CENNO STORICO **SULLA SCUOLA** MUSICALE DI NAPOLI DEL CAVALIERE...



# Dispensa

### CENNO STORICO

SELLA

# SCUOLA HUSICALE

di Mapoli

Cavaliere FRANCESCO FLORIMO



TIPOGRAFIA DI LORENZO ROCC Larra Montecalvario, 1, 5 e 6. 1869

## CENNO STORICO

SULLA

# SCHOPY MASICYPB

di Mapoli

DEL

Cavaliere FRANCESCO FLORIMO

ARCHIVISTA DEL REAL COLLEGIO DI MUSICA IN S. PIETRO A MAJELLA

Vol. II.





TIPOGRAFIA DI LORENZO ROCCO Largo Mentecalvario, 4, 5 e 6. 1874



# COLLEGIO REALE DI MUSICA

NEGLI EDIPIZE

# S. SEBASTIANO E S. PIETRO A MAJELLA

# ENGRADE CONTRACTOR CON

# CARLO CONTI (1)

Nella vetusta Arpino, città di classiche reminiscenze, che. fin da remoti tempi fu patria di sommi ingegni , chbe nascimento il 14 ottobre 1797 Carlo Conti, figlio di Luigi, e di Maria Ruggieri, cittadini agiati , di civil condizione e commenderoli sotto tutti i ripuzurdi.

Carlo Conti si volso da prima a studiar chimica e medicina per contentare i suoi genitori: am mostrambo fin dai, suoi primi anni indicibile trasporto, per la musica, si decin finalmente il godro, quantonque suo malgrado, a se-condar questa naturale incilinazione del figlio, e lo condusso. In Napoli, per collectar nel Reel Collegio di San Schastiano. Contava il giovanetto l'amo tredicesiumo quando fia amesso aimono. Da prima fia destinato alla secula del valentiasiono Giovanni Furno per apprendere porfinenti ed cressias sonota. Inoltrandusi in tali seveni etduiti, venne ammenda sonota. Inoltrandusi in tali seveni tuttia, venne ammendi il trecinio del contropunto secondo i dettumi di Leonardo Leo. Trascorsi alcuni ami, per conoscero le bellezze della senola di Durante, senza abbandonare il Tritto, si mise a studiar contropunto sotto Fedele Francio, fin di Compierre i soti

<sup>(1)</sup> A questa biografia segue anche un'appendice.

studii di composizione sotto Nicolò Zingarelli, il maestro e precettore affettuoso, che seppe assai bene guidarlo e dirigerlo nella composizione vocale, additandogli le vere e nure fonti del bello, quelle ove potesse rinvenire l'inestimabile tesoro dell'italica armonia. Trovandosi in quel tempo in Napoli l'egregio compositore Simone Mayer, ottenne di fare sotto la direzione di si valente artista un corso compiuto d'istrumentazione, e molte composizioni di diverso genere scrisse con poesia presa dai libretti di opere, che più tardi gli servirono noi come modelli nelle sue composizioni teatrali. Inoltrate di molto nella scienza del contropunto, furono suoi studii prediletti, a consiglio dello Zingarelli, l'osservare e meditare le opere classiche dei postri grandi maestri dell'arte usciti dai Conservatorii, e tra questi egli prediligeva Jommelli Piccinni e Sacchini: ma di proposito si dedico a studiare le musiche dei celebri maestri alemanni Havdn , Mozart e Sebastiano Bach, dai quali trasse immensi vantaggi. specialmente nella parte armonica ove in seguito si rese tanto saniente. Buon frutto trasse il Conti degli avuti insegnamenti, e di buon' ora ne diè pruove non dubbie componendo inni per chiesa, messe e sinfonie che gli meritarono l'approvazione dei maestri dell'arte e dell'universale. Non è a negarsi che tutti i giovani compositori di quel tempo correvano sulle orme di colui che aveva già dato l'impronta alsecolo, di Gioacchino Rossini. Il Conti, allievo ancora del Collegio scrisse nel teatrino dello stesso la sua prima operettabuffa eseguita dai suoi medesimi compagni, la quale ebbe per titolo Le Truppe in Franconia, andata in iscena nello scorcio del 1819. Quantunque sotto la severa disciplina dello Zingarelli, pure volle anche legarsi al carro trionfale del fertunato innovatore, e cerco non già imitarlo nel grande, perchè era ardua e quasi impossibile impresa per un giovine esordiente nella difficile arte del comporce, ma soltantocorrergli dietro e seguirlo nei così detti crescendo, nelle cabalette, e nutrendo la parte orchestrale niù di quello che

avaticato avevano gli antecessori di Rossini. L'opera chhe felicissimo successo, e Rossini che trovavasi in Napoli, giovanissimo ancora, invitato si recò a sentirla, e terminata la rappresentazione, volte abbracciare il Conti a cui manifestò tutta la sua compiacenza, e fu largo di lodi al novello esordiente per questo suo primo lavoro. Al tempo stesso non mancò di rallegrarsi collo Zingavelli e di complimentario del felice successo dell'alunno già battezzato ad un tratto maestro: ma Zingarelli invece di ringraziamenti a tante belle parole di elogio direttegli da Rossini, apostrofandolo così gli discorse: " Mio caro maestro, voi mi rovinate tutti questi - miei allievi, che non vogliono imitare altri che voi solo « voi. » Rossini alla sua volta con quel suo cinismo e naturale giovialità, tanto insita al suo carattere, risnosegli -- Potrebbero non rovinarsi, venerato maestro, questi vostri a cari giovani . limitandosi ad imitar voi, solo voi, a Zingarelli piego le spallo e non disse altro, e Rossini continuo nella sua ilarità. Io, quantunque molto ragazzo allora, he ancor presente quella comica scena, che moltissimi anni dono mi rinetè Rossini ridendo e parlandomi dello Zingarelli.

Incoraggiato da questo primo successo, acrissi il Casti ad 1820. La Puez desiderata, en el 1823. Il Trinofo della Giastizia, tutte due pel Testro Norvo, dovo unaniam incontrarono il pubblico favore. Nello stesso nano compose per lo medesime secon l'opera semieria Minattropia e pentinenta, che meglia accurata e più elaborata che la natecedari, produssa tale effetto el che tale successo di entunianno, che con sodularazione dell'intero pubblico si rappresento per tutta la stagione teatrale di quell'anno. Nella cavatina di Bingio (basso consico) del primo atto di quastro pera, si carvar gan vinciala, accurateza el cieguaza nel parlante, benisimo strumentato el armonizzato, del Il canto posto senare con chiarezza ed effetto, doi ly principali che distinero questo compositare in tutte le sue opere, mostrandosi sempre vastente compositare in tutte le sue opere, mostrandosi sempre vastente compositari in ducto a serveri studii. La cavatina, in

ni ninore, di Carlata (oprano), ha ma bel recitativo, poi un cantabile (6)8 che ha tutta la forma Rossiniana, e precisamento ricorda l'Anisa o piè di un salice dell'Ocileo. Questo è uno de principali peccatuzzi del Conti, se così possono chiamura: l'essere troppe tetero initatore del Rossini, e perciò la parte inventiva della sua musica manca quasi sempre di novità ne pezzi coccertati, à accurratamente composto, armonisso, com un imapuntabile disposizione delle grati, perchè le voci sono poste tutte al loro vero registro, e quindi masce l'effetto d'insieme, eccessira consenuona di mesta dissonisce delle parti, perchè le voci sono poste tutte al loro vero registro, e quindi masce l'effetto d'insieme, eccessira consenuona di mesta dissoniscente.

Invitato a scrivere in Roma nel 4827, giusto in quell'anno che Bellini usciva dal Collegio per recarsi in Milano. scrisse per quel Teatro Valle L'Innocente in periglio e L'Audacia fortunata che niacquero, e dono compose l'opera giocosa Bartolomeo della Cavalla, rimastavi popolarissima sino a "giorni nostri, e l' incontro deciso di quest'ultima fu per Roma un vero avvenimento musicale; onde dalle ovazioni di quel popolo vivace e dai conforti sinceri degli amici attinse vigore e coraggio a meglio fare nei posteriori suoi lavori. Rinatriatosi, scrisso pel Teatro Nuovo Gli Aragonesi in Napoli che sece rappresentare nel dicembre dello stesso anno 1827. Quest'opera incontrò tanto favore, che per molti anni si continuò a rappresentare non solo in quel teatro, ma in molti altri d'Italia, e sempre lodata, applaudita ed encomiata da per ogni dove. Nel 1828, impegnato dall'impresario di San Carlo a comporre un'opera per la gala del 6 luglio, cominciò a musicare l'Alexi, soggetto tratto da una tracedia del Duca di Ventignano, che aveva avuto strepitoso successo sulle scene dei Fiorentini; ma sopraffatto da grave malattia che minacciava ucciderlo, non notè portarla a compimento : aveva però terminato il primo atto e porzione del secondo. Il Soprintendente de' R. Teatri, onde non far mancare le spettacolo quella sera di gala, pregò il maestro Nicola Vaccai, allora venuto in Napoli a scrivere per San Carlo Zadia ed Astartea.

di terminare la composizione del Conti : questi graziosamente ne assunse l'impegno, e l'esegul, anche per far cosa grata all'amico e collega Conti e toglierlo da un impaccio. L'opera non ebbe alcun successo, e non si rappresentò che per le sole quattro sere di obbligo per gli appaltati. Nell'anno appresso 1829 scrisse per lo stesso San Carlo l'Olimpia, e con questa novella produzione prese una formale rivincita alla caduta dell' Alexi. L' Olimpia ebbe splendidissimo successo, ed è considerata come la migliore di tutte le sue composizioni teatrali per fattura, per ispontaneità di felici pensieri e per una forbita e bene intesa orchestrazione. Il gran finale di quest' opera è un pezzo degno di un gran maestro. Quivi tutto è grandioso, imponente: solenne il tempo che precede l'andante, l'andante stesso, il secondo tempo e la stretta; l'istrumentazione elaborata e ricercata: il concerto delle voci principali magnifico, ed il coro che l'accompagna di grandissimo effetto. Il profondo contropuntista vi si rivela con tutta la forza e maestà della sua dottrina, non mai disgiunta dalla severità , accoppiata a buon gusto , eleganza di fraseggio e svolgimento delle parti; e venne giudicato dai maestri dell'arte un pezzo colossale e di sorprendente effetto; ed ogni valente compositore non si rifiuterebbe di apporre il suo nome sotto questo magistrale pezzo. A sentimento di tutti l'Olimpia è l'opera che diede al Conti più rinomanza e lo mise a livello dei primi compositori di quel tempo, ricco per altro di begl'ingegni. L'impresario, che lo era pure del teatro di Milano, fiducioso nel merito del Conti, e sperando molto nel suo avvenire, dopo tanto successo ottenuto in San Carlo, l'invitò a scrivere un'opera per la Scala, impegno che volentieri accettò, ed immediatamente si diresse a quella volta. Giovanna Shore fu il soggetto che il poeta Felice Romani gli presento, e che Conti ben volentieri accolse. Questo libretto, ricco di bellissimi versi e che progredisce con interesse sempre crescente sino alla fine del secondo atto, cade totalmente poi nello svolgimento del dramma per la sua tristissima fine.

Giovanna che muore di fame sulla scena non è azione musicabile (1).

Pesta e maestro, accordisi che la posizione era assolutamente absegliata, pensarono in breve periodo di tempo rimediarri alla meglio possibile, e trovareno modo come portare la catastrofe del piagonelno d'arman a lieto fine: il pubblico applaudi lo sforzo operato dai due compositori, perchè il rimedio fa protto, opportuno ed a tempo. Ma nelle opere d'arte quando le prime impressioni arrivano sfavorevoli, è difficile assai poterle rilatare poi percità quantampa rimuntata la catastrofe, e di nuovo melodic arricchito il nuovo ultimo atto, pure la Giovanne Shorzo non ebbe che un successo di semplice stima, e visse solo in Milano, e hi n altri paesi mai riprodusse. Molti petri vennero pubblicati per le stampe dall' editore Giovanni Ricordi, ed elogiati da per oggi dove, eg generalmento reputati stapendi e dottamente composti.

Rossini aveva accettato l'impegno di comporre la cantata per l'inaugurazione del busto di Vincenzo Monti al Teatro dei Filodrammatici: non avendo potuto, per causa di salute. recarsi in Milano al tempo stabilito, fu al Conti che si diede l'onorevole incarico di musicare i bellissimi versi di Andrea Maffei scritti ner la solennità della circostanza, ch'egli senne vestire di nobili e gentili melodie, le quali eseguite dalla celebre Giuditta Pasta, divennero poi popolari, e per le strade si sentivano rinetere dal nubblico Milanese. Così con avere avuto la bella ventura di unire il suo nome a quello dei due chiari poeti, vantaggiò la fama del Conti. Di altre composizioni, come a dire cantate, cori, pezzi da camera, pezzi per istrumenti diversi, sinfonie, concerti, ne lasciò copia non piccola. Di musiche chiesastiche scrisse sei messe solenni di gloria per quattro voci con cori ed orchestra: due messe funebri (idem); un Credo famoso per la forza di con-

(1) Sul merito di questa musica e sulla sua riuscita, anzi che estenderci in disamina, abbiam creduto meglio riportare ciò che in allora no scrissero i giornali. Vedi il num. I dell'appendice. exione, per l'espressione delle parole, per la giusta misura, en pri una sobria e ben ragionata rochestrazione, rincosse le lodi e l'ammirazione del pubblico non sole, ma dei imastri e pertiti dell'arte del l'ascoltarno, quando la prima vitta si esegui nella Chiesa di Sasta Chiara in Napoli per la ricorrezza della monaczione della nobile damigalia Raine del Duchi di Bistrio Siorra. Seriesa anora molti Diszi Bominas, Te Denna, Megnifact, Solare Regina, gran namera del Tantane repo, molti Solaria per pi tuci can ceri e senza accompagnati da grande orchestra, e molte Litania a due, tre e unattre vesti con orchestra.

Or tutte queste sacre compositioni, che ha avute quasi intate sott'ecchie, mia opinione de sono networil per la solennità del cambe sodo e religioso, per l'egusglianza dello stile, pel carattere devole unito alla più sercoa espressione delle parole, e per un'orchestrazione piana si, se vuolsi, ma non fragoresa ed assordante, o ben lociana dal ricordare mai lo stile e le pompe della musica teatrale. Qui possiamo dire che termina il primo periodo della vita artistica dell'egergio mestro Carlo Gonti.

Il padre di lui, Luigi Conti, di agitas fortuna, mai soppertava che il figlio Carlo escrilatose la professione di maestre compositore testrali; e perchè molto innanti negli anni, prae questa pretesta per richiamara a se il figlio, nodo in sua vece prendesse le redini degli affari di famiglia. Giuvine ancora era il nestro Centi, e molto avanti in upella carriera che fino allera ava percora luminosamente con planos universale, e in cui si pronetteva più brillante avvenire; ma malla curando il fantassa di qualio interbraine gieria che tanto serrido alla gioventi e la seduce, si mostrò più inchievelle a dostifaciencio dei sani cari che non di se stesso, ed chbediente ai voleri patersi, abbandonò in un subito la vita publica artistica per la pivata familiare o domestica. Dopo Milano, rivide Napoli, per dare un addio agli amici, al teztre, non però all'arte, che formando il perso priscipale della

sua vita, continuò a coltivare con più fervore ed amore. La sua ritirata dalla nalestra teatrale recò dispiacere a tutti e rani all' Italia un compositore che avrebbe cresciuta di un'altra fronda d'alloro la sua pur troppo grande corona, come fecero quelli che rimasero costanti nell'arringo. Ritiratosi dunque in Arpino , lontano dalle illusioni della capitale, dai rumori teatrali, e dalle affascinanti glorie che dona la divina arte de' suoni ai cultori di essa , dedicatosi tutto agli affari domestici , visse dimenticato per lungo periodo di tempo a tutti, e quasi a se medesimo ancora. Così dono qualche anno per accondiscendere alla volontà del padre si determinò a menar moglie, e nel di 11 febbraio del 1833 sposò una leggiadra giovinetta bellissima di forme e ricca di fortuna e di morali virtù. Luisa Villa nativa di Balsorano. figlia ed erede unica, ed appartenente ad una delle prime famiglie di quel contado. Nella più invidiabile vita domestica visse felicemente Carlo Conti sino al 1837, e nel periodo di quattro anni la Luisa lo fece padre avventuroso di tre figliueli, Luigi, Nicola e Filomena, Fn in guesto anno, perlui di disgrazia, che immaturamente perdè la moglie . nel fiore degli anni, giacchè ne contava 25 appena. La fatale sventura che lo coloi togliendogli la compagna che dovevainfiorare ed abbellire tutta la sua vita , lo rese quasi istupidito, sempre triste, cogitabondo e scoraggiato, facendo fin temere per lungo tempo che avesse a perdere la ragione. Visse in una perfetta solitudine, lontano e separato da tutti. anche dagli intimi amici; divenne misantropo, ed in quella solitudine in cui passava monotone le giornate trovò solo qualche leggiero sollievo: quando dopo qualche anno ricominciò a coltivare di bel nuovo quell'arte che tante dolci emozioni gli aveva donato ne'primi anni suoi giovanili e nei primordii della sua brillante carriera. Fu in quel tempo di profonde meditazioni che si dedicò a scrivere un metodo di contropunto, che introdusse ed adotto poi nel Collegio quando divenne maestro. Morto Nicolò Zingarelli nel 1837,

l'Accademia di Belle Arti di Napoli, sezione Filarmonica, nomine in sua vece il 16 aprile 1840 Carlo Conti socio ordinario. Quantunque ritirato dalla vita artistica, era però sempre a giorno delle novità che si mostravano sull'orizzonte musicale, e che egli immantinente acquistava: le sue continue escursioni da Arpino in Napoli erano sempre nello scopo di sentire qualche novella produzione che si dava nei teatri. oppure per assistere a qualche pubblica o privata esecuzione musicale, od in fine per provvedersi di musica classica. affin di alimentare i suoi studii giornalieri. Si è detto nella prima narte di quest' opera (1) come nominato Saverio Mercadante a direttore del Collegio, Gaetano Donizetti si dimise dal posto che occupava di maestro di contropunto e composizione , nosto che il direttore Mercadante , col beneplacito del governo del Collegio, offrì a Carlo Conti, e come il Re nominollo maestro in data del 20 febbraio 1846. Si ebbe per fortunato avvenimento di questo Collegio ch'egli finalmenteaccettasse l'invito, perchè in quello il suo cuore sentiva la compiacenza di beneficare. Quanti immegliamenti egli avesse apportato alla famosa tradizionale scuola di Scarlatti e di Durante fu da noi diffusamente detto nella stessa prima parte di questo Cenno storico. Egli, amato e rispettato non solo dalla facoltà musicale di Napoli, ma dall'estere nazioni ancora come gran maestro di contropunto, tenne quel posto per quasi tre lustri, nei quali fra molti allievi si distinsero Filippo Marchetti, Erennio Gammieri ed Ernesto Viceconte, dei quali il merito dà loro diritto ad essere particolarmente menzionati in quest'opera.

Nel 1847 sposò in seconde nozze la pregevole signora Clorida Sangermano, dalla quale cebe l'ultium figiniolo Achille che pure tanta bella disposizione mostrava per la musica, ma che dalla morte del padre fii richiamato a dirigere la faccende di sua famiglia ancer giovanissimo, quantuaque beae

<sup>(1)</sup> Si regga a pag. 68.

avanti nell'istruzione letteraria. Nè il torrente delle vicende politiche, nè la paura per la successa reazione distrussero un-Inno a guisa di Cautata scritto dal Conti nella ricorrenza della Costituzione data in Napoli dal Re Ferdinando II, eseguito in San Carlo nel 99 gennaio 1848, e che ebbe gran successo A preferenza è degna di elogio una brillantissima tarantella innestata all'Inne, così detto, Borbonico; composizione spontanea, elegante, piena di grazia, con una musica niccante, briosa e voluttuosa; questa tarantella che ottenne tanto meritato successo, arche perchè composta per la circostanza era divenuta popolare. Nella mia qualità di bibliotecario fui accorte a ritirarla subito dall'impresario, che per legge era obbligato a consegnarmi l'intera cantata, Dal 4848; quando si rappresentò, sino al 1859, la tenni gelosamente nascosta, negando anche di farla osservare a coloro che me la dimandavano. Ma cambiate le vicende politiche, la misi di bel nuovo alla luce del giorno, ed ora trovasi registrata e situata vicino a tutte le altre opere del Conti.

Nel 4851 fu eletto presidente della Reale Accademia di Relie Arti in Napoli dopo il Cav. Malesci pel triamio del 4851 al 4853. Nel settembre di quest' ultimo anno venno monimato a maggioranza di volt in espertario perpetuo, dopo la morte di Costanzo Angelioi. Egli si fece più velte ammirre per scientifiche memorie sulla musica vecale ed istrumentale seritte e recitate in quella artistica admanza, che vennero lodate ed encomiate anche dalle altre accademia enlie unini generali, e che furnoso pubblicate per la stampe nei rendiconti di quella accademia. In questo per lui anno avventuroso venno insignito dell'ordine evaulerecco di Prancesco I, e per la morte del muestro l'aldey venno mominato socio corrispondente dell'istituto di Francia in ballottarione col celebre Liszt. E marzato nella prima parte di quest operat (1) come nel 1858 prese la ferna risolazione di dimetra (1) come nel 1858 prese la ferna risolazione di dimet-

<sup>(1)</sup> Vedi a pag. 69.

tersi dalla carica più onorifica e dignitosa che lucrativa, che teneva nel Collegio siccome primo maestro di contropunto e composizione. Abbandonando però la scuola del Collegio, non rimase estraneo all'arte che studiava e coltivava sempre niù. e nelle diverse stagioni dell'anno quando per mesi veniva ad abitare in Nanoli, l'esercitava dando in sua casa graziosamente lezione si a quei giovani del Collegio che non avevano terminati uscendo i loro studii, si narimente a tutti quegli artisti, dilettanți e maestri che gli dimandavano lezioni e consigli, e non mai si negava di darli a chi che sia, e sempre accompagnati da squisiti modi di cortesia e disinteressatamente, senza voler mai compenso, anzi sdegnandosi se qualcheduno si permettesse mai parlargli di retribuzione qualunque. Pregato dal governo e dal direttore Mercadante, veniva a prender parte, e qualche volta direttamente da Arnino, agli esami che si facevano si per conferire posti di maestro, come per concedere posti gratuiti agli alunni del Collegio, Risnettato ed onorato da tutto il consesso artistico, occupava sempre il primo posto dopo il direttore, ed era anche il primo chiamato a ragionare la votazione.

Quando avvenne la disgratia al direttore Mercadante di perforte la vista e i civedi che il venerando cleco per la patita aventura avesse hisogno che alcuno gli fosse posto d'allato a condinvario unell'alta sua carica, il governo del Collegio code fario degramente supplice nel lungo periodo della sua malattia si rivolte di beli nuovo al cav. Conti, conoscendo la passione che sempre nutriva per l'arte e l'amore che portava alla gioventà studiona e desiderosa di apprendere da lin, non solo velnete, ma divenuto sommo (1). Il governo allera (l'abbiam già detto nella parte prima) col la governo allera (l'abbiam già detto nella parte prima) con più obblignati e graziosi moli prepò il Conta ai riprendere il

<sup>(1)</sup> Tale lo credeva Gioacchino Rossini, che lo chismava, come a me ripetute volte disse a Parigi, il primo maestro di contropunto di questo periodo di secolo che potesse vantare l'Italia.

nosto che qualche anno prima aveva lasciato, ed allora vacante perchè messo Giuseppe Lillo con decreto del 26 giuguo 1862 in disponibilità per l'incurabile malattia di demenza; ed anche l'altre più onorevole che gli offriva di coadiutore al direttore Mercadante col soldo di duc. 75 mensuali (L. 318,75). Egli da prima si nego, e disse non poter accettare per circostanze di famiglia; ma sopraffatto dalle premure del governo del Collegio, dalle incessanti preghiere degli amici, e dai sinceri e fervidi voti di quei giovanetti del Collegio che desideravano averlo di bel nuovo a loro maestro, ed in ultimo per dare all'amico e collega Mercadante una pruova non dubbia della stima e rispetto che per lui nutriva, accettò i due incarichi alle sopraccennate condizioni, e colla stessa data del 26 gennaĵo 4862 S. M. il Re d'Italia lo nomino alla doppia carica, e gli diede le insegne di cavaliere dell'ordine di S. Maurizio e Lazzaro. Ei giovo sommamente all'arte con le lezioni ed i consigli che dava ai giovani del Collegio, che per retribuzione lo amavano assaissimo: era assiduo, istancabile nel compiere il suo ufficio, della qual cosa fummo testimoni noi stessi che lo vedemmo trarre ogni di di buon ora a questo Collegio e dimorarvi per lungo tempo ancera sempre accante a Mercadante, coadiuvandolo ove solo non bastava per gli acciacchi di sua salute a reggere il pendo della para te musicale del Collegio; immancabile poi alla sua scuola, quando il tempo non bastavagli per dare lezioni a tutti i suoi allievi, li pregava di recarsi nella giornata in sua casa, dove ad ognun di loro graziosamente le dava; e sino a qualche giorno prima di partire per Arpino, sebbene travagliato da un'ardente febbre e molto sofferente, pure dal letto volle dare l'ultima lezione all'alunno pensionista del Collegio sig. Magnetti (come questi stesso mi ripeteva piangendo dopo avvenuta la morte di lui), e con paterna amorevolezza fece di sue proprio pugno le correzioni allo scritto.

L'inverno del 1868 gli fu fatale, e lo passò quasi tutto affiito dall'asma e da un'ostinatissima tosse; e quantun-

que di costituzione fortissium , pure deperira sensibilimente e oppi girmo fi più nella saltate. Pergudo tegli antici, chi governaturi del Callegio, dal direttore Mercadanto, che aveva per lai amictina sincera e stima, progato dice di attenenti dal venieri ne Collegio el di occuparti solo della sua preziosa saltate e pessare unicamente a currarsi per guarira sollecitamente e bene, egli con quete nobili sentimenti tanto connaturali al suo carattere el ai suoi sereri principii di-nenta, can que gentilli modi che cara lor principii di onnetta, can que gentilli modi che cara lor principii di pregura e le forzo interamente non l'abbandonassumi, intendera serupolosamente adempire al suo dovere e non ru-barsi inburmente il duanor del Collecio.

Verso i primi giorni di giugno venne assalito da una forte diarres, ch'egli disprezzatore, come sempre si mostro, della sua salute, non curava punto: pure ogni giorno lo sfiniva di miù, e sol verso la metà del mese, inabilitato a camminare; si decise a prender letto, ove una gagliarda febbre non le lasció più. Chiamato une dei professori del Collegio di chiarissimo cavaliere Giovanni Pagano, questi fece molto caso delta sua malattia, che dichiarò grave', gravissima , anche perchè complicata , e di difficile guarigione. Cercò da prima mitigare la diarrea, ed ottenuto questo primo vantaggio, consigliò i suoi figli e parenti, che indefessamente l'assistevano, a trasportarlo in Arnino, ove anche egli desiderava unirsi al resto della famiglia che da molti giorni ansiosamente lo attendeva. Giunto Carlo Conti in Arpino, il fratello Tommaso scrisso a Mercadante delle sofferenze che pativa l'infermo e della gravità del male che lo minacciava (4). Dopo qualche giorno, a causa anche degli strapazzi del viaggio, tutti i mali di cui era minacciato si mostrarono nella loro evidenza, tanto che si spaventarono inon solo i medici curanti, ma gli altri professori dei paesi circonvi-

<sup>(1)</sup> La risposta del Mercadante è riportata nell'appendice. Vedi il num. II.

cini chimati a consulto. Una diarrea bilinas mucesa e aterro intestinale con ingorgo al fegate; una congestiane o inforcimento dello base del polume destre con poso idrestrace: ecco i mali che solla loro potanza si sunaccherano un titi in una volta, a secondo della relazione dei modici curanti e consulenti, per troncargii la vita. Il giorno di Ossili un di estetto or p. m. appena accos dal letto, si senti dei un consulenti per concargii la vita. Il giorno di origina meno, a arrivato a pronunziare lo sole parole; son merto f ciù era cadevere.

La sua inaspettata fine fu pianta amaramente da tutti quelli che lo conoscevano da vicino, e da moltissimi anche che lo sapevano per la fama e riputazione che godea di grande artista. Il giorno del funesto annunzio della sua morte fu giorno di vero lutto pel Collegio di Musica: governo, direttore, maestri, superiori del luogo, alunni, impiegati, ed anche le persone della famiglia e gl'inservienti tutti si commossero alle lagrime. Gli amici perderono in lui il più vero e leale amico; i galantuomini e gli nomini onesti il loro rappresentante : i suoi discepoli il più dotto ed il più affettuoso maestro; i maestri del Collegio il più degno collega; l'arte uno de niu grandi cultori e sostegni. Amicissimo come era di Rossini, credei mio dovere nel dargli partecipazione della morte del Conti di mandargli una sua fotografia molto somigliante, e Rossini mi scrisse in data del 10 settembre una commovente lettera (1).

Saverio Mercadante, appena saputa la funesta mova, scrisse al figlio del defunto, Luigi, in Arpho una lettera che fu una seconda manifestazione della stima e dell'affetto di questo altro gran masetto al Conti, e più particolarmente alla suu scuola (2).

Il governo del Collegio, dopo approvazione superiore, dispose solenni funerali nella chiesa di San Pietro a Majella, tutta abbrunata e risplendente di mille torchi con catafalco in

<sup>(1)</sup> Vedi appendice num. III.

<sup>(2)</sup> Vedi nell' appendice il num, IV.

mezzo, attorno al quale si leggevano le bellissime iscrizioni del dotto canonico sig. Giovanni Scherillo professore di lingua latina superiore di questo Collegio (1); ma la gran pomna della estimonia era tutta riconcentrata nella musica.

Usa grandissiana el imponente orchestra vedevasi, over intervenere a senare no solo gli almoni tatti del Collegio col rispettivi maestri, ma henanche i professori più eminenti di Napoli, che errariosamente e spontamenente risa i congregareno per reendere l'Ultimo tributo di stima alia cara menoria dell'estinto. Si eseguirono da prima la sinfo-manche, el ilatta initiolata R. Lemento del Barrio di Mercadante, che, non potendo eggli dirigerle, come avea divissa dependente en risa del menoria dell'ambio en trata del la resta del la resta del testa del sus Collegio, norrando colla sua tresenza la menoria dell'ambio en non era siù.

La mesa funcher fu quella dello Zingarelli, diretta dai maestro Serra alliero del Costi e del Mercadante. Un dotto el affettosso elogio funcher, seritto dal cax, Michele Baltacchini, governatere del Collegio, vonan recistato dal sul-lodato canonico Scherillo. Istervenero alla luguère cerima, non solo i più cospicui o distutti personaggi della città di Napoli, appartenenti a tutte le classi della società, ma benache le corporazioni el e academie scientifiche el artistiche, e tutti per rendere un ultimo attentato di sima affarmed artista, all'osono interruttible, di sani principii el eminentenente cristiani. Che sia per decenti della contenta del sima della contenta del sima della contenta della contenta

" Alto della persona, diritto e ben complessionato; testa grande e di forme pronunziate assai; viso lungo, spaziosa la fronte e calva; occhi azzurri, sinceri e sorridenti; d'in-

<sup>(1)</sup> Questo iscrizioni saranno riportate in fine.

dele ameas e gioviale; parlatore pieno di vita, conversevie, amabile, fecte anche, e per lo più arguto e sentenzioso; parco nei suoi desiderii, e contento del suo stato sociale; come unile nella prosperità, rassegnato nelle diseavteuture; afabile, benefico con tutti y aficionato e fededi amciviti, saldo nei proprii doveri; virtuoso ed infegerriano, sempre d'aspetto nobilmente serono, e nel tempo stesso di modi gentii e cortesi. Gonciliava a lui, al primo vederlo, in tutti reverezua ed amore ».

La sua perdita è più sensibile in questo momento, che l'arte, onde essere revocata alla purezza delle sue fonti, ha bisogno di serii rappresentanti, anche per tramandare le solenni tradizioni dell'antica nostra senola, quando la musica era scienza ed arte, per sostenere le grandezze della sua storia e le alte sue rinomanze, cui ner la tristizia dei tempi che corrono, molti che si mascherano siccome progressisti. avrebbero in mente di avvilire e prostituire; ma si persuadano, ed una volta per sempre, i così detti innovatori, i Vaonerioni del giorno, a preferenza, che la vera arte è immutabile, e quello che fu bello e sublime due secoli fa, è ancora e sarà sempre tale. Le forme molte volte cambiano a seconda dei tempi, della moda, dei diversi mezzi di esecuzione, o di un genere che in un'epoca prevale niù di un altro: ma l'estetica dell'arte, il vero ed il bello sono immutabili e non cambiano mai. Fortunatamente per noi, e diciamolo con orgoglio e alterezza, restano ancora per non far crollare il secolare grande edifizio della scienza musicale italiana, le due colossali colonne di granito, Saverio Mercadante e Giuseppe Verdi.

Nel brere periodo dal 1819 al 1821 Carlo Conti chèbe la ventorar di essere tatto il maceriro di Vincenza Bellini: egli fu il prime a coltivare nel giovine Catanese le severe idee del bello e di quel puro semplico che tanto bene sapera silva lare ed insinuare nell' animo di egiovani, di cui poi Bellini, appropriatoselo fece quasi un esclusivo suo privilegio, che contribui a farto tanto alto saltre, a divenir nel suo genere anche gigante nell'arte melodica. Bellini, di animo gentile e eiconoscente, gliene senne grado sempre, recandone ad effetto i consigli e rimeritandolo con la sua gratitudine e coll'amor suo: a tale che quando s'incontrarono in Milano, allorchè Conti andò a scrivere la Giovanna Shore, Bellini si compiaceva di presentarlo a tutte le sue molte conoscenze come a il caro maestro suo », ed il Conti molte volte a me ripeteva tal delicato procedere di Bellini, e soggiungevami; "Chi ha seritto la Norma e la Sonnambula, non nuò essere che di animo grande e generoso, incapace pur di solo concepire la bassa invidia. » Ed ora che parliamo di Conti e Bellini, cade in acconcio il dire che alla morte del Conti si lesse in un giornale di Milano, poi anche riportato dal Santini « che la stretta del 1º atta del Pirata è opera di Carlo Conti, non di Bellini. » lo mi affrettai a rispondere com'era debito a tale asserzione inesatta, dirigendo per le stampe al direttore di quel giornale una lettera la quale è riportata in appendice (1); e nella biografia di Bellini poi ho fatto una diffusa dichiarazione su tal proposito (2), cui non dispiacerà al lettore di percorrere, perchè si convinca dell'impossibilità della ensa asserita:

I pregi della musica del Conti sono una scolastica perfetiones stile corrette e ricercata; i dice spottane e suntima non originali; ragionals sempre ed esatta nall'espressione della parola, e degli intelligent repositato impunitori repositato insultante. Peri e degli rettiligenti repositato impunitori melle musiche sacre. Egli non praticò come Mercatiante, Doniantetti, Penini, che cominciarono la lore carrieria mineste. Bessini, e poi a mano a mune cercarono, chi più chi meno, di consciarence, formandosi uno stile tutto proprio; invere di consenture fedele imitatore del gran Pesarone; ed ecco parchè, come à detto sonora, la sua musica poco di auvoso effera.

<sup>(1)</sup> Vedi appendice num. V.

<sup>(2)</sup> V. biografia di Bellini in questa 2º parte: Dichiarazione interna alla stretta del finale del Pirata.

solo si trova correttamente scritta, bene elaborata, ottimamente disposte e concertate le voci, e conservando sempre l'unità di stile e di colorito, la verità del concetto, ed una forbita ed elegante maniera d'istrumentare senza esagerazione di sorta od inconcludenti effetti di sonorità: spesse volte anche si avverte una vena di sentimento nelle sue composizioni, non disgiunta dall'affetto, che produce grata e piacevole sensazione sull'animo del pubblico. Camminando sulle tracce del suo maestro Zingarelli, ebbe inclinazione e buon gusto per le lettere, e la coltura di esse, non che la meritata fama di dotto maestro, gli procacciarono quella universale stima e rispetto che l'accompagnarono sino al sepolcro. Giammai però faceva pompa del suo sapere, e nell'elogiare gli altri maestri suoi emuli e colleghi, parlava il meno che poteva, ma sempre modestamente di se, ed a segno che un giorno discorrendo col suo amico signor Santini, non ebbe difficoltà di pronunziare queste parole : " lo mi = credeva un granchè, in quell'anno di speranze e di vita (1). » Scrissi di poi altre cose, ma ci vuol altro per essere un - genio: io cessai di scrivere, non mi lasciando vincere alle » più vantaggiose istigazioni. » Parole che crebbero nel cuore di chi l'ascoltava la venerazione, e fermano sempre più il concetto che si ha di lui di gran maestro, di nomo grande, poichè la più rara e quasi miracolosa qualità di un buon giudizio, è quella di giudicar senza passione o prevenzione alcuna di se stesso. Se non che, noi inchiniamo a credere che dove gli altri per eccesso di orgoglio, il Conti per modestia soverchia e per dubitanza propria de temperamenti nervosi , portasse errato giudizio delle proprie forze. Certo si è che le opere del Conti piacevano, ed egli come tutti gl'ingegni distinti avea fatto proposticare bene di se fin dal suo primo esordire nella carriera teatrale.

(1) Si riporta all' anno 1827, quando scrisse in Roma Bartolomeo della Cavalla.

Egli andò fra i prini rappresentanti dell'arte italiana, perimo della scuola napolitana, al inaugurare la statua di Rossini a Pesaro nel lugho del 1860: di quel Ressini che la tenera in tanta nocranza, e il cui afetta verso di lui durel inarabile per necra scocko. Il Conti di pol tornado in Napoli si vide giungere un bel ritratto di quel grande, con dictreti queste parole di suo perporè pupo vergute: Al corizino amico e cellege Carle Conti C. Rossini—Parigi 22 magnis 1867; ed 1 Conti parre sempre debito di giustitia qualuque testimonianza di stima, di ammirazione e di rispetto cho poteva di n pubblico che in privato tributare a Giocchino Ressini. Egli rapionava con sapienza sul valore degli antichi maestri e angra il metrio dello opere loro: cho se più a lungo fosse vissuto, quasi da lui medesimo avrenume avuto una storia verameta artistica della musica lichia mustario.

Dal sig. Santini e dal sig. Lancia io presi melti brani della memoria e della mecrologia che scrissero nell'infansta circostanza della morte, che ho creduto riportare letteralmente in questa biografia, perchè stimati adatti allo scopo di rendere giustizia alla eara memoria dell'estinto, e mi piace terminaria con la seguente apostrofe del Lancia:

o giovani compositori di musica, dolci aperanze della patria, cara sivi i ogni tempo la momori addi l'ilustra estisto, e nei vostri studii non dimenticate le opere dell'estinio Carlo Gonti; prendendose a modello la vita, non obbitate di andar raccegliendo, come api industriore, il mele delle aparte frati e del legiardo stili dei grandi masstri della miscleica scienza, che con tal vocabolo esser dovrebbe chiantia ce leberrini che l'attorniarono, Ressini, Bellini, Donienti, Paccio, Mercadante e Verdi, non vi staneta di avolgere i solemni esemplari dei grandi compositori, apecialmente napolitani, dei secoli scorsi, non che della conna che tesca, che rivali degis con quella d'talia, e si distine per la profondità e lavorio di stille. Na voi sicie tiniani, nò dovett rascurare la Sessonia.

#### - 696 -

speciale della vestra arte: vi riconferete quindi che la macia, cata stolto questo cielo, deve essere figlia del cuere, più che mente e del calcole; e quindi non può settoporri concos sua natura alle freder reggie di una tercita specialaziiore, ed alla rigidezza di quasi matematici trovati, ove la ragione può rimenire il sua pubblo, ma cui il cuore e gli affetti resteranno completamente estranei. Quando voi avrete apputo fendere nel vostro sulle l'Itilizia siprizione coi tesori della scienza, e quando vui gli avrete dato l'artistica improsta. Le contradistingue lo genisii opere della terra del zi, le vostre fatiche possono dirai corenste ed il vestro esceso sarà razgiunto .

Ecco ora le iscrizioni del Canonico Teologo Giovanni Scherillo, poste, la prima sulla porta maggiore della Chiesa, e le altre alle quattro facciate del tumulo.

## Pro foribus templi

#### KAROLO CONTI

MYSICAE ARTIS EXIMIO CVLTORI TRIVMVIRI HVIC TEMPLO ET COLLEGIO PRAEFECTI IVSTA PERSOLVVNT

ABESTO QVIS QVIS ES INGOLA SEV ACOCLA
ET INTER COLLEGAS COLLEGAS EVI FVIVS
HONESTANTES
INTERQUE ALVANOS TANTUM PRAECEPTOREM
LACIVAMIS PROSEQUENTES ABENNTEM
INTROGREDITOR
ET AUTERNAM REQVIETEM
BENSMERKTI EXPOSCITO

#### In antica tumuli parte

I.

#### KAROLVS CONTI

FILID- INVS OCT- MICCACVIII
ARPRIN IN VOISCIS NAT'S
A MEDICIS DISCIPLINIS ADIRC IVVENIS
ANTHARE VI ARREPTYS
MYSICAE EXCOLUNDAE
HOL IPSO IN COLLEGIO SE TOTYM DEDIT
CLARISSINYM DYCEM MACTYS ZINCARRELLIV'
CUYUS CLOHAR SAITS OMNINO FVISSET
RYNCE DISCIPLIAV REFINNISSE
MOX NEAPOLI ROMAE REMOILANI
AD BRIMATICA FORMAT MODOS FECIT
ET PLACTIVI
TABLENDIS TAMEN ARTIS SYAE PRAKEEPTIS EXCELLIVI
TABLENDIS TAMEN ARTIS SYAE PRAKEEPTIS EXCELLIVI
TOXAE ADIR INSERIO SYMMOOVE STUDIO AC LADORE

EX PRISCIS ITALIAE NOSTRAE AVCTORIBVS
HAVSERAT

DICKYS OVEM HYVISCE COLLEGI ALVINI
IN PRIMIS SYSPICERENT
MERCADANTIVS VERO COLLEGI MODERATOR
INTER PRIOXISCORYM HIVYS AETATIS PRINCIPES
CENTE ADVIVERANDYS
SIBI DELIGERET ADDIVOREM

VITA CONCESSIT V- ID IVI. MDCCCLXVIII

#### Dextrorsum

11.

#### KAROLVS CONTI

LITERAS RARO EXEMPLO MVSICAE ARTI CONIVNXIT

ITA QVIDEM YT NEAPOLI ET PARISIS
NOBLISSIMAE DIOCTORYM HOMINYM SOCIETATES
EVM SIBI SOCIWA ADSCISCERENT
AMICITIAN VERO TANTA RELÍGIONE EXCOLUIT
VT FRATREM SE SE ADEPTOS ESSE IVDICARENT
OVIEYS EVM AMICYM SORS ORTULISSET

HEHEV
QVI NEMINEM VIVVS
OMNES MORTE SVA CONTRISTAVIT

## Sinistrorsum

ш.

#### KAROLVS CONTI

PIETATE CONSTANTIA MORYMQVE INTEGRITATE SPECTANDVS INNATAM QVANDAM ARIMI DIGNITATEM IN OMNI VITAE RATIONS PRAESETVLIT QVAM TAMEN EA HYMANITATE TEMPERAVIT VI SIMVL OBSEQVIVM SIBI PAREBET ATOVE AMOREM

HAVE ANIMA INCOMPARABILIS
COELVMQVE ILLATA
CONIVERN NATOS AMICOS
ALVMNOS DENIQVE TVOS
DEO COMMENDA

#### In postica tumuli parte

#### ıv.

DOMINE IESY
QVI TE IPSYM HOSTIAM PLACABILEM
QVOTIDIE VIVIS ET MORTHIS REDIMENDIS
OMNHOTERTI DEO
SACERDOTALI OFFERS MINISTERIO
SI QTID SORDIYM
EX HOMINYM CONSORTIO
KAROLYS TYS CONTRALIT
LIBENS CLEBENS

DIVINO SANGVINE TVO ABSTERGITO

#### Composizioni di Carlo Conti esistenti nell'archivio del Real Collegio di Napoli.

- La Pace desiderata, opera semiseria. Napoli Teatro Nuovo 1820.
- 2.º Il Trionfo della Giustizia, Napoli Teatro Nuovo 1823.
- Misantropia e pentimento, opera semiseria. Napoli Teatro Nuovo, inverno del 1823.
- Gli Aragonesi in Napoli, opera semiseria. Teatro Nuovo 1827.
   Alexi, opera seria. Napoli Real Teatro San Carlo 1828
- (quest' opera fu scritta in collaborazione col maestro Nicola Vaccaj, per le ragioni sopra enunciate).
- 6.º L'Olimpia, opera seria. Napoli Real Teatro San Carlo 1829.
- 7.º Cantata composta per l'inaugurazione della Costituzione data da Ferdinando II, ed eseguita in S. Carlo nel 1848.
- 8.º Pezzo originale con accompagnamento di pianoforte scritto per l'esame del maestro di tromba e trombone, 1862.

- 9.º Andante con accompagnamento di pianoforte scritto per l'esame del maestro di controbasso, 1862.
- Basso per essere armonizzato, scritto per l'esame del maestro di Partimenti, 1862.
- 11.º Due Gloria Patri per quattro voci con orchestra.
- 12.º Qui sedes e Quoniam per voce di soprano con coro ed accompagnamento d'orchestra.

#### II. Altre menzionate nelle diverse Biografie.

- 1º Le Truppe in Franconia, opera semisoria rappresentata nel Teatrino del Real Collegio di San Sehastiano 1819. - 2º L'Audacia fortunata, opera semiseria, Roma Teatro Valle 1827. - 3" L' Innocente in periolio, opera semiseria id. id., - 4º Bartolomeo della Cavalla, opera id id. - 5° Giovanna Shore, opera seria. Milano Teatro la Scala 1829. - 6º Cantata scritta per l'inaugurazione del busto di Vincenzo Monti, Milano 1829. - 7º I Metastasiani, farsa. - 8º Sei Messe solenni di Gloria per quattro voci e grande orchestra .- 9º Due Messe Funebri, id .- 10° Credo per più voci e grande orchestra .- 11° Te Deum per quattro voci ed orchistra. - 12º Magnificat, id. - 13º Salve Beging per voce di tenore con cori ed orchestra. - 14º Dizit Dominus per quatiro voci, cori e grande orchestra. - 15º Janium ergo per diverse voci con cori e senza, e con accompagnamento d'orchestra. -16° Salmi diversi per più voci con cori e senza, accompagnati da grande orchestra. - 17º Litanie a due, tre e quattro voci con orchestra.-18º Cantale diverse per più voci con orchestra. - 19º Cori diversi e . pezzi da camera, canzoni, ec. ec. - 20° Sinfonie, Concerti e pezzi per diversi strumenti.
- N. B. Delle musicle di Carlo Conti che non si trovano nel nostro archivio alcune sono state dallo stesso autore regalate ai suoi amici, altre prestate che non gli vennero restitutte, come egli stesso mi assicurava, ed il rimanente si conserva dalla sua superstite famiglia residente in Arpino.

#### Appendice alla Biografia

#### Numero I.

# Articolo del Giornale "il Censore Universale

Milano, mercoledi 11 novembre 1829 (numero 90) Imperiale Reg. Teatro alla Scala.

Giovanna Shore del maestro Carlo Conti, col terzo atto riformato.

Perchè il pubblico coroni di sonori applausi l'esecuzione d'un pezzo di musica, conviene che l'entusiasmo della platea sia provocato da quello del palco scenico. Crescere deve poi soprattutto il calore e la forza dell'azione e del canto al calar del sipario , perchè con calore e con forza si manifesti l'approvazione dell'uditorio. Questo costante effetto osservato dall' esperienza di tutti i tempi , ha suggerito quei grandiosi finali con enfatiche strette, quegli ultimi colpi di scena, di sorpresa e di chiasso, che felicemente immaginati e lodevolmente eseguiti, furono e saranno sempre del successo loro sicuri. Questa e non altra fu l'avvertenza trascurata nel terminare il melodramma di Giovanna Shore. e ad essa sola si attribuisca quella diversità che tanto più clamorosamente del terzo suffragò il secondo atto di questa bella composizione. L'indicarne per causa la troopo spaventosa atrocità del soggetto, è un discorso avanzato senza riflessione e senza verun fondamento, perchè il terrore è il primo scopo della tragedia; perchè i massacri delle reggie d'Argo e di Tebe, procreatori di quanto ha di più classico il coturno, sono assai più snaturati ed orrendi di una donna condannata a morire di fame; perchè tanto insonma c'interessa per natura nostra il terribile, che perfino le pubbliche esecuzioni della giustizia punitiva accompagnate sempre si vedono da immensa folla. Moltissime e tutte dimostrative ragioni addurre si potrebbero in opposizione a quanto malamente si disse finora a carico di questo spettacolo; ma i suoi diritti poetici e musicali da loro stessi già si difendono innanzi all' intendimento d' ogni sensato e neutrale osservatore con più che sufficiente eloquenza, perché soverchia si renda ogni più diffusa altrui apologia. Quella morte di stento in scena non lasciava terminare la musica col solito maestoso e strepitoso suo sfogo; si pensò quindi cangiare lo sviluppo dell'azione, e nella sera di sabato 7 del corrente novembre, si riprodusse quest'opera colle nuove riforme dell'atto terzo, ove Giovanna ristorata prima dal marito, e perdonata poi da Riccardo, risorge ai conjugali affetti ed alla pace di una tranquilla esistenza. Un accomodamento, dirò così, improvvisato, non può certamente offrirci quel medesimo scioglimento della catastrofe che dato ci avrebbe il poeta, se nel disporre la condotta del suo lavoro determinato si fosse fin da principio di farlo terminar lietamente. Aprl egli nondimeno al suo maestro la strada di farci sentire in bocca di mad. Lalande un bel canto, che ben per certo, ma con un poco d'orgasmo nella prima, nella seconda sera, poi espresso ci venne colla più rara e magistrale delicatezza. che fu anche in tutto il suo gran valore gustata ed esaltata dal pubblico. Acquistò in tal modo, non vi ha dubbio, l'opera un nuovo da aggiungersi ai tanti altri suoi pregi; ma gran parte dei primi ostacoli, da me già in precedenza indicati, sussiste ancora, e perciò quello che sopra ogni altra cosa saprà conservarsi la più pronunziata comune estimazione, sarà sempre tutto intero l'atto secondo, ove il sig. Rubini spiega un'abilità di canto, che senza esagerazione si può chiamar prodigiosa. Gareggia con esso mirabilmente mad. Lalande, unendo alle sue tante preziose prerogative, di cantare con talento di attrice, che deve essere qui segnalate, soprăntinto per quella verită enturalezza con cui ci dipiage al vive gli spaini e langueri dell uliun scena, tanch diverzi da quelli del Pompei, del Pirata e della Stranira, z empre espressi colla plu commovente ilitatione. Colpa sarebbe del pari il lasciarie insoservato il merito del sig. Bioodnin, che sostiene con tanta dipnità e forza la parte del Re in tutto I andamenta del medoramma. Il suo prime e gran pezzo con Assingo non potrebbe caser meglio eseguito, e con tutto il guadagararoso quei generali ed enfatici appliansi, che dovereso trora tutto l'udistro di accordirara quassi dos artisti, compiacendosi di veder reggere il signor Biondini si valorsamente al conforcio e del sig. Rubiti o della sig.- Lalande.

#### Articolo del Giornale del Regno delle due Sicilie Sabato 12 dicembre 1829 (numero 286).

I buoni principii della nostra scuola di musica, principalmente ancor sostenuti a'dì nostri dallo Zingarelli, rilucono tuttavia negli allievi della stessa in mezzo alle servili imitazioni dello stile Rossiniano, le quali sembrano minacciare una total decadenza all'arte musicale. I nostri giovani maestri di cappella e nel Regno e fuori han dato e danno tutto giorno luminose pruove di questa devozione al vero bello musicale: pregio tanto niù da commendarsi nella gioventù quanto che la gioventù è naturalmente propensa ad incensare l'idolo della moda. Noi ne addurremo due freschi esempii in due nostri maestri, il signor Conti ed il signor Ricci. Il recente spartito del primo, Giovanna Shore, eseguitosi in Milano nel teatro della Scala, e che ha ottenuto la più brillante riuscita, è appunto di questo carattere: ed ecco come a riguardo di questa musica si esprime uno de fogli pubblici di quella capitale:

"Leggitori miei pregiatissimi! Se volete andare alla Scala per divertirvi, dimenticate le cavatinucce brillanti, i duettini a calabetta, il fracasso della banda militare, la musca pezzata da frequenti modulazioni, gl'incessanti tuori minoriri, i pizzicati, la discrepanza continua tra il vecale e lo strumentale, tutti insomma quei moderni raffinamenti, che se non appartengono all'arte musicale, sono progressi non-dimeno di una certa industria, che ha asputo guadagnare le vostre orecchie, e non di rado anche meritari il vostre favore. Non è già l'ambizione di sorprenderei cella novità he allontani il sig. Conti di questi fortunati artifizzi, na la sua abitudine di tratture la composizione musicale secondo i suoi veri principii el insegnamenti, guidati da un accerto criterio, ed applicati al poema drammatico divenuto occetto del suo lavoro.

« Preparatevi quindi a sentire una musica scritta da un compositore al quale è dovuto il titolo di Maestro, ove si canta e si suona senza fatica o violenza, perthè il canto e il suono si trovano sempre nell'esercizio delle loro facoltà naturali: ove le idee sono tutte ben concenite, svilupnate e condotte nei ragionati loro periodi; ove l'orchestra, nutrita sempre di modi precisi e pronunziati, si trova nondimeno in continua e giusta relazione colla parte vocale: ove lo stile conserva costantemente il suo carattere serio, dignitoso ed analogo a quello del poema; ove opera in fine è il tutto di un vero artista, che di ogni sua parte può rendere la relativa e conveniente ragione. Ascolterete attenti: vi troverete soddisfatti, applaudirete spesso, ed alla fine del suddetto atto chiamerete con fervore sul proscenio replicate volte il maestro ed i suoi cantanti, nel convincimento della distinta abilità e dell'uno e degli altri. Questo è quanto fu fatto alla prima e seconda recita. Questo è quanto farete nelle consecutive (1). "

(1) Ad onta dell'ammirazione per l'egregio maestro Conti, protestiamo altamente di non dividere le opinioni del giornalista Milanese in riguardo a questo escondo articolo: noi gli ricordiamo solo che all'epoca che comparve la Giorganna Shore, 1829, Rossini avea scritti

#### Numero II.

#### Pregiatissimo amico

» mio antico collega.... »

" In prento riscontro alla grata vostra, vi significo la soro presa ed il dolore cagionatomi in apprendere le sofferenze » dell' amatissimo D. Carlo, augurandemi che per vostra e » mia consolazione cessino quanto prima : speranza che non n verrà meno dietro i salutari effetti dell'aria nativa, delle » amorose cure di ottima famiglia , e della tranquillità di » spirito. He trevato strane l'invio del certificato, poiché » l'alta posizione artistica e sociale dell'ammalato, la me-» ritata stima ed affetto che tutti gli portano, rendono inu-» tile ogni giustificazione. Ciò posto, il gon chiesto documento " lo ritenzo presso di me, serbandomi soltanto di farne ver-» bale cenno al distinto cay. De Marinis. Per particolare mio » compiacimento, come pure di mia famiglia, degli amici » tutti, degli affezionati alunni di questo Real Collegio, sa-» rete tanto bueno da non privarmi di ulteriori notizie che » nossano rassieurarmi della propta e regolire miglioria del

E qui fa pietà la firma tremula ed incerta del venerando cieco....Ah! amiamo questi nomini che fanno grande l'Italia...

### Namera III.

- « Carissimo Florimo
- « Pit volte presi la penna per accusarvi ricevuta dell'ul-» tima vostra che ebbi unita al ritratto del non mai abba-
- » stanza compianto amico Conti; ma debbo comessarvi che » le lagrime m'impedirono di fare ciò che il mio cuore mi
- le lagrime m'impedirone di fare ciò che il mio cuore mi
   prescriveva. Oggi, meno debole, adempio al sacro dovere!...
- " Assieme al ritratto vi era un opuscolo sulla sua vita " firmato dal sig. Santini, ed io fai oltremodo tocco della
- » lettura delle attestazioni di affetto scritte da voi e dal » povero Mercadante intorno a tal perdita ed a conforto
- della famiglia. Ciò mi è di somma compiacenza, e non
- " Ricordatemi al caro Mercadante ed al buon Serrae: il " dover tacere in quest' incontro relativamente al Conti mi
- " è ben doloroso!.... Egli non è più!.... Bellini è spente!....

  " ma vi resta ancora il tutto vostro Rossini. "

  Sono parole semplici, affettuose e soprattutto improntate
- di verità. Si vede che il cuore non era estraneo alla mano che le scriveva. Ma 'tremendo destino!!! Chi l' avesse mai detto che ciaquanta giorni dopo scritta questa poteica l'ettera, Rossini si dipartiva da questa terra il di 13 novembre e velava nel cielo per raggiungere l'amico Conti?...

# Numero IV.

- « Amico carissimo
- Le cattive muore hanno le ali; perciò l'affettuoso vostro compitissimo foglio mi pervenne jeri, trovaradomi unitamente a tutti di mia famiglia, immerso nel più profondo de lore, poichè fino dal giorno precedente era stato istruito dello apietato avvenimento. Ni è impossibile, nello stato in cui mi trovo, poter vivamente descrivervi la giusta lacerante

impressione provata dal Governo di questo Real Collegio, da' professori tutti, dagli allievi particolari del defunto, dalla intera comunità, atteso che il grande artista mancato, non solo era meritamente stimato, ma eziandio generalmente amato per le sue virtù morali e sociali. Se per diritto di sangue i figli, consorte, parenti ragionevolmento debbono per tanta sciagura essere i più afflitti, pure l'Italia, l'arte musicale, la studiosa gioventu debbono piangere l'irreparabile perdita di uno dei più validi sostegni della gloriosa tradizionale seuola, che tanti grandi ingegni produsse.

" Dovendo un depo l'altro, nessuno escluso, soggiacere alle stabili, inesorabili leggi di natura, come secondo padre debbo pregarvi ad essere rassegnato ai divini voleri, e per quanto è possibile, mostrarvi calmo, onde potere infondere coraggio a più vecchi, a più giovani di voi, come primo erede di si incontaminato nome.

« Se nulla può essere paragonato al dolore di virtueso figlio che perdè il migliore dei padri, credete pure che dopo di voi nessuno quanto me può sentire l'inattesa sventura . per aver perduto l'amico de' primi anni, ed ora il consolatore di mia trista ed infelice esistenza, ch' egli con tanta carità ed affezione sapeva raddolcire.

" Compiacetevi cordialmente significare a quanti da vicino vi appartengono, le sincere e sentite espressioni d' immensa condoglianza; e confermandovi i sentimenti di stima, affetto e considerazione, credetemi per la vita

Vostro devotissimo affez.mo S. MERCADANTE. "

### Numero V.

Napoli, il di 7 agosto 1868.

" Pregiatissimo signor Redattore
" Qualche giornale di costà nell'annunziare la morte del-

l' egregio maestro cavalier Carlo Conti, attribuisce al medesimo la stretta del 1º finale del Pirata, cui Bellini sarebbe ricorso in un momento d'imbarazzo. Compagno ed amicissimo di entrambi . ed oltracciò testimone di tutti i fatti della loro vita, mi veggo obbligato di dichiarare affatto priva di fondamento una tal notizia: giacchè mentre il Bellini recavasi appositamente costà nel 1827 a scrivere la succennata partizione, il Conti proprio nell'epoca stessa era alacremente dietro la composizione di tre sue opere. L'Innocente in periglio e L'Audacia fortunata pel Teatro Valle di Roma, e Gli Aragonesi in Napoli pel nostro Teatro Nuovo; e quindi il tempo e la diversa località, tutto facevagli difetto per attendere a quella quarta composizione, per forpire artisticamente la quale, avrebbe avuto bisogno di tener presente tutto il resto del lavoro Belliniano, lasciando stare la diversità radicalissima delle loro due fisonomie artistiche: e per questa ultima e valevolissima ragione, credo superfluo, se non interamente inutile, investigarne altre.

"La prego, signor redattore, di dar posto nel suo pregevole e diffuso periodico a questa rettifica, seritta solo in opor del vero, e mi creda colla più distinta stima

> Devotissimo servo FRANCESCO FLORIMO."

# VINCENZO BELLINI

PARTE I. — Biografia PARTE II. — Dichiarazioni ed Aneddoti

# VINCENZO BELLINI

CHE IN PIENO SECOLO DECIMO NONO
RENDETTE CREDIBILI I PORTENTI
DELLA CETRA DI ORFEO
E DEL CANTO DI QUELLA SIRENA
SULLA CUI TOMBA VENNE EDUCATO
MA CHI LO CONOBBE DA PRESSO
PIÙ AMMIREVOLE

PER IL CUORE
DOVE IDDIO AVEA POSTO IL SECRETO
DELL'ARMONIA DELLE SFERE CELESTI

FRANCESCO FLORIMO

A CUI LA MEMORIA DELLA FRATERNA AMICIZIA TIEN LUOGO DI OGNI GLORIA E CONFORTO DELLA VITA

ERGE CON DEBOLI FORZE
QUESTO QUALUNQUE MONUMENTO
CHE PURE VORREBBE DURATURO
OUANTO IL NOME CHE PORTA IN FRONTE

Can. Giov. Scherillo

the end to the control of the contro

ar - Costanuit -

## RIOGRAFIA

Vincenzo Bellini (4)! Quali e quanti svariati sentimenti in me siensi ridestati solamente a scrivere questo nome, non notrei tutti enumerare : ondechè a siffatta commozione dell'animo mio nel parlare di colui che fu il compagno della mia gioventù, il più tenero amico che mi abbia avuto, che le giole non trovava compiute se meco non le divideva . e le angosce alleggeriva a me confidandole, che fin negli ultimi momenti della vita al nome della madre univa il nome mio, ben prevedo che non potrò certamente essere un freddo ed indifferente biografo. Nondimeno procurerò di farmi governare dalla mente il meglio che notro, sebbene non mi sarà dato impedire al cuore che spesso non preponderi, ed alcupe volte forse non vorrò neppure, che mi parrebbe mal corrispondere alla salda e costante amicizia che ci stringeva, e quasi rendermi colpevole verso quella cara memoria. Mi perdonerà quindi chi leggerà queste mie povere cose se mi fermerò su questa biografia più distesamente che non feci su le altre, e se mi addentrerò in maggiori particolari; ma se il lettore ha in sua vita intesa mai la forza dell'amicizia. mi pergerà la mano e mi sarà ancora cortese di un encomio. Da Rosario Bellini maestro di musica, e da Agata Ferlito

<sup>(1)</sup> Ball'egregio avvocato signor Filippo Cicconetti romano, che misglio degli altri scrisse una vita di Vincenzo Bellini, ed a cui io somministrai non poche notirie a tal riguando, ho tolto molte cose per la presente biografia, che ho qui identicamente riportate, ritcucado solo per mio quando dagli altri non fu detto finora.

giovinetta intelligente e di bello aspetto, nacque un figlinolo il primo giorno di novembre del 1801. Catania di questo avvenimento per nulla si curò, chè l'umile castta ove quegli vagiva non era il palagio del ricco e del potente: ma Catania ebbe poi a gioriarsi di Vincenzo Bellini che seppe affassinare il mondo con le sue melodie.

Fin dai teneri anni mostrò grande inclinazione ed un'attitudine grande alla musica. Aveva appena un anno, ed ogni canto che udiva in casa o per le strade lo rallegrava: a diciotto mesi amnarò a modulare con grazia infantile pn'arietta di Valentino Fioravanti che il padre gli accompagnava. nè mai si dipartiva da costui quando sonava il cembalo; di modo che faceva meraviglia vederlo in sì tenera età prendere tanto gusto alla musica. Tali predisposizioni decisero il padre ad insegnargli i primi rudimenti dell'arte adatti alla tenera età; e più tardi dall'avo paterno Vincenzo, abruzzese di origine, educato al Conservatorio della Pietà de Turchini, ove fu allievo di Jommelli e Piccinni, venne iniziato allo studio dei parlimenti e del contropunto. Ciò che sin da'primi anni lo rendeva degno di attenzione, era un frequente nassare dalla gioia alla tristezza, senza alcuna apparente ragione: e rimasta collo scorrer degli anni la sola forza dell'indole prese un'aria di dolce malinconia, argomento di finissima sensibilità e squisito sentire. Scorgendo coloro che lo avvicinavano la grande attitudine e la svegliatezza di quell'ingegno, esposero il tutto all'Intendente in quel temno di Catania, duca di San Martino, il quale d'accordo col municipio gli decretò un annuo assegno, perchè si recasse al Collegio di Napoli a studiare fondatamente la musica. Tale pensione, rinunziata da Bellini quando non ne aveva più bisogno, venne dal municipio di Catania trasferita con generoso intendimento al padre, Rosario, il quale la godè sino a morte, e questo siccome attestato di ammirazione al grande ingegno del figlio. Nel luglio 1819 venne ammesso come alunno nel Collegio

ne un nesto gratuito per concorso. Ebbe a primi istitutori per lo studio dell'armonia e partimenti Giovanni Furno, ed il suo maestrino fu Carlo Conti: pel contropunto, a suo tempo, fu posto sotto la savia scorta di Giacomo Tritto, la cui scuola, quantunque fosse dottissimo maestro insegnante, noco si affaceva alle tendenze melodiche del giovinetto Rellini, il quale dono qualche anno, nel 1822, mutò maestro. e passo ad apprendere alla scuola dello Zingarelli ch'era pure il direttore del Collegio. Zingarelli, con quell'acume tutto proprio, comprese tosto la bella disposizione del giovine Catanese, e cominció con vero interesse ed amore naterno a coltivare quell'eletto ingegno, prima colla severità di buoni studii, e poi guidandolo e dirigendolo a considerare e meditare le opere dei classici e celebri maestri che tanto avevano illustrato l'arte (4). Tra gli stranieri, l'Haydn ed il Mezart fissarono la sua prima attenzione, ed occuparono gran parte del suo studio, poichè soleva passare molteere del giorne a mettere in partitura i quartetti del primo ed i quintetti del secondo. Tra i sommi della seuola napolitana, evili niti che altri amaya Jommelli ed il melodico Paisiello : ma il Pergolesi poi era l'autore di sua particolare predilezione, col quale il suo cuore simpatizzava compiutamente. Lo stile tenero, espressivo, pieno di profondi affetti dell' inimitabile autore dello Stabat, fece si profonda impressione nel suo cuore, ch'egli riuscl in breve a saperne a memoria tutte le opere; ed a qual grado eminente giugnessero le emozioni che destavano in lui quelle melodie, lo vidi un giorno, che entrando nella sua camera nel mentre sonava il cembalo, mi accorsi che aveva gli occhi pregni di lagrime: maravigliato ne dimandai il perchè. " E come nonm piangere, mi disse, contemplando questo sublime poema del " dolore? (era lo Stabat). Quanto sarei felice se nella mia-

<sup>(1)</sup> Interno all'asserzione del Cicconetti che Bellini avesse avuto delle lezioni dal Raimondi, voli la nata 1º alla vita di costui a p. 612.

vità acessi la fottund di creare una melodia tenera e passionata che almeno ad una di queste sonigliasse l'e Ena parole che ascivano dal cuore, soggianes : • Questo verrei, e dopo sarci contento di morire anche giuvanissimo cui il porere Pergolesi. • E chi poteva immagiare in quall'istante. Le sue melodie non furono seconde a qualte del Pergolesi. • Le sue melodie non furono seconde a qualte del Pergolesi. • Come hi ciche hevve la vita: na più tarali quando auche gli era divenuto grande, lasciava mai di ripetere, che ci sono credeva poterri cerca opera più eminentensules derinmatica e commovente, nel suo genere, dello Stelet dell'unceitio Persolesi: con lascra chiamarlo.

Divenuto nel 4824 primo maestrino tra gli alunni, ebbe il privilegio annesso di poter andare in teatro nel giovedì c nella domenica di ogni settimana, Rappresentavasi allora nel teatro di S. Carlo quella colossale opera del Rossini ch'è la Semiramide, eseguita da quei sommi nella storia dell'arte. che erano la Fodor Mainvielle e Luigi Lablache: rimase Bellini nell'udirla talmente colpito, che nel ritirarsi in Collegio dono il teatro con me e con altri compagni, a noi che disputavamo sulla maggior bellezza di questo o di quell'altro pezzo. egli soffermandosi verso Porta Alba ci rivolse triste parole di sconforto, perchè non gli pareva che si potesse più scrivere buona musica dopo quella classica del Rossini. Ventura volle però che quello sconforto in lui non fosse cagione d'inazione, siccome avviene alle tempre deboli, ed invece gli fu sprone a grandi cose, come avviene a quelli che portano da natura l'impronta geniale: e per tal mode ei che credeva perduta ogni possibile speranza a ben riuscire, creò la Norma, che certo in altro genere gli valse quanto a Rossini la Semiramide (1). Pure, stimolato dal pensiero della gloria che ogni

(1) Certo, in quella sera di quanti eravamo nessuno pensò che quello stesso sconfortato giovanetto, il quale per giunta sconfortava noi altri, sarebbe un giorno divontato così grande, che in suo onore si sarebbe inaltato un Teatro col suo nome, mel luogo stesso dove di niù si accendeva in lui, e dal proprio genio che lo agitava , raddoppiò i suoi studii , e cominciò prima a scrivere una romanza per contralto: Dolente immagine di Fille mia. che nubblicata per le stampe ebbe una buona accoglienza; e nei un'aria con recitativo andante e cabaletta: Quando incise su quel marmo, che anche fu molto gradita. Scrisse nezzi ner flauto, clarinetto, violino ed oboe; sei sinfonie a grande orchestra; due messe, un Dixit a quattro voci ed orchestra, quattro Tantum ergo, Litanie, Magnificat, Credo; e la cantata Ismene per le pozze del suo amico sig. Antonio Naclerio colla signora Gelsomina Ginestrelli, Tutte queste musiche andarono disperse in quella spensierata età, ove si gode solo del presente e nunto non si pensa all'avvenire. Alcuni dei citati pezzi, da me di poi ricercati, ed a stento rinvenuti . sono quegli stessi che io ho dati in dono . come è detto a pagina 165, alla biblioteca di questo Collegio.

Il modo musicale era allora dominato dagli ragelici casil deli sublimi scordi di Giascalino Rossili, gonio artilici, fan-tastico, immenso, inesausto, propolente, ch'entrato appean cel campo dell'arte, abattel d'un colop quanti gli si pose-vaso avanti e gli altri tutti che l'avevano preceduto, ai quali con tenoso assoluto pare che avesse detto: « Voi siete il pass-sato, che io venero e rispetto, ma il vestro regno è fini-to: ora di viei s'imposseserbi a lostra: il dominio del gressente e dell'avvenire è di me, che schiudo un'era novella. Per la inversi i coro no palpitavano pial il ufini e lomenti del del omentili, del Plaisiello, del Cinarosa; l'amore di che cano stati oggetto divennos riversoto stima, e tutte le amirizzioni si rivolsero al nuovo maestro di Pesaro, che svaristission nelle forera, animato in oggi concetto, impetuoso

egli si era soffermato a manifestarei la sua sidueta e l'ammirazione pel gran Rossini. Chi di noi poteva mai pensare che quel compagno della nestra fancialtezza, fattosi siguelio della Sonnambuta e della Norma, sarebbesi collocato un giorno accanto all'autore stesso della Semiramide T., nelle nassioni gravi, gajo negli argomenti niacevoli, rieco e svariato nella parte strumentale, offriva una musica vivace. grande, ardita, feconda, che trascinava, esaltava, inebriava stordiva ogni mente, ogni cuore, Il modesto alunno del Collegio, Bellini, che vedeva un'intera generazione invaghita, o per meglio dire conquistata dalla notentissima fantasia creatrice di Rossini, si raccolse, e con la calma della meditazione contemplò attonito quell' ingegno gagliardo che a quel modo dominava il secolo; e mentre gli altri scritteri musicali, anco provetti, si piegavano alla nuova maniera del dominator Pesarese, egli, riscaldato dalla scintilla celeste che gli si accendeva nel netto, attinse nell'anima la forza di resistere alle seduzioni delle melodie Rossiniane ed al plauso che ne accompagnava i trionfi : egli , anzi che schierarsi nella folla degl'imitatori, ebbe la coscienza della propria individualità, e seguendo le ispirazioni dell'appassionata anima sua, seppe con la potenza dell'ingegno e con l'originalità del proprio stile prender posto fra i più eletti figli della divina armonia. Egli si avvide che i modi trattati da Rossini non erano i soli pei quali la passione potesse rivelarsi. Accaute al sublime intravide il natetico, accanto al selvaggio il tenero . accanto alla forza il dolore: insomma vide il cuore accanto al pensiero musicale, e la passione di Otello fu rivelata per altre vie nella Norma (1).

(1) = Quand on vit arriver un Sicilien blood comme les blés, doux comme les anges, joune comme l'aurer; endiancoligne comme le acceptant l'avait dans sont her quelque chose courne du Ferspoisi et du Bourst und la fois; vil avait de pointe au lieu d'être mission, journés dit qu'il y avait en hij de Corrège et du Raphall. Il vail vit bossini s'élever à haut, que son oel triste de deux avait » piese à le suivre dans sous val audacieux; il souhaits étre la lune de ce soleil. Ne pouvant être l'aigni, l'upusht étre le spece. Dies hii avait sin une lyre dans le courr; il n'est qu'à Lisser lattre ce cours pur en tire l'association plus touche de l'archive l'avait de l'avait

Ho creduto qui riportare identicamente questa descrizione di Bellini

I severi studii sui classici, il grande amore dell'arte, e niù il desiderio dell'innovazione, o come egli soleva dire, « il " desiderio di vedere se con le stesse sette note si potesse-" ro esprimere in altri modi le passioni umane, " gli fecero conseguire il grande scopo di rinnovar l'arte e di acquistare un'impronta tutta propria. La malinconia, il sentimento affettuoso, tenero, passionato, spontaneo, furono i pregi eminenti di Bellini: sicche non gli fu mestiere d'altro che di tradurre esattamente la parola del suo cuore per trovare sorgenti di commozione da molti trascurate fin allora. Assiduo e istancabile nel lavorare, cercava la vera espressione dell'affetto e della narola senza nomna, e con la semplicità di mezzi conseguiva effetti maravigliosi, prepotenti, Egli s' ispirava al sentimento della buona poesia per esprimere e svelare colla spontaneità delle sue melodie il profondo mistero del cuore umano: e volle che la musica non fosse un rumore vano ed inutile . ma raddolcisse in compagnia di quella divina sorella ed intenerisse gli uomini al bisogno, "Datemi, diceva egli sempre, « datemi buoni versi, ed io vi darò buona musica. » L'anima di Bellini si è rivelata nell'Adelson e Salvini. Zingarelli, desiderando di avere di lui un saggio tutto proprio, lo esorto a far da se, e non volle arrecare alcuna correzione a quella sua partitura, perchè potesse giudicar meglio il valore di lui ed il suo avvenire; ed ecco che nel carnevale del 1825 comparve nel teatrino del Collegio di Musica in San Sebastiano la prima operetta del Bellini intitolata Adelson e Salvini (1), cantata dai suoi stessi compagni Manzi. Marras e Perugini, composta senza aver consultato che il proprio cuo-

trovata nel libro Mes souvenirs di Léon Escudier, come la più adatta nella circostanza del mio racconto.

<sup>(1)</sup> Il libretto di quest' opera fu scritto dal poeta Andrea Leone Tottola, ed era stato musicato prima, non da Vincenzo, come disse alcune, ma si dal padre di costui, Valentino Fioravanti, che fu emulo è rivale del gran Gimarosa nelle opere semiserie o bufte.

re (1). Comunque egli di poi niuna stima facesse di questo suo primo lavoro, fino a scrivere nell'ultima pagina di esso Fine del Dramma, alias Pasticcione, pure in quella operetta lamneggiava qualche stupendo concetto e qualche bellezza peregrina. Ed a proposito di questa operetta, io sono obbligato a rettificare quello che alcuno disse, di essere stata cioè rappresentata nel teatrino del Conservatorio di Musica in San Sebastiano a porte chiuse. In vece l'opera fu rappresentata per tutto l'anno 1825 in ogni domenica, siccome giorno destinato dal governo del Collegio, previa approvazione, alle nubbliche rappresentazioni di essa, cui la gente invitata accorreva numerosa per ascoltare ed applaudire il primo lavere di un giovinetto, del quale già prenesticava il maggior bene possibile, visto il felice successo ottenuto dalla prima pruova nell'affrontare quel giudice severo e di gusto facilmente variabile, il quale addimandasi pubblico.

De felici pensieri dell' Adolson Bellini si servi più tardi con successo nella romazza di Gimietta nei Cappelici e Montecchi: Ab! quante roller, abi quante: nell'aria o seena del baritono della Siraniera: Meco la vieni e mitera; nell'ultima seena della Binanca offernande. Cruelce alle lue piante, scritta in Genova per la Tosi. Zingarelli, fiducioso di se e della sua esperienza, prometturogli qui più prospora fortuna.

Incoraggiato dalla splendida riuscita di questo suo primo lavoro (2), si pose immantinente intorno ad un opera se-

<sup>(1)</sup> Zingarelli volle assistere al penultimo concerto ed al concerto epencale, e dandegli dei consigli nomarii interno alla parte teade dell'arte, fini col dirgli: «Le altre correctioni poi ve le farà il publico quando ascollerá questo votro primo lavoro, edi lipi delle volle sono più giuste e più sensate di quelle che possono fare tutti i maestri del mondo.

<sup>(2)</sup> Produsse tanto deciso fanatismo questa operetta sal pubblico napolitano, che non mai si mostrava sazio di udirla e riudirla; e furono tali e tante le pratiche fatto presso il ministro sotto la cui dipendenza trovavasai il Collecio di Musica, acciocche permettesse la continuazione

ria, Bianca e Germando, con parole di Dunenico Gilzzloni, che il Duca di Noja, come governatore del Collegio di Musica e Sopraintendente dei Reali Teatri e Spettacoli, gil face comporre pel Teatro San Carlo (1). L'opera ebbe felicissino incontro, ed il pubblico in folia accorreva tutte le sere al Teatro per odire la seconda produzione di questo giovine allievo del Collegio e giudicare del suo avvenire.

In quest'opera, per la quale su gratificato dall'impresario Barbaja (2) di ducati 300, si vedeva sviluppato quel germe

delle rappresentazioni, che l'eccellentissimo, onde accondiscendere ai desiderii del pubblico, fece la concessione che fosse ripetuta iu ogni giorno di Domenica per tutto l'anno 1825.

(1) Bellia striase quari-paras invece della solita constance to capitron alamased Collegio solera steriere pel Testro San Garle, in forra di etitta sespitatase al Golfejo del sispore Duca di Nigla. Do inperation and soleramento solita "parte oli questa Unio, cui rimando imperation and aboramento solita "parte di questa Unio, cui rimando per solita della seria di superiori della serializza di solita solita di serializza di solita di serializza di solita serializza del sono genò, cope arvelera solita esta olita serializza del sono genò, cope per volera sotte della restrialista della serializza del sono genò, cope per volera sotte della restrialista della serializza del sono genò, cope per volera sotte della restrialista della serializza del sono genò della serializza del serializza della serializ

(3) Bonessico Barbajo milanese userd haus natali e povercionir, oli este printis electros del intraprendente, abushe fineste provinci di cui cultura institutioni. Nata diagrama in Rapoli, oru tenne i giuscici di arranche al 1808 di 1811. Rel 1808 diagrame a conducre i Tatari cultura di 1811. Rel 1808 diagrame a conducre i Tatari rentalis al II Navas. Continguaramente intrapreze a delirgere la Sente la Lacabolina di Milano, ed il Tatari Italiano di Venna, di cuore sensibilissimo, mori di apoptessi nell'amo 1841. Per paramentanesi tatatta sisteme un questi men el son mentirera. Per paramentanesi tatatta sisteme un permis nel suo sonottere i della di la continua di propositi di discontinua di continua di propositi nel suo sonottere i di Rapolessa degli l'apoprarsii. El infatti suppe exceptivere compositice, catasti, allerizi si concerno, il a trava liberalizi si il sono empositica i dissa di lucifici si concerno, il a trava liberalizi si il sono empositica.

che prima appariva nell'Adelson e Salvini, e mostrava che se la sua scuola un giorno non sarebbe giunta ad essere la dominante, era seupre una scuola ricondotta sui principii naturali: una scuola piana, soave, affettuosa, malinconica, e che racchiudeva dentro il suo sistema il gran segreto di piacere spontamemente o non per artifizio (1).

huon gusto contribuirono non poco a quello sviluppo sorprendente che ebbe l'arte in Italia nel tempo che egli condusse i teatri. Per commissione avutano da lui, Gioacchino Rossini scrisse pel Teatro S. Carlo I. Elizabetta Regina d'Inghilterra nel 1815. Otello nel 1816. Ermione nel 1817, Ricciardo e Zoraide e il Mosè nel 1818, La Donna del Lago nel 1819, Maometto IIº nel 1820 e Zelmira nel 1822. Poi venuero Mercadante, Pacini, Donizzetti, Conti, Bellini e Luigi Ricci , che scrissero svariatissimo opere per San Carlo di Napoli e la Scala di Milano; Carlo Maria Weber scrisse il Freischüts e l'Euriente e Krentzen L' Alibusa Regina d'Ungheria pel teatro di Vienna. Di animo grandioso, l'ostacolo, quanto più forte, tanto più lo stimolava ad intraprendere, Fece rifare il Fondo, Bruciato San Carlo, lo rifece qual è in sei mesi. Prese l'appalto per le fabbriche dei ministeri in San Giacomo in via Toledo, ed in diciotto anni, cioè dal 1818 al 1836, intraprese e condusse a termine la fabbrica del tempio posto rimpetto il Palazzo Reale, dedicato a San Francesco di Paola. (1) Nella Bianca e Gernando avvenne per la seconda volta un fatto che distrusse poi totalmente un'antica abitudine. La Corte di Napoli aveva lo stesso uso della Corte di Spagna, la quale non comportava eli applausi in Teatro alla presenza dei Sovrani, permettendoli solo dopo che questi ne avessero dato il segnale. Nelle sere di gran gala poi l'etichetta era spinta sino al punto che mai opera o ballo nuovo veniva applandito. Il pubblico doveva asnettare la seconda ranpresentazione a pronunziare il suo giudizio, e la Corte per lasciarlo libero non interveniva in Teatro, Nel 1819, quando Mercadante fece rappresentare la sua Apoteosi d' Ercole in San Carlo, Ferdinando I derogando al vetchio costume diede il primo il segno degli applausi nella cabaletta del terretto che cominciava colle parole Non sempre ride amore, Francesco I, nel 1826, imitando l'esempio del padre, fece lo stesso con Bellini, alla cabaletta del duetto tra Rience e Gernando, the comincia colle parole Deh! fa the io possa intendere. Il pubblico in tutte due le circostanze secondo i Sovrani entusiasticamente.

Il successo della Piano, anche a consiglio di chi fostaria volvea allontamati di Napoli (1), decicio Barbaja di nifistaria a comporre l'opera di obbligo dell'autunno pel Testro della Stala di Milano, on compenso di conto durati al mese, da aprile ad stolore, tempo in che dovera impreteribilmente minataria in iscensa. Se chei immagnione la gioja di Reliamatia in iscensa. Se chei inmagnione la gioja di Reliamatia in iscensa il consupratio del tanore Rubini, che di neconitaria minataria mantanti sultara quantunque satentissimo non cer però quel celebre che fu poi, lasciò Napoli e la prediletta-stanza del Conservatorio il di S. antici 1852.

Il buon Zingarelli, che l'accompagnò sempre col pensiero e con l'affetto. lo provvide di lettere commendatizie per le prime nobili famiglie e pei personaggi di Milano niù eminenti ner merito od altamente locati. Felice Romani, nome che resterà indissolubilmente attaccato a quello di Bellini, aveva allora fama di valente poeta melodrammatico: Bellini non esitò di rivolgersi a lui, ne la shagliò, perchè le qualità dell'ingegno di ambidue s'incontrarono così bene, che si disputà lungamente quale dei due meglio riflettesse i pregi dell'altro, Il Pirata, propesto dal Romani, fu il primo lavoro che condussero insieme. Quest' opera consegui la sera del 27 ottobre 1897 nel Teatro della Scala un successo salendidissimo, e sinceri ed universali furono i plausi che salutarono dal principio alla fine il novello maestro, il quale con un coraggio senza pari, degno della sua grand'anima, si presentava innanzi ad un pubblico giustamente entusiasta dei modi Rossiniani, e gli strappava plausi che ormai sembrava-

e le opere chère il più brillante successo. Per tal mode fa soppressa la vecchia costumanza, e l'impossime con gli anni ha tande progradito, che varcato il limite della convenienza, è divenuta zconvenienza. Oggi, alla precenza del Re e del Principi, non solamente si applande in Teatro, ma si skelha, si grifa e si fa peggio. Cul avviene quando si spressa; o non si è mai conosciuto quel santo precetto: Sii snodus in rebus!...

<sup>(1)</sup> Vedi nella 2.º parte Bellini e Pacini.

no esclusivamente devoluti al colosso Pesarese, il quale pareva aver posti i proprii modi quasi a confine dell'arte. Questo coraggio, quest' audacia erano pruova non dubbia di ciò che Bellini sarebbe divenuto un giorno.

Non nego le dovute lodi al tenore Rubini, che manifestò nella narte di Gualtiero un immenso valore, sicchè non mai avvenne poi nel parlare del Pirata che non si svegliasse la memoria e il desiderio di lui (1). Non però mi associo al parere di alcuni, che volendo togliere al Bellini buona parte di merito, hanno detto doversi attribuire il successo delle sue musiche unicamente alla valentia dei cantanti che le avevano eseguite. Duolmi, e non poco, che fra cotesti oppositori si annoveri il chiarissimo e dotto sig. Fétis, cui professando io altissimo rispetto, non intendo disputare con lui intorno ad una musica che noi vediamo da due punti diametralmente opposti. Al signor De La Fage però mi riserbo di rispondere in fine (2), per confutare alcune sue opinioni su Bellini. È indubitato però che oltre l'impronta geniale che traspare da tutte le sue opere, molti grandi artisti debbano a lui la loro celebrità, e fra gli altri Rubini, il quale cominciò davvero ad esser grande allorche prese ad usare de mezzi suoi vocali secondo i consigli di Bellini.

Il Conte Barbé racconta che mentre era un giorno in casa Bellini, n' era andato per ripetere la sua parte; nel bel mezzo del suo canto, Bellini coal cominció ad apostrolario: - Come stai « questa matina?... Ti senti disposto bens, ed a mio modo? —— En! caro Dellini, « rispose quegi, » ci vuole altro per contentario; no di meno farò il meglio che per me si » potri; » e si cominció a provare il duetto tra Gualtiero d'Imogene. Ma ecco rimanere negli stessi termini, ed in-

<sup>(1)</sup> Chi non intese Rubini in quest' opera, non può comprendere sino a qual punto le melodie Belliniane possano commuovere e passionare.

(2) Vedi nella 2º parte Alcune oscervacioni inforno ai giudisii di Adriano De La Face su Bellini.

" tu non ci metti metà dell'anima che hai. Qui dove notre-" sti commuovere il pubblico, sei freddo e languente; meta tici un po di passione; non sei stato mai innamorato?....n L'altro non rispondeva parola e si stava confuso: allora il maestro adoperando un tuono di voce alquanto più dolce : " Caro Rubini, soggiunse, pensi ad essere Rubini o Gualtiea ro?.... Non sai che la tua voce è una miniera d'oro non " intia ancora scoperta ?... Dammi ascolto, to ne prego, ed « un giorno mi sarai grato. Tu sei fra migliori artisti: nessu-" no ti pareggia in bravura; ma ciò non basta..." " Intendo che " cosa ella vuol dire, rispose l'altro, ma io non posso dispe-" rarmi e montare in furia per finzione. " "Confessalo, rispose " Bellini, la vera cagione si è che la mia musica non ti garba. " perchè non ti lascia le consuete opportunità; ma se mi fossi « fitto in testa d'introdurre un nuovo genere ed una musica « che strettissimamente esprima la parola, e del canto e del " dramma formarne un solo tutto, dovrei ritirarmi ner te che " non vuoi secondarmi? Tu lo puoi, basta che ti dimentichi " di te e ti ponga con tutto l'animo nel personaggio che rap-" presenti. Guarda come bisogna fare. " Così si fece a cantare egli stesso. Sebbene la sua voce non avesse particolari qualità, pure, animato il volto e tutta la persona, trasse fuori un canto così patetico e commovente, che stringeva il cuore e lo straziava a vicenda, tanto che avrebbe messo il fuoco in petto a quale si fosse più duro tra gli uomini. Commosso il Rubini, sottentrò colla sua voce stupenda.... " Bravo Rubini: « ecco. mi hai inteso: sono contento. Ti aspetto dimani a far lo « stesso. Del resto, rammentati di studiare sempre in piedi. " accompagnandoti coi gesti. " E salutandolo affettuosamente. richiamò l'amico Conte Barbò, che in altra stanza aveva udito il colloquio in mezzo all'ammirazione, al riso ed al timore (1).

(1) In conferma di questo aneddoto, posso aggiungere che quando di entrambi già risonava alta la fama, ed in Parigi insieme si ritrovavano, le spesse volte infra loro scherzando si udiva dire dal tenore

Quale fosse il giudizio che il pubblico pronunciò sul conte di Bellini , si può rilevare da quanto ne scrissero i giornali che in quel tempo esaminavano gli spettacoli teatrali . la Gazzetta di Milano, e quella dei Teatri. In essi leggiamo: " Il maestro Bellini, veduto come dal torrente « Rossiniano si lasciano tutto giorno travolgere tanti com-" positori giovani e vecchi, pare ch' ei di proposito siasi « studiato a sfuggire la piena; e senza urtar di fronte il « prepotente gusto dominante, è riuscito con tutto il magw gior successo attendibile da un primo saggio a rimettere « il canto nelle vie di una bella semplicità, animandolo con " melle combinazioni armoniche di accompagnamento che « servono a dargli risalto senza sopraffarlo e che non lo « sforzano ad essere il ripetitore continuo del violino e del - flauto. Il maestro, fedele ai principii di un'ottima scuola, anche in quella parte della composizione che un tempo a era tanto in onore e che tanto è negletta al presente : a non trascurò l'effetto dei recitativi obbligati, a molti dei « mali gli astanti prestano un'attenzione tutta speciale. « Ouesta particolarità ha il doppio vantaggio di presentar " meglio le situazioni e di farci conoscere che a Rubini non a mancavano che le occasioni per comprovare come egli « possa non solo cantare, ma agire. È tutto merito di que-4 sto felice allievo di Zingarelli l'essersi attenuto alle nor-" me del suo grande istitutore, in tutto quanto riguarda il a seguire, non con una letterale servilità, ma coi caratteri « dell'estro suo musicale, quelli che l'estro del poeta avez « ideati. Fu suo merito far gradire i recitativi, converten-« doli in bellissime frasi cantabili e creando per essi uno « stile che pur siegue le inflessioni di voce di una ben ina tesa declamazione cantata. Fu suo merito l'aver mostra-

al maestro: « Caro mio, tu sei il gran Bellini per Rubini. » E l'altro: « E tu, mio caro, sei il gran Rubini per Bellini, » Ciò a me raccontava Lablache, che con quel suo fare scherzevole sapeva si bene contraffar l'uno e l'altro.

to un'intestince e dato un colore el un'indule alla unsien, e quindi l'averté dato a guistre un'opera monya. » Ernos di pece trascorsi tre mesi, che coa rapiditi inositi gli il Pristar l'algrava i Viennesi, i quali concendente la giudicareso opera sublime, tanto per forza dramantica, quanto per novità di sitile ed concetti, di che el famo focle la Gazzatta unicersale de l'Esciri ed il Giernale di Arti Literaturare « Testri, che in quel tempo i pubblicaxano in Viennmerare « Testri, che in quel tempo i pubblicaxano in Vienn-

Il nome del giovine compositore su ripetuto in breve per tutte le città, e già sopra lui si sondavano le più grandi speranze.

Chiamato per l'apertura del teatro Carlo Felice in Genova nel 1828, perchè gli mancava il tempo a comporre una novella opera, mise in iscena la sua Bianca e Gernando con l'aggiunzione di quattro nuovi pezzi che riuscirono di grandissimo effetto, e l'opera ebbe compiuto successo. Furono esecutori l'Adelaide Tosi, David e Tamburrini, e per compenso ebbe la semma di ettemila franchi. Riternato in Milano, segnò il contratto per una nuova opera al Teatro della Scala nel prezzo di mille ducati, avendo ad interpetri la Maria. Lalande, la Ungher, Reina e Tamburrini, La Straniera fu il soggetto scelto dal Romani e da Bellini. Quale riuscisse questo lavoro, lo dissero i giornali di quel tempo, tutti concordi net predicarlo impareggiabile e nell'affermare che la pubblica opinione si era anzi mostrata ancor più favorevole che non pel Pirata, Trenta volte nella sera del 14 febbraio 1829 vollero i Milanesi vedere il giovine Bellini sul proscenio del gran Teatro della Scala per salutarlo ed applaudirlo: e bene a ragione, poichè la novità de cori, la spontaneità de pensieri, la forma bella e nuova dei duetti, il gusto squisito che regnava in tutta l'onera, le difficoltà delle situazioni con franchezza superate, e tutte le altre doti che avevano fatto ammirare il Pirata, si mostravano in modo ancor più evidente determinate nella Straniera che stabiliva già la fama del maestro (1).

(1) Bellini mi scrisse da Milano in data del 4 marzo 1820: « Vengo di ricovere una lettera del nostro caro maestro Zingarelli di congratu-

Quello che può dirsi è che il successo della Strauiera è da notarsi nei fasti della musica, poichè con essa il Bellini assicurò la vittoria all'incominciata riforma, chiamando tutti irresistibilmente a stringersi sotto la sua bandiera. Nondimeno, considerando il tessuto e le forme di quest' opera, si rileva che Bellini per fuggire i fiori e gli ornamenti, dei quali si faceva tanto uso in quel tempo, vi sostitul una melodia troppo sillabica, abusando ancora di molti recitativi cantati a tempo. Accortosi di questo abuso, si corresse subito nei successivi lavori, ove seppe stabilire con rara valentia il vero canto, ed una giusta declamazione cantata. che al giorno d'oggi (salvo eccezioni di pochi divenuti sommi nell'arte) viene dagli altri dispiacevolmente spinta ad una declamazione gridata, contraria alla ragione, al buon senso, al gusto teatrale, recando un vero detrimento all'arte stessa ed alle gole dei poveri cantanti, i quali per ottenere plausi, anzi che cantare, gridano, restando, specialmente nel cadenzare una frase, arrampicati sopra una nota acuta per qualche minuto secondo, fintanto che il pubblico stupefatto da quello sforzo e per paura che continuando non crenino. prorompe in applausi; per questo la quistione in giornata sembra divenuta (come diceva Rossini)! quistione di polmoni. La patria di Bellini, sulla quale si rifletteva lo splendore

haims per la riquicita della Straniera, piena di unta nérsione, che mia fatto versab largimo di incerezza ed sentira riconoscenza, Dalla risposta qui acclusa, che dopo letta gli conseguerari, avvevinira qual fui illio contente and ricorche e com passo detti se fossu per me premio maggiorre e più desiderate, o il facese cienzelizzario de Minimani e le culide e sentito percio indiciratamenti al somme sia preceivore. L'ibe fatta leggere a nonte persone, e cetti sono rimanti inexa tuti pel contiente de monitra ma i famos ed affictuosa vecchia. Ri-tuti pel contiente de monitra ma i famos ed affictuosa vecchia. Ri-tuti pel contiente della Madelicaa. Il receivent? ... senti materia e contiente discontiente della Madelicaa. Il receivente? ... senti

BELLINI. .

che egli sudava recando all'arte musicale, gli decretò una medaglia, che da una parte mostrava il ritratto colle parole intorno Vin. Bellini Cotavenii Musicae Artis Becus, dall'altra una Minervo ritta e sporgente una corona colla destra e con asta e seudo nella sinistra, circondata dal motto Meritis quoestima Partis (1).

(§) Crediamo interessante il riportare, a proposito della Straniere, un aneddoto tra Belliani e Felice Romani, anoddoto che fu primo a pubblicare nella Gazaetta Musicale di Napoli del 20 ottobre 1855 il nostro amico siener Raffsele Colucci, Eccolo:

Correva H 1829, o Bellini si trovara à Milano-Decini avera l'anno prima detatto faustimo cogli Arabi nelle Gallie, ed apti scrive, antico Straniera con Pelica Romani. Erazo i tempi besti del romanticimo, dei sospiri tra i valit degli alberi, delle brare servitie, dei cidi di huna... cese tutte su cui il positivizzo ha fatto man bassa, col sue chime segra corre.

Il giovame compositore era seduto al pianoforte, solo, in una modesta siancetta, mentre il solo che volgeva al tramonto gli gettava i suoi ultimi hagliori attraverso una finestra, come-salutandolo. Lo spartito era terminato, salvo l'ultimo perro.

Egli asexa letto il libro e n'era rimasho, come d'ordinazio, sodidiafatte. Espare sinese era più difficeltoso in fatto di poesia come il eigne di Catanla; ma Romani pareva nato apposta per loi. Però in quel momente era giunto al perzo finale, l'aria di Alaide, e sentiva di non poter analar più oltre. Gasi versi non corrispondievano più alla una idea, alla via in cai

ques vent lan cerresponencies pin las las seis, and vis it can man poesia archier, passionate jo sentia anche tropo, pas hieganus che il poeta interpretasso la sza idea, trovasso il motto del suo enjament. Timdo, satrar pier dire, puelco com la san musica, lellisia non cassa nalla da sè ed in fattu in quel monutos i prové più volte a cerva man melolis cama pundo, per qu'el chimare il perit ad adaicerves man melolis cama pundo, per qu'el chimare il perit ad adaicerves man melolis cama pundo, per qu'el chimare il perit ad adaicerves man melolis cama pundo, per qu'el chimare il perit ad adaicerves man melolis cama pundo, per qu'el chimare il perit ad adaicerves man melolis cama pundo, per qu'el chimare il perit ad adaisite de la comme de la

- Benissimo, disse questi. Meza ora e ti darò un altro pezzo.

Un quarto d'ora dopo infatti, gli faceva leggere una seconda asia finale. Bellini, cegli occhi sulla carta, non rispondeva.

- Neppur questa ti va!

Gaine per riposo, si dette poi a scriwre aleune ariette per canera piece di sorti molodie o ricole de più graziasi concetti e delicate armonie. Bristate quindi a comparre un'opera per l'apertura del gran Teatro Ducale di Parana con parole del Romani, compose la Zeira, pel prezzo di cioquemila franchi, rappresentata il 14 maggio 1899, casatta dalla Landae soprano, dalla Cecconi controllo, dal Trezzini tenore, dall'Inchindi baritono e da Labbiche basso. L'opera ebbe costo fortunatissimo, che alcuini attribuiscono a pontigli mu-

#### - Francamente? neppure.

— Ed io te ne striverò una terra. Vediamo se giungerò acontentaria. Alle corte: neppur la terra piacque... neppure la quarta i Il poeta, tentennando il capo, coninciava a dubitare dell'estro del mastro; temeva che non si fosse estamito collo scrivere l'opera, e ne velesse far pagare il fio all'innocente poesia.

Adesso sono costretto a dirti che non capisco più che cosa vuoi,
disse secco secco il genovese, piegando la carta e ponendosela in tasca.

Ghe voglio? esclamo Beilini, a cui in quel momento si animarono

le guance e gli occhi; ma voglio qualche cosa che sia una preghiera ed un'imprecazione, una rassegnazione ed una protesta; voglio qualche cosa che sia una minaccia ed un lamento, un delirio ed un'agonia! E lanciandosi ispirato al pianoforte, creò la sua aria, mentre che Romani lo euradvas extercefatto... mentre che Romani cia Larardo ac-

cese scrivera anch'egli....

— Ecco ciò che voglio! disse infine; hai tu capite adesso?

Ecco cio cne vogino: disso innne; nai un capito acessor

 Ed eccone le parole, rispose il poeta pergendoglicle e sorridendo; ti pare che ti abbia ben interpetrato?

Era la famosa aria;

Or sei pago o ciel tremendo, Or vibrato è il colpo estremo....

Più non piango, più non temo, Tutto io sfido il tuo furor. Morte io chiedo, morte attendo.

Morte to cineao, morte attenao, Che più tarda, e in me non piomba.... Solo il gelo della tomba

Spegner puote un tanto amor!

Bellini abbracciò commosso il suo poeta; l'uno era degno dell'altro.
L'aria era stata rifatta cinque volte, ma era riuscita un capolavoro.

nicipali (J). Il Rossioi rise in faccia ai Rounai che facchiavano il Barbiere. Preferi Bellini una vondetta più profonda, e finita Topera, contro il volere dei suoi amici, si fermò all'ingresso della platea, mostrandosi impavido a quei che Tavarmo disasprovato. D'allora promise a so etseso che nel tratto avvenire non si sarobbe mai più seduto al cembolo per le prime tre sere che il "opera andava in iscena, comper antica e diriò pure barbara costumanza si usava. Dopo di lui, tuti 'imparti senzimo ni sifuto esempio.

I Milanesi per festeggiarlo ridiedero il Pirata alla Canobbiana, ed alla Scala Bianca e Gernando, ch'ebbe non altro che un successo di stima.

Chiamato in Venezia per mettere in iscena il Pirata versola fine di quell'anno, questo spartito fu eseguito al Teatro la Fenice con grandissimo successo ai 16 gennaio del 1830. Sopravvenuta una malattia al maestro Pacini che doveva serivere l'opera d'obbligo della stagione di primavera, gli animi dei Veneziani si rivolsero tutti a Bellini, e gli fecero proposta all'uopo: al che egli si pegò per la strettezza del tempo: pure tanto lo strinsero i suoi amici, tanto gli seppero colorire il pubblico desiderio e la favorevole occasione di mostrarsi. grato agli eneri che di fresco avea ricevuto da quella città, che non seppe non consentire. La poesia fu del Romani e l'argomento I. Capuleti e i Montecchi; quattro parti in due atti. Giuditta Grisi, Rosalba Carradori e Lorenzo Bonfigli furono gli esecutori. Agli 11 maggio 1830 fu rappresentata quest'opera per la prima volta, ed ebbe un'accoglienza favorevolissima oltre ogni credere, che recò tanto più stupore, in quanto che conoscevasi che per comporla aveva impiegato una quarantina

(1) La suppesizione ha qualche fondamento, perchè nell'essere invitati a comporre per quel textro, gli fi dato il d'amma Casare in Estito d' autore parmense, che per quanto potesse dirisi un regaltre lavore solterario, maneza interamente di convenienze artitisiche textarili, di modo che Bellini rifutud di accettarilo, dichiarando che non averche uni petuto musicarlo, e percitò volle un d'amma scritto dal Remani. di giorni. L'introduzione, la cavatina di Tebaldo, quella di Ginlietta, l'appassionato duetto tra questa e Romeo, e più di tutto il finale del 1º atto, la stretta del quale sulle parole (1)

> Se ogni speme è a noi rapita Di mai più vederci in vita, Questo addio non fia l'estremo, Ci vedremo almeno in Ciell

che Bellini musicò con una delle sue più felici, spontance e passionate melodie, e con molta flosofa fatta cantra all'usisone da Romeo e da Ginlictta, sol perchè essendo uno il pensiero che animava in quel solenne momento quel disgrazinti
amanti, una dovea essere l'idea musicale; il ductto della
sfola nell'atto 2º fra Romeo e Tebaldo col cero funcher che
fol framezza, e tutto il finale escondo, furnosa giudicati pezzi
di bellezza incomparabile. Gli applausi aumentaroso sempre di
sera in sera; e cona strana, non fuvri alcuno che sono convenisso nell'ammirazione e gradimento di questo lavore musicale (2). Che se alcuno (come dice il Cicconetti) volesse co-

- (1) A preposito di questa stretta, ricordo che una sera dopo l'opera nuccanò dal texto S. Carlo con Bercadante, camiando lango la via Tolcolo questi ni disse: « lo sono il primo al applaudire questa stretta che assai mi piace; ma perché tropo azrapatala, ti confesso che so in circostanze simili a me fosso yenuta in mende una tale bizzarra idea. L'avrei ricettala.»
- (2) Il sols tenere Bondigii, che cenginva la parte di Tebalde, excententissione della nua cavatina, e com modi arroganti si permise d'insultare il mactive. Bellini, ad onta di quel son naturale trasquilla, periordos la sua abiante doletzera, piene di digniti, e con un cercio repetito, dissa all'insolente cautere: « Suppaite, siguere, che in amno di mis perce per con contratta de la terce ma supala. Collecti se le fini pour dif. La cavatian foce farere, e dopo la rappresentatione. Desdigli mon citi punto a fare più uniti excese al maestro, che cortecennate gli strinso la mano senz'altro più. In seguito egit català de per tutto quella cavata.

noscere qual sensazione producesse questo lavoro troverebbe nell' Rea dei Tentri, nella Gazzetta di Venezia, nell'Osservatore Veneziano, o in qualche altro giornale di quel tempo eli venisse alle mani, un elogio gloriosissimo al neme di Vincenzo Bellini. Non essendovi stata ne varietà di opinioni, nè annosizione di gusti, nè contrasto di narte, che in quell'occasione non si componessero a celebrarlo. Credo tuttavia prendere dal numero 32 dell'Eco ciò che ivi si parra dell' ultimo atto, affinchè sia palese, che non fu certo prova di buon gusto quella che si fece negli anni appresso l'unire l'ultimo atto del Vaccai ai primi del Bellini quasi che per mancanza di pregi dovesse a vicenda un' opera sovvenire l'altra. « Se interessante per sua natura era la drammatica situaa zione alla prima scena di questa quarta ed ultima parte. m non meno stunendo e interessante è il lavoro di un Coro e a di un lamentevole canto di Romeo, il quale fu appena in-" terrotto da alcuni bravo, bene, benissimo: giacchè troppo « si sentivano gli spettatori commossi e desiderosi di assaa porare il seguito di quelle note divine, che sarebbe stato a impossibile ad essi l'applaudire colle mani. Ma eccoci « giunti alla gran scena, nella quale cantanti e maestro si « mostrarono superiori a qualunque elogio.... nel duetto fi-- nale ed alle ambasce di morte dei due sventurati amanti. " l'entusiasmo non ha più ritegno e la delizia di quei mesti e veramente filosofici concenti sprigiona dal ciglio di " chi ascolta le lagrime con tanto affetto, che quasi si vora rebbe, che niù lungamente durasse quell'agonia per niù " lungamente provare quelle dolci sensazioni, " Bellini alla terza sera si vide in gran festa accompagnato alla propria abitazione da una folla immensa di popolo con faci accese o preceduto da una banda militare che sonava i pezzi più favoriti delle sue opere. Ritrasse dai Capuleti 1800 ducati, e

la medaglia in oro dell'ordine civile di Francesco I accordatagli dal Re di Napoli che allora aveva istituito quell'ordine (1). Volle l'autore con affettuoso pensiero dedicare i Gopuleti e Montecchi ai suoi concittadini con le narole seguenti:

AI CATANESI
CHE IL LONTANO CONCITTADINO
NEL MUSICALE ARRINGO SUDANTE
D' ONOREVOLI DIMOSTRAZIONI
LIBERALI CONFORTAVANO

QUEST OPERA
SULLE VENETE SCENE FORTUNATA
PEGNO DI GRATO ANIMO E DI FRATERNO AFFETTO
CONSACRA

VINCENZO BELLINI.

(1) Il sig. Perucchini, egregio dilettante e compositore elegante di musica da camera, così scrisso al Cavaliere Paternò in data del 14 marco da Veneria:

Caro Cavaliero Il vestro raccomandato maestro Rellini, nella muova enera che ha composta in poco tempo e che andò in iscena giovelli, ha riportato straordinario applauso e tale che da molti anni qui non s'intese l'uguale. Il libro, scritto da Felice Romani, s'intitola I Capuleti ed i Montecchi, che in fondo non è che Giulietta e Romeo. Il pubblico cominciò a mettersi di buon umore dalla sinfonia che applaudi coll' introduzione che siegue, e gli applausi andarono crescendo in modo che divennero un vero entusiasmo. Vi sono dei pezzi bellissimi e di un genere tutto nuovo, non istrepitoso, ma ragionato, armonioso, dolcissinto, e che fa sentire le voci senza opprimerle cogli strumenti. Gli atteri tutti lo secondarono a meraviglia. La Giuditta Grisi (Romeo) superò se medesima : cantò bene, ed agi eccellentemente. La Carradori (Giulicita) anche essa vi corrispose. Il tenore Bonfigli egualmente bene la parte sua, e credo che restasse sorpreso di avere tanti applausi; ma totto era a riguardo del maestro. Il pubblico all' unanimità chiamo tutti a mostrarsi ripetute volte sul prescenio e tutto fini con universale compiacimento. Mio figlio, amicissimo del Bellini, n'è esultante, si saluta e si congratula con voi. Il male è solo che fra etto ciorni il Teatro si serra. THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE

Credetemi devotissimo sempre PERUCCHINI.

Ed i Catascia depositatono lo scritto originale nella hihisteca abli'unicersià. Siccone molte discrie furuos interate e sparse al tempe che Bellini seriere la Gialitata e Bameo, le quali tentarano di mettere dissisilo fra Bellini ed il suo maestro Engerelli, di una storilla fra le altre del sig-Anselmo del Zio prese molta voga e fu pur anco riportata dal Gieccontti nella sur Vitu di Bellini e dal sig. Arturo Pungin nel suo libro Bellini, so rie et ses ocurrera, a sumentire sersisi un'a postita dichiarzione che riporto nella 2-y porte di questa mia vita di Bellini, Dickiarrazione interno del cleane everazioni di pienter Antalino del Zio, cui ri mancho il lettore.

» Partite da Vesezia, foce ritorno in Milano verso la face della prisavera, quando al venir dell'existo fa soprafisto da marbo intestinale, e ridotto in breve in si pessimo stato, cha a tendo della prisavera, sono intestinale, e ridotto in breve in si pessimo stato, cha lumpuo pericolo e si risibbe. L'impresario del Testro Carcano in Milano avas estitutato la Pasta, ha Zacconi, Robino il Marini, ed a compositori Donizetti che errisso l'Anna Belence Pallini che servisa la Sonanniala. Quest'e propropresentata la sera del 6 marzo 1831 chie un'accoglicare rappresentata la sera del 6 marzo 1831 chie un'accoglicare come nelle scene semplici ed ingenne fosso insigne quanto come nelle scene semplici ed ingenne fosso insigne quanto del control del control del control del control del cati, oltre la metà dei dritti d'autore, che apportareno gradio listolto, tanto l'opera vone en avilamente frecrea valinamente fercare avilamente frecrea valinamente frecrea valin

Impegnatosi a comporre pel Teatro della Scala la prima opera d'obbligo, che doveva andare in iscena il 26 dicembre dello stesso anno 1831, con poesia del suo indivisibile Fe-

<sup>(1)</sup> Quando strivevo questa biografia, leggovo nella Scena, giornale di Venezia, sotto la data di sabato 21 marzo 1868, cioè 37 anni dopo che Bellini strisse la Sonnambula e 35 dopo la sua morte:

Abbiamo avuto alla Fenice una rappresentazione della musica divina nella sua semplicità e nella sua grazia veramente sublime, la Sonnambula. Questo meraviglioso idillio Belliniano, che mai non

invecchierà, sarà monumento eterno della vera meledia Italiana.

lice Romani, scrisse la Norma per la Giuditta Pasta, la Giulia Grisi, Donzelli ed il Negrini, e ne riscosse la somma di tremila ducati e la metà degl'introiti si pel noleggio dello spartito negli altri teatri, come pei diritti d'autore (1).

Intorno alla prima rappresentazione di quest'opera mi sembra non poter far di meglio che riprodurre nella sua genuina forma la lettera che nella stessa sera del 26 dicembro appena rientrato in casa mi dirigera Bellini:

« Carissimo Florimo

"Ti scrivo sotto l'impressione del dolore, di un dolore, che non posso esprimerti, una che tu sole pasi comprendere. Vengo dalla Scala, prima rappresentazione della Nerman. Lo crederesti?... Piascell'! fasera Visionene fasera! Ha dirti ili vero il pubblico fia severo, sembrara propriamente venuto per giudicaruni, e con precipitatione (credo) velle alla mia povera Norma far subire la stessa sorte della Druidessa. Ilo non ho più riconoccitto quie cira villamesi che accolere con catunisamo, cella giola sul viso e l'esultanza nel cuore al Prirate, la Straviera e la Sonomodute; e pure in credeva di praventar lore una degna sorella nella Norma. Ma disgraziamente non fu cost: mi sono imgamanto: lo sbegliate : i mici tunette non fu cost: mi sono imgamanto: lo sbegliate : i mici

(1) Bellini fu il primo che fece salire il perze delle sue opere au sa somus accenitante per quel tengos perzebi, quanto alla farrane, tra il compenso che ricevette dall'impresario ed i divitti di proprieta, astroito di di ili di quattroniali decati. Quando mi travera con lui in Sicilia, discorrendo un giorne su tal propentito, ci cesti mi disserio. In origio, è veven, per una nia quere il dopple o fence anche il ripio di quello che i mastri misi coettanei si fanno papare ordinarimente; una ci non percho in cenda che i mis compositioni aratimente; una ci non percho in coreda che i misco compositioni avalgano di più, sibileme per la gotentinisian rapiene, che il tempo che io impirgo per compenso una sult, è occapato dei misci colto-pla mastria a serverare detro tre. Executo mini contante proputato con compenso adeputa dei misci titori, proportioca un compenso adeputa dei misci titori, proportioca un compenso adeputa dei misci titori, propertioca con compenso adeputa dei misci titori, professi in traccio le fe çli rispondere serrificado, che una batana in questio san voltate, de uni coi l'impresaria revenue il mos orea fisso.

propostici andarono falliti e le mie speranze deluse. Ad onta di tutto ciò, a le solo lo dico col cuore sulle labbra (se la passione non m'inganna), che l'introduzione, la sortita e canatina di Norma, il duetto fra le due donne col terzetto che siegue finale del primo atto, poi l'altro duetto delle due donne, ed il finale intero del secondo atto che comincia dall'Inno di ouerra in noi , sono tali pezzi di musica, ed a me pineciono tanto (modestia), che te lo confesso sarei felice noterne fare simili in tutta la mia vita artistica. Basta !!! Nelle opere teatrali il pubblico è il supremo giudice. Alla sentenza contro me promunziata spero portare appello, e se arriverà a ricredersi, io avrò guadagnato la causa, e proclamerò allora la Norma la migliore delle mie opere. Se poi no, mi rassegnerò alla mia tristissima sorte, e diró per consolarmi : non fischiarono forse anche i Romani I Olimpiade del divino Pergolesi?... (1), le parte cel corriere, e spere arrivare prima della presente. Ma od io o questa lettera ti recherà la triste novella della Norma fischiata. Non ti accorare perciò, mie buon Florimo. Io son giovine, e sento nell'anima mia la forza di noter prendere una rivincita di questa tremenda caduta.

- "Leggi la presente a tutti i nostri amici. Io amo dire il vero tanto nella buona che nell' avversa fortuna. Addio, e a rivederci presto. Intanto ricevi un abbraccio dal tuo affezionatissimo Bellina.
  - « Milano 26 dicembre 1831 (2) »
- E si serbò dirmi a voce che quell'acerbo dolore gli aveva spremute acerbe lagrime. Partito immediatamente, siccoine è detto nella lettera, recò egli primo in Napoli la nuova del
- (1) Bellini in quel momento di commozione somma non ricordò che i Romani arevano pure riprovato nella prima sera il Barbiere di Siriglia, ed i Veneziani aschiata la Semiramide.
- (2) Al Cavaliere Temple fratello di Lord Palmerston, che trovavasi ministro di Sua Maestà Britannica in Napoli, io douni questa lettera autografa di Bellini, contentandomi, per far cosa grata a quell'alta personaggio, di conservare per me la semplice copia.

catirio successo della Norma e sempre negli stessi termini; faciciata... Il publico coda la giolicato -; ma pure aggiungera e che desiderava poter compore sempre penzi simili -, ca danoverava quelli di sopra indicati. Ed i fatti venero a prostare se Bellini si era inguantata in quel giudizia, poichè nel mentre in Napoli si parlava ancora della caduta della Norma, quella musica si era rialata; gli applansi sottentarrano fin dalla seconda rappresentazione con immensa susura alla disapprovazione della prima, e si vulle sentirla per quaranta sere di seguito (1).
Rapidamente, se no diffuse la notiris in ogni città, ed ogni

citit volle ndire ed anuirare questa sublime creazione. Clisa su volta celebrare quei cori, quando gravi e diguissi, quando concitati e guerreschi. Si levarnos a ciole maestosa infroduzione, il terretto, i duetti improntati di tanto affetto e bellezza e con molta nevità posti rence afisipo, e specialmente quello sublime. In mia mano affa to sari, fatto e ritato per bon tre volte, come Delinii stesso raccontava, ed ove le parole, come a me disse un giorna ressimi analizzando questo pezzo, a sono talmente incastrate in quelle note e queste nelle parole, che formano un insieme completo e perfetto - Ed a ragiano venne poi preclamato da per tutto il maggior dialogo nell'arte e per melai e per d'ammaticità, e cle quando è anche sonato o cantato da un solo strumento o da una sola vene commune le fiftre e riesce la più sovo e spontame melodia, che

<sup>(1)</sup> Trovo in una lettera che Mercadante mi striveva da Torino, 12 dicembre 1831, quanto siegue:

Son giù venti giorat che lo manhalo l'Allous della Duclesca di Ngla accompagnata du un mis diretta a Bellisi, cie si compioque risconierze, e tovo interessante tracriverti la cacicalesse della sun lettera den in la fatto inmensamente ridere; cochi : Lundi cominerce il e prance della mia opera Narma, e credo che lo stesso i perter cei, lo he fatto telamente el lo pensuta lacciari qualche « con», se mi ammassano; pietudori incerdere lo stesso, ri prepa « di son dimentale cei i vorto della P.D. BLALYA. »

molce i sensi ed inebria e trasporta l'anima. La Casta Dira (1), angelica melodia non seconda alle più felici create

(1) Intorno a questa Casta Dira io sono obbligato a riportare il semente aneddoto, il mule mostreri come meelio di noi eli stranieri sappiano stimar eli nomini e le cose nostre. Un giorno del 1847 llalévy. l'autore dell'Ebres, ci convitò in molti musicisti, e fra gli altri il Carafa, ad ung sua casina di campagna presso Parigi, ed isi fra l'allegria e l'urto dei bicchieri si bevve alla salute di molti e fra gli altri dei compositori italiani, e dopo il gran Rossini, primo fra questi fu enorato Rellini. Niuno meglio dei Francesi conosce tutte le nuances dell'ospitalità. Allora Halévy pronunziò queste parole che is ricordo ancora. « Pour moi, je vous avone que je donnerais toute a ma musique none avoir composé seulement la Costa Dira. » Una salva unanime di applansi tenne dietro a queste parole espressive dette dal modesto e dotto compositor franceso, il quale onorava per tal modo e in maniera così giusta e gentile l'autore delle più delicate melodie; e si noti che in tal tempo erano già scorsi 12 anni da che l'Ilalévy avea composto l' Ebrea. Conveniamo che gli stranieri sono più giusti di noi în giudicar noi ștessi; hanno la virtû di stimarci, quello che a noi manca, perchè non sappiamo che sia carità cittadina, ed in vece siamo perfetti nella carità verso gli altri. Tutto quello che ci viene d'oltre aloe od oltre mare per poi è ammirevole : tutto quello che sorce dal suolo patrio è miseria : il nostro passato è l'ideale della perfezione. il presente è cosa-ridevole, abbietta. Per tal modo disistimando noi stessi, a ragione non troviamo spesso chi ci stimi fuorid' Italia. Che volete che si dica di noi in Germania in Francia allorche el'Italiani dicono di Bellini che non sapeva la musica, che faceva motiretti da trizio, che scrivera musica per chitarra, e noi questi stessi detrattori, dono che intesero l'Ebrea dell'Halévy, rimasero trasecolati, la proclamarono opera perfettissima, nobilmente ispirata e dottamente scritta; dissere che da 30 anni in qua non si era scritta enera migliore, che quello era il modo di scrivere bene. Ah! se ci avessero imparato a scriver cosi!! No signore, vi dico io, non l'avreste mai fatto , perché a voi manca quel cuore generoso che aveva Halévy. quella grandezza d'intelletto che gli feceva intraveder le cose senza la grettezza e l'invidia e la pochezza dell'animo vostro; perchè l' Halévy aveva tutte le virtù di un grand uomo, e voi avete tutti i difetti dei poveri di spirito. L'Haleyy giudicando il Bellini poteva farlo, perchè saneva quel che diceva; ma voi ciudicando il Bellini c l'Halévy non sapete di che parlate, non sapete quello che dite.

dall'origine della musica sino ai tempi nostri, e l'altima scean finale nella quale la proghiera della rea emisera sacradotessa pei suoi figliuoli, la pietà paterna che comincia a guadagnarsi il cuore del gran sacerdote, lo sdegno dei d'ariali dei chi arbi, il l'improso dei procossole inganantore, fureno da Bellini con tratti raffueleschi dipinit e rivestiti da si singolari concenti, che nosa igiudicare se l'animo più resti meravigliato al magistero dell'arte o commosso alla doleceza dei cantilla salendidi caratteristich dell'incerno di Rellini si ha

in questa mirabile e vera espressione drammatica alla quale sono improntate le sue melodie: egli, ispirato alle condizioni ed a'caratteri de' personaggi, ne pennelleggia in medo sublime le diverse passioni, e sorprende, diremo così, la natura nelle sue manifestazioni. Dotato com' egli era di una squisita delicatezza di sentire, traeva i suoi canti non dall'artificiale combinazione de suoni . ma sì dall'anima . la sola che può farci eloquente: e possedeva in grado eminente quell'ammirevole facoltà che chiamar si potrebbe la sintesi melodrammatica, che in lui era feconda per un' intelligenza superiore. Cercava nel semplice il sublime, nel semplice, patrimonio così bello degli antichi, e che nella tristissima epoca che volge quasi tutti disprezzano, mistificando l'arte colle armonie dell' avvenire, e studiandosi di mostrarla, ad imitazione del pittore greco, se non bella, ricca almeno, come la ragionano i prevaricatori del buon gusto, senza pensare che le migliori regole sono quelle che detta il cuore. Come il melodioso Paisiello nella Nina, come il grandioso Rossini nell' Otello, e come lo stesso portentoso Mozart (detto l'italiano tra i maestri tedeschi) nel suo Don Gioranni, Bellini scuote, commuove e strappa le lagrime: questa è la sua grandezza, la sua vera gloria. Se qui volessi con le mie parole entrare alla disamina di questa musica, non potendo fare altro che rilevarne gl' immensi pregi, potrebbe taluno sospettare che fosse uno di quei tali momenti in cui troppo il mio cuore si mostra: piacemi quindi ripetere alcuni giudizii che sono di gran peso, senza dar sospetto di parzialità.

Zingarelli, eni Bellini per gratitudine desirè questo lavoro, osserandolo versara lagrine di teceraza, e dicera a concente l'attornivano, el io era fra gli ultri: « Non ve lo dissi « le mille volte che questo siciliano avrebbe riempito il mon-do di siè ? « da arrista el acro di guerra, dopo averlo letto la prima e la seconda volta, sclami: « Per Dio!! come è indovinato e come è hello diverco, ma è ferbaro; de de questo panto sino alla fine dell'opera è tale musica, erre dete a me, che finatsoche gli unomini che l'ascoleratmo « avrano un coner, dovrano applaudirla sempre. » E info difere: « La natura ha polesso a Bellini un grara secreto.

la tenerezza delle lagrina. »

It sig, Arturo Pouju, egregio artista ed uomo di lettere, in un elaborato Lavoro un Bellini pubblicato in successivi artucio sal gioranto I-Art Musical di Parrigi (1), ed num. 46 dell'anno 1806 (2), cioè 35 anni dalla prima rappresentazione dalla Norma, dopo averne indicati i grandi pregi, condindie in risposta a qualche piccolo osservazione: « Quoi qui on paisse dire calin, et quelques solient les repreches qui on lai paisses faire. Norma o'n er nestera pas molins "I une des plus belles et des plus pures expressions du gétie humaina..... »

I Veneziani, a detta di persona cui si deve prestare la nassima credenza, quando quest'opera per la prima volta si rappresentò alla Fenice, ove ebbe successo di fanatismo, laconicamente così la giudicarono: La Norma è una vera norma.

(1) Questi articoli insieme riuniti formano parte del libro del signor Pougin: Bellini, sa vie, ses ocurres.

(2) In questo siesso numero à riportata tradolta in francese la lettera di Bellini sull'esito della Norma, di cui io diedi una copia al signor Pougin, come egli siesso francemete riferisce. Però me gli debba dichiararo tanto più grato, quanlo nel manifestrelo scrive sul mio conto cose che mi sono carissime, poiche vere, quando afferma aver io conservato per la memoria del mio amico un culte veritable et touchest.

In fatti questo expolayoro è rimanto uno dei più hei modelli della tragolia musicale italiana, di modo che pre quanti cangiamenti, in forza dell'avvicendarsi dei tempi, abbia sof-forti il gusto muniscela, si continua non pertanta a rampore sontare in tutti i teatri cistenti, si sente con gradimento e si applanifices empre. Il mondo musicale, amientina di rivitarte le differenti passioni, comientò a sultara Bellini rivitarte le differenti passioni, comientò a sultara Bellini con minoratore dell'antica e classica scoola-di canto; di quef-contre che dil'antima discrato.

Ma se grande fu Bellini nel genere servero, si guardi dallatre lato al genere idilico, alla Sonamenhel, ove la passionata semplicità, il tenero affetto, l'ingenno sentimento, energe da ogni meledia, e trova soltanto riscottro in musica nella Nina del Paisiello di cui Bellini fa continuatore; e questo genere nell' arte può riguardaris come patrimonio specialo della terra Sicula, ove in poesia grandissimo fa Teoerito nei tompi attichi en imoderni il Meli. Tutto nella Sonamabula respira vita campestre e pastorale: tutto è semplice e piano: ma quanta socuvità, quanta grandezza in quella semplicità le la natura che si rivela senza mistera. La musea n'è delicatsi, limplifissimi e graziosi i concetti; le varie passioni espresso coi più vivi colori; l'indole dello stile proprio dell'argomento (f).

Nessuno meglio di Bellini, che bene a ragione può dirisi il Petrarca dei suoni, avrebbe potuto rispondere a chi lo avesse ripreso della troppa semplicità e facilità dei suoi canti, come fu già detto delle statue del Canova: Questo fecile quanto è difficile!

Si raffrontino queste caratteristiche e commoventi espressioni dell'affetto campestre, col nobile ed eroico sentimento

(1) M. Pougin ha detto della Sonnambula: « Cette ocuvre adora-« ble, inspiration merveilleuse qui restera le jovau le plus riche et

e le plus éclatant de la brillante couronne artistique du compositeur

eminentemente drammatico, con le ardonti passioni della Narvan, con aptività negaria che queste due opere di un carattere diverso resteranno cone tipi particolari e compiuta dell'arte musicale dell'AX Eccolo, e che Bellini cerel la vera espressione dell'affetto e della parela solunto nel santarria del peprie cance. Egli in interpellara, e si travara le più spositane manifestazioni, e studiava di tradurra musicalmente le più intime espessioni, perchà ricenva che non cogli cittiri, ma cen la verità del senfinento si commorono e si scentento le fire desti sulliori.

Napoli lo rivide cresciuto in fama e carco di tanti eneri ricevuti : ma delle cresciute grandezze pur era ignaro egli solo: tutti parlavano delle sue glorie, egli solo ne taceva. Il noce tempo che qui si trattenne, volle prendere stanza in quel Collegio che pochi anni prima aveva lasciato con nome ignoto. Qual fu la gioja dei suoi compagni nel rivederlo ed abbracciarlo è impossibile a raccontare e dipingere. Tutti affoliati interno a lui, mille svariate cose dimandavano: chi narlava delle sue opere, chi dei suoi splendidi trionfi: ma mulla dispiaceva a lui più che le sue lodi: godeva in vece di ritornare col pensiero e coi ragionamenti agli anni nassati insieme coi compagni, e con modesti modi rispondeva a tante carezze che tutti gli prodigavano: Miei cari, che posso dirvi? Sono stato fortunato, ne ringrazio Iddio. Di gran mattino gli alunni del Collegio pararono la porta della mia stanza, ch'egli aveva scelto per dormire, di festoni di fiori, ed al di sonra in mezzo ad una ghirlanda di alloro si leggevano le seguenti parole:

## Amore Onore Virtù Gloria e Sapere Tutto è riposto in te Bellini.

La sua sorpresa e la sua sommozione furono grandi nel leggerle uscendo dalla stanza, come fu tenera ed affettuosa

la gratitudine che mostrò ai compagni abbracciandoli tutti I' un dopo l'altro. Volle un giorno anche desinare in comunità, occupando il posto che aveva quando era alunno, e le ovazioni ch' ebbe possono bene immaginarsi, ma descrivere non certo. Egli amaya rinetere spesso che il contento provato in questa giornata non l'avrebbe mai dimenticato; lo rivide ancora il suo vecchio maestro Zingarelli, e con quanta gioia di troyare in lui coronate le sue fatiche! Bellini non lasciava di visitarlo due volte al giorno, contentissimo di tributargli questo pubblico attestato di rispetto e devota riconescenza, e sovente ripetevagli; « lo di nulla vi sono più - tenuto, mio ottimo maestro, di nulla più che dei vostri a viceri, ed anche, permettetemi che ve lo dica, dei modi " hurberi che usavate con me; e me lo ricordo bene quel " triste giorno che mi faceste versare amarissime lagrime. a mando mi diceste che io non ero nato per la musica « Ebbene ?.... vi dimando perdono se l'indocilità della na-" tura giovanile non mi faceva mostrar grato a tante vostrea amorevoli cure: ma, credetemi, la mia riconoscenza sarà - eterna per voi. Da voi riconosco quel poco che io so. Son « certo che più mi avrà giovato il nome di vostro discenolo. « appresso gli straujeri, che il mio poco ingegno e il mio " noco valore, " Zingarelli tutto commosso si levò dalla sedia ! e l'abbracció due volte, ed era veramente bella ed interes sante quella scena di reciproche tenerezze.... Durante il suo breve soggiorno in Napoli venue nominato accademico della: Reale Società Borbonica, nel ramo delle Belle Arti. Dopo qualche settimana parti per la Sicilia per rivedere

Dopo qualche settimana parti per la Sicilia per rivedere la sua famiglia, e colà in mezzo alle carezze domestiche passò quaranta e più giorni. Io che l'accompignai in quel viaggio, che può dirsi di trionfo, fui testimone delle grandi ed entusiastiche accoglienze che gli fecero Messina, Palermo e maggiormente Catania.

Dare minuti ragguagli e fare circostanziate descrizioni di tutto l'avvenuto in quelle tre città durante il soggiorno di Bellini, sarebbe andare troppo per le lunghe, ed a me resta ancora a parlare molto di lui in cose di maggiore importanza. Reduci in Napoli, egli ne riparti subito per Milano, e fu questa l'ultima volta che jo l'abbracciai. Passando per Roma ove si rappresentava la Straniera e per Firenze ove cantavasi la Sonnambula, appena si avverti la sua presenza in teatro, fu accolto dal pubblico con grandissime acclamazioni : ma mosse sollecitamente per Milano, ove oltre le solite conoscenze, era premuroso di avvicinare Mercadante, col quale gli piacque unirsi nella più stretta amicizia, e tutto il tempo che colà si trattenne, gli fu piacevolissimo visitarlo ogni giorno e godere della sua artistica conversazione. Nell'agosto si recò in Rergamo ove rappresentavasi la Norma, che ebbe solendido successo, come rilevasi da una lettera ch'egli stesso scrisse al Conte Barbó in data del 93 agosto, riportata dal Cicconetti, e che termina con queste parole; « Frattanto « gli applausi furono assai, spontanei ed universali: già " s'intende che i cantanti ed il maestro furono chiamati sul " proscenio ecc. ecc. solite cose.... I cori assai bene, ed ap-" plauditissimi: l'orchestra così così.... »

Da Mitaso passò a Venezia a serivere l'opera del Carreculo, per la quelle glis i corrisponheva la somma di terolicimila franchie mett della proprietà de distiniti d'autore. L'argumento, sectori in Pasta, la Del Sere, Cartagnora e Carrioni. Ma si dicora tili catanti incidenti, si pel libro non consegnata o la tempo dal Romani, al per tanti altri intrighi teatrali, che l'opera analat in incena multa più tarti del tempo stabilito fa non sodo refedimente ricevata la sera del 10 maggio 1833, ma vene quast universalmente disapprovata; ed una delle più forti ragioni che mettecano inmazi i Venezinai, era quella che Bellini si ripetera ed in motti loughi di quest'o pera aveca copiato es stesso (l.). Alla nonva celli infelice esito fu più (1) Bellini, come tatti quelli che hanno l'importato sviginale del resione, la l'importa san, lost fice de li proprio: in sommo, in sommo, in sommo, in sommo.

di noni altro sollecito Mercadante da Milano a dare quel meglio che nuò l'amicizia, i conforti amorevoli e non simulati: i quali tanto più effetto produssero sull'animo di Bellini manto che venivano da chi compagno nell'arte e nella glaria, aveva spesso veduto serena e qualche velta egualmente bieca la faccia della fortuna. Ma l'efficace conforto dovea nascere dal tempo: poichè non andò molto che la Beatrice venne festeggiata al pari di tutte le altre sue opere in ogni città, come egli stesso previde (1), ed ovunque si cominciarono ad ammirare ed applaudire i cori, le stupende arie, il terzettino Angel di pace all' anima, il maestoso finale, il quintetto, nel quale la narrazione fatta da Orombello della tertura è si patetica e vestita di melanconica melodia, e la svariata nassione di Beatrice e del Visconte espressa con tanta verità, bellezza e dignità. Non mal si apponeva il Bellini enando a molti suoi amici diceva : « Avró notuto errare e neo a avvertirmene, ma la coscienza mi accerta che non ho fatto a lavoro del tutto indegno delle scene. »

tutte le sue opere, egli serba sempre la sua fisonomia, qualunque sia il cenere che imprenda a trattare. Ecli è vero che qualche volta si rinete: nerò questo gli accade nel modo stesso che avviene a tutt' i compositori che han trovato la maniera loro individuale di fare. (1) Non debb' essere necletta, ma può trovar posto qui la lettera

che il Bellini scrisso ad un suo compagno di Collegio, al chiarissimo maestro Bornaccini in Ancona in data del 21 maggio 1833. L'abbiam trovata in una biografia del Bellini scritta dal professore F. J. Polidoro: Ecco pertanto le parole del Bellini:

Mio caro Bornaccini

. Tutto le mie fatiche per Venezia sono state sparse al vento : avrai-

· saputo il solenne fiasco della mia Beatrice: potrei addurre in scusa · il mal umore del pubblico pel gran ritardo; certi articoli prevene tivi nel giornale; un avvertimento di Romani nel suo libro che · pute di carnefice in tutti i punti: ma tali ragioni ora sarebbero « intempestive. Altro non mi consola ner ora che la seconda recita « della Beatrice portò all'impresa un terzo di biglietti di più del-« l'introito della prima rappresentazione, e nella terza il doppio: il « Lonari, che credeva far ancora di più col Tancredi, icri sera è

La fama di tanti trionfi lo fece invitare in Londra per concertare o dirigere due delle sue opere, e quindi a Parigi. per comporne una nuova nel Teatro Haliano, ed un'altra per la Grande Opera Francese, Accetto le prime offerte, e quasipresago di non potere adempire l'ultima, la rimandò ad un tempo posteriore. Parti per Londra (1) in compagnia di Giuditta Pasta, e nel finire di maggio 1833 i severi Inglesi anplaudirono cen fanatismo alla Norma ed alla Sonnambula. Il giovine compositore, acclamato da tutti, era divenuto il gioiello dell'aristocratica società inglese. La graziosa Regina gli fece dene di un ricco anello, e da una principessa Bonaparte ebbe un pugnale ornato di pietre preziose. Ritornato in Parigi nel 1834, venne da tutti gli artisti carezzato. e con particolarità dal vecchio maestro Cherubini, non meno. che da Gioacchino Rossini, e la sincera amicizia che nacque tra miesti due eletti ingegni era profonda, inalterabile e degnissima di essere notata nella storia. Bellini assiduamente le visitava tutti i giorni, e quella ammirazione nel grand'unmo, nata in lui poi ch'ebbe udita la Semiramide, siccome in principio di questa biografia è detto, tutt'altro che secmare, egni di più si accrebbe, e divento adorazione certamente quando ebbe studiato e meditato il Guglielmo Tell.

In una lettera a me diretta in data del 15 meggio 1833 scrisse: « lo sento il Tell per la trentesima volta, e sempre più mi covinco che noi tutti compositori del giorno (niuno « escluso) non siamo che tanti pigmei vicino al colosso mac-

stato c .... o. Salato e domenica si darà la Bestrice el aspeticremo l'esito. Il tempo poi risponderà a tutto. La Zaira trovò la sua vendetta ne Cepuletti, la Norma in se stessa; chi sa che ne sarà della Bestrice? .... io l'amo al pari delle altre mie figlie, spere di trovar marito anche per essa.

spero ai trovar marito anche per essa. (I) Prima di lasciar l'Italia mi fece prezioso dono del suo bellissimo ritratto ad olio, opera del celebre Pelagio Palagi, tela che ora forma parte della collezione che regalai al Collegio, come è dette a pagina 177.

atre dei maestri. le requite il Guglielne Tell la nostre. Birine Camadiei, una vera oppera; che comprendere cone opumo che ama coltiva l'arte son si prestri inmanti a questa più che subline, divine crazzine; a queste miracolo dell' arte. In tatti i mini studiti giernalieri non sono moi divico dal mio Guglielno Tell. - Magnifico con periture giuditio che norre immensamente più Bellini che Rossini, assisto come trovasi al più subline posto dell'arte (1). Ed a me che gli suggerira di norare sompre Rossini, tanto encerte care l'altismo maestre del secolo al

(1) A proposito del Guglielmo Tell mi piace anche qui ripetere ciò che con vera soddistatione intesi dirmi da Luigi fiicci in Praga nel 1858 e dal fratello Federigo in Parigi l'anno 1867 parlando entrambi del Guglielmo Tell, in tempi e paesi diversi.

Noi consideriamo questa immena opera di Ressini come un Disinsario musicche. In tutti i notti chibii, in tutte in enstre esitanze ricerriamo rabito al fospitelmo Tell. Egli ci mette nella via « derre nai cerati. » Come è bello questo spontareo cipio al gran compositore, tribatato da dos geregi maestri fratelli che tanto distinto potto degnamente presco mell'arci.

Me era che mi tervo a partare del Guglichne Tell, pieceni qui, concenté faur di pout, pripertur des granisa anedosi di Renissii. Terminata la perus generale, il gran mentre univa da lattre atternation de um folia di presence de l'eliquisava pertranea celle positioni de um folia di presence de l'eliquisava pertranea celle positioni de la compositioni della contra del della vote de della vote della avante propositioni della contra della vote della avante della contra del

Un'altra volta un signoro ingleso, che lo visitava spesso, voleva farlo determinare, egli che non andava più a teatro, di recarsi all' Opéras per sentire il Guglielmo Tell, molto ben rappresentato, come l'inglese gli assicurava. Egli risposegli: None ci ambrò affatto, per

quale lasciava in eredità il suo gran nome, quanto perchè noteva essergli di molto giovamento, egli così rispose; " Tu mi consigli di esser devoto a Rossini, di amarlo, di " rispettarlo, di rendergli omaggio; ma sappi, caro Flori-« mo, che per me, amar Rossini, stimarlo, tributargli ama mirazione, venerazione e rispetto, non è arte, ma è un « vero sentimento, un sentito bisogno del mio cuore. » Ma dell' umiltà di Bellini, che già tutto il mondo lodava come uno dei primi compositori nel ritrarre le gentili ed amorose passioni ond'è costituita principalmente la vita dell'animo umano, non abbiamo in lui una sola prova, che anzi parea rallegrarsi in gran medo ogni qual volta potea palesare a chi e quanto dovesse della propria gloria. Intorno a che toccò al maestro Mayer invidiabile onore, in una lettera che Bellini scrisse al Colleoni, della quale riporterò questo brano: " Ho provato piacere nel leggere le belle osservazioni sul " Palestrina del mio caro e tragico maestro Mayer, che ti " prego di abbracciare affettuosamente da mia parte e di ri-« petergli che il mio cuore deve la sua maniera di sentire

allo studio che io feci delle sue sublimi composizioni piene di espressione e di lagrime. Digli che qui in Parigi non
v'è discorso musicale in cui il suo nome non venga ricordato con onore.»
Intanto, stabilito coi direttori del Teatro Italiano il prezzo

di dodicimila franchi ed il terzo dei diritti di proprietà, si era dedicato a tutt' nomo a comporre i *Puritani* con poesia del Conte Pepoli. Lusingato dai Parigini che applaudivano in

« una sempliciosima e cassinacatissima razione. Quale? interrependolo, riperae di nei Vingine, al lunguando il colo più del regulare; cel il maestro immanisente: « Pour la simple raison, mon cheranti, que je » vianine pas la vicilie musique. » U inglice salla sua volta, facendo col collo un monimento in perfetta opposizione al prino, rispoge or, pre...... Questi dine grancio andedotta ne ae raccomislo atesso Resistii, che si compiaceva ripeterili spesso spansociumbosi dalle risa.

mede entusiastico la Sonnambula, volendo conservare il prestigio del nome colla novella opera che scriveva pei Francesi. ed invaso da un santo amor proprio di dover gareggiare con Mercadante e Donizetti, che in quella stagiono scrivevano parimente per lo stesso Teatro Italiano, si mise con indefesso studio ed applicazione al compimento di quell' opera, che doveva essere per lui, sventurato giovine! il canto del cigno. Terminata che fu. la rimise a Rossini come direttore del Teatro Italiano, accompagnandola con modestissima lettera così concenita: " Eccovi il novero mio lavoro terminato, che vi pre-" sento, sommo maestro mio: fate di esso il meglio che vi aga grada: toglicte, aggiungete, modificate il tutto, se lo crea dete, e la mia musica guadagnerà sempre (1), a Comprendo che questo parrà incredibile a molti che vergognerebbero di sottoporre all' altrui giudizio le loro opere. Ma Bellini, già in possesso della gloria, si compiaceva di palesare a tutti in scritta e in voce colesto suo fatto, ed il Rossini con tenere parole lo narra in una lettera che scrisse al suo amico Pietro Folo romano (2). Rossini, perchè teneramente lo amava come amico e come nadre che prendea enra generosa dei suoi trionfi. non mancò di dargli salutari consigli, che gran giovamento recarona allo spartito intero, e fra gli altri pregevole fu quello (come Bellini stesso mi scriveva) di dividere l'opera in tre atti. e di far terminare il secondo al duetto di baritano e basso. come pezzo che non poteva mancare di sicuro effetto (3).

Questo tratto è letteralmente trascritto da una sua lettera che da Parigi mi scrisse in data del 13 dicembre 1834.

<sup>(2)</sup> Questa lettera è posseduta dal signor Cicconetti, il quale per mezzo del Folo ottenne da Rossini le notizie che da lui desiderava interno a Bellini.

<sup>(3)</sup> În pruova piacemi riportare ció che mi scrisse da Parigi in data del 4 marro 1835, cioè quaranta giorni dopo la comparsa dei Parifani, parlandomi del gran maestro che non mai lasciava di prendero un positicino nelle sue lettere:

<sup>«</sup> A Rossini piacque il mio carattere france e sincere, e si affeziono

L'opera venne rappresentata la sera del 25 gennajo 1835, L'esito corrispose all'universale aspettativa. Il successo fu veramente splendido: il trionfo solenne e compinto. Il nome di Rellini fu portate a cielo: i più insigni nell'arte musicale furono a tributargli omaggio: le più illustri accademie si accinsero a dargli un attestato di lode ascrivendolo a socio. L'indomani della prima rappresentazione il Boulevard des Italiens, ove era la sua abitazione que Bain chinois, veniva ingombrato da immenso numero di carrozze, e le più eleganti e distinte signore dell' aristocrazia ed i più eminenti personaggi correvano ad offrirgli corone di fiori. Dono cinque giorni, cioè il 30 gennajo, venne dal Re de' Francesi decorato dell' ordine della Legion d'Onore, e tra i maestri di quel tempo, done Rossini. Auber e Meverbeer, fu il primo che merito tale distintissima onorificenza. Luigi Filippo ebbe la felice idea di mandargliela in teatro, come sul campo ove l'avea guadagnato, ed a Rossini, che a me lo disse, venne affidato l'incarico

. Isseiai di testimoniareli, ammirazione, sentita stima e rimetto. So-· vente gli dimandai dei consigli sulla mia opera, e fu cortese e come piacentissimo a darmeli con amicizia ed affezione. Venne il successo · dei Puritani: restà lo stesso, e posso dirti che prende sempre vivo e e vero interesse per la mia carriera. Mi consiclia in tutto con som-· mo giudizio e pel mio bene, si per la scritture proposteni da Na-· poli , si per quelle che qui mi offrono , ed in tutto le circostanze · mi si è mostrato favorevole. Non lascia però di ripetermi spesso di e pensare ora alla Francia , ove un'opera (se piacerà) mi frutterà « sei volte più di gloria e di danari. Finalmente mi ha promesso che mi a assisterà se dovrò scrivere un' opera in francese, perchè la proso- dia di questa lingua, mi assicura esser cosa da perdere la testa. « Insomma egli mi ama da vero e mi ama schietto, senza mistero ne composizione diplomatica; ed è perciò che sento per lui sincera · e leale affezione non solo, ma una simpatica riverenza. Vuoi infine sapere l'ultima espressione?.... Io sono tanto sicuro dell'amicizia · di Rossini, quanto lo sono della tua, mio caro Florimo. Tu sì giu-stamente entusiasta di lui , vorresti restar solo a dubitarne?.... »

a me. Io lo visitai spesso, e sl in pubblico che in privato non mai

di presentargliela. Più tardi il Re di Napoli lo decorò della crece dell'ordine di Francesco I.

Senza dilungarmi in una minuta descrizione dell'opera dei Parlieni, dico solo che in essa il Bellini seggo un progresso immenso nella sua maniera di comporre, e come scrisso il Félix, un properso incontratabile sotto il rapporto dell'arte; vi si ammira un'orchestrazione più elegante, più varieta e più accuratamente elaborata, ove quelle armonie si fondono si bene con lo melodie, che ne risulta un insieme marvalginos. Ne è da passare mosservato con quanta arte, conservando la semplicità italiana, siazi mantenuto nelle proprie forme, conocedendo ai Francesi quel che la cortesia non lascia negare a qualsivoglia sopite, il quale suole consentire egil uni straineri quanto gli comportano i patrii (f).

 Io conservo una lettera del maestro Auber scrittagli la dimane del successo dei Puritani. Eccola:

## . Mon aimable Maestro

- F ai été ravi en entendant votre ouvrage, qui est un beau fleuren à ajouter à votre couronne, déjà si riche! Ne vous ayant pas trouvé chez vous, recevez donc ici mes compliments et mes remerciments pour la bonne soirée que vous m'avez fait passer.
- Mille et mille bonjours.
   Dimanche 26

  Auben.

Ed un' altra dell'egregio compositore Conte Gallemberg:

#### - Mon cher Bellini

- Les grandes béautes musicales dont votre nouvel ouvrage est si
   richement parsemé, m'ont causé la plus vive émotion, et je vous
- avoue franchement que si jo ne parcourrais un tout autre champ
   leger et futil dans la région musicale, je jeterais ma plume au feu
- leger et futil dans la région musicale, je jeterais ma plume au feu après avoir entendu vos Puritains. Continuez toujours ainsi, et le laurier ne séchera jamais pour vous.
- Adieu, et croyez moi Paris 26 janvier 1835

Votre devoué ami Gallenbeng.

Donizetti, che trovavasi in Parigi a dirigere le ripetizioni del Marino Falliero, scrisse a Felice Romani, come lo riporta il Pougin: La direzione dell'opera rimovo le sue vive pratiche per decilerla a comporere per la Grande Opera Francese autaggionissime condizioni: ma egli, pel vivo desiderio di rirotravare in Italia, accettà le offerate degli vennere fatte. Società d'Industria e Belle Arti di Napoli, di scrivere cioèdue grandi opere per San Carlo neggii anni 1830 e 1830; prezzo di novemila ducati netti, riserbando a so la proprietà dello sauritio ed i diritti d'a sutore.

Mentre che tutti prendevan diletto ascoltando ed ammirando le sue composizioni, egli che amava la pace della solitudine. sola amica delle anime delicate e generose, fuggendo i rumori della capitale, si era dopo alcuni mesi rincantucciato in Puteaux, villaggio presso Parigi, a poca distanza sulla riva destra della Senna, per potere colà in un'atmosfera più pura ed in una beata calma riposarsi dalle provate emozioni e meditare nei giornalieri suoi studii le novelle creazioni che doveva rivetare al mondo musicale e che sventuratamente scesero con lui nel senolcro. Quel soggiorno sembrava da prima che confacesse alla sua delicata complessione; ma verso il settembre gli si manifestarono i primi sintomi di quella malattia intestinale che anni prima poco mancò non l'uccidesse in Milano, ed ora accompagnata da una diarrea ricalcitrante a tutti i rimedii dell'arte salutare, la quale dopo il quindicesimo giorno da che era comparsa cambiando di natura e divenuta d'indole infiammatoria, in poco tempo dal 15 al 21 settembre fece perdere ogni speranza di salute.

I legami santissimi del cuore, i soli che fanno dolorosa

l'arriverai tard, mais mieux vaut tard que jamais. Le succès de
 Bellini a été très-grand, malgré un libretto médiocre; il se maig-

sellini à été tres-grand, maigre un novello médiocre; il se maig tient toujours, bien que nous soyons à la cinquième représentation,

<sup>«</sup> et il en sera ainsi jusqu'à la fin de la saison. Je t'en parle, parce « que je sais que vous avez fait la paix. Aujourd'hui, je commence

<sup>«</sup> les répétitions de mon côté, et j'espère pouvoir donner à la fin du » mois la première représentation. Je ne mérite point le succès des Ps-

mois la premiere représentation. Je ne merité point le succes des l'a « rilains, mais je désire ne point déplaire. »

e ritgins, mais je desire ne point deplaire.

la morte, questi soli occupavano i pensieri di lui; e negli ultimi momenti, in un eccesso di delirio, nel quale, quasi testimonii delle più tenere sue affezioni, chiamava incessantemente la madre che lo consolasse di un abbraccio, « dov'è mio « nadre (diceva), dove sono gli amici miei?.... » E rivoltosi al maestro cavalier Carafa assiso al capezzale del suo letto. lo pregava che scrivesse subito a Florimo in Napoli, acciò si recasse prontamente a vederlo, altrimente lo troverebbe morto (1). O Bellini! se dopo tanta gloria ti fosse stato concesso di spirare l'ultimo fiato fra le braccia de'tuoi cari, quale morte sarebbe stata più bella della tua?.... Ma i tuoi occhi cercavano invano le sembianze del padre, i tuoi labbri cercavano invano di essere scaldati dai baci della madre : la madre lontana non potè raccogliere l'ultimo anelito e comporre il freddo corpo ; nè gli amici tuoi, che ti furono compagni nei primi anni, ebbero il conforto di darti l'ultimo addio: però in essi resta la memoria di te che non li abbandonerà giammai; che se ogni altro ricordo tacesse di te parleranno eternamente questi luoghi ove insieme vivemmo gli anni della gioventù. Di te ci ricorderà sempre ogni angolo della civile Europa, perchè in ogni angolo di essa tu sarai onorato e celebrato; e il conforto nostro maggiore sarà questo, che andremo superbi di averti veduto, d'essere stati gli amici ed i compagni tuoi, di te che sei una tra le tante glorie dell'età nostra; e le generazioni venture ti tributeranno sempre amore e rispetto, perchè tu sarai venerato fino a che gli uomini avranno cuore, fino a che vibreranno le tue melodie e la memoria di esse.

(1) Bullo stesso maesiro cav. Carafa, che dopo la catastrofo in tenpi diveni, lo riviali per leu seste volte in Parigi, lo inatco ripelere sempre, non soma enozione di entrambi, quest'ilialio tristinsimo periodo di vita del povero anico mio, perché, sostenera il Carafa, le grandi sentente hisqua riocetales esurges, per rigenter posi cone per sollievo dell'anima, quando le circustanze all'uspo si prevantano-fraverezioi el a stropolito.

a proposito, s

Cessato quel vaneggiamento ed infierendo il male d'ora in ora, il giorno 24 settembre del 1835 alle tre e mezzo p. m. Rellini cessà di vivere (1).

La tristissima nuova dell'immatura morte rapidissimamente si diffuse per ogni dove. e tutti coloro che avevano ammirato le sovrane melodie, piansero l'irreparabile perdita: il giorno 24 settembre di quell'infausto anno sarà segnato fatale nella steria della musica. A me scrisse parole commoventi Maria Malibran quando seppe la funesta deleresa novella (9). Rossini dichiarò perdita immensa per l'arte l'immatura morte di Bellini, e vinto da profondo dolore, ne pianse. Michelangelo non versò lagrime ben sincere alla morte di Baffaello ?.... Il venerando vecchio Zingarelli . all' udire dalla mia bocca lo sventurato annunzio, con un accento straziante che la sua canizie rendeva più solenne, esclamò: Ah ! fossi io morto invece : l'arte nulla avrebbe perduto! parole che resteranne a monumento imperituro della grandezza d'animo di unel venerando vegliardo, che mostrava come nel suo cuore l'arte stesse innanzi alla propria vita. Spontini disse a me in Napoli nel 1837, che il Teatro Italiano aveva perduto un colesso colla morte di Bellini. E non solo questi sommi, ma il pubblico intero volle mostrare in quanta riverenza fosse il Bellini tenuto, e come fosse atto di dovere il mostrare l'immensità della perdita che faceva il mondo musicale. Parigi in quella sera fece tener chiusi i teatri. Lo scultore Dantan corse a Puteaux ed improntò dal

<sup>(1)</sup> Non mancarono i consueti fabbricatori di favole a mettere in voce un qualche sospetto di veleno; ma svani qualunque dubbio, dopo l'esame del cadavere esecuito per ordino del re Luizi Filippo.

<sup>(2)</sup> Ed a piedi della sua lettera in un P S. scrivera: Questo falatismino giorno 26 estembre sarà giorno funesto e di tristismin errordana neglio mandi del Terto Italiano 11/1, 12 4 estembre del 1830, appunto un anno dopo, moriva in Manchester per una caduta da cavallo, Maria Nalièran.

Vodi nella séconda parte: Relazioni fra Bellini e la Matilican.

vero le forme del Bellini già morto, così provvedendo al desiderio dei lontani e delle future generazioni.

Cessato il primo momento di stordimento e di dolore, si nensò a tributargli quegli onori di cui era meritevole. Riunitisi i maestri Cherubini, Rossini, Auber, Carafa, Mercadante, Päer, Halévy, Panseron, e gli artisti Habeneck, Lablache, Tamborrini, Rubini, Nourrit, e i due direttori del Teatro Italiano, Robert e Severini, ed infine l'editore Traupenas, d'accordo tutti convennero di doversi fare solenni funerali, e prima nensarono al trasporto del cadavere a Parigi. Fu il 2 ottobre destinato a si lugubre cerimonia. La chiesa degli Invalidi venne destinata pel rito funebre, e fin dalle prime ore del mattino fu occupata dai più distinti personaggi che abitavano Parigi, composti nei volti a profonda mestizia. I lembi della coltre erano tenuti dai quattro sommi italiani, Cherubini, Rossini, Päer e Carafa. Si celebro la messa col niù religioso silenzio, e fra le meste armonie che eseguivano 350 cantori diretti da Habeneck , ad un tratto Rubini , Ivanosf, Tamburrini e Lablache intonarono un Locrimosa alla nalestrina sonra quella patetica melodia dell'ultimo finale dei Puritani: Credensi misera accommodata alla circostanza dal chiaro maestro Panseron, ch' ebbe la delicata attenzione di farmi dono di questo suo prezioso autografo, il quale ho già donato all'archivio (1) di questo Collegio, come ho scritto a pagina 169. Allora da tutti gli angoli della Chiesa non si udi che un piangere e singhiozzare, nè vi fu cuore che non si commovesse a quell'assalto di dolore. Solenne riusci questa cerimonia religiosa, e del pari imponente fu quella del trasporto del cadavere al cimitero del Père Lachaise. Un suono lugubre lungo tutta la strada, ed undici carrozze, con entro i niù rinomati artisti italiani e stranieri . l'accom-

<sup>(4)</sup> Il maestro dei maestri, Rossini, disse a me un giorno a Parigi, che egli non avea mai udito quella melodia eseguita da Rubini senza provare una forte commozione.

pagnarono sino all'ultima dimora, ove nonostante una dirotta nioggia, si ascoltarono con religioso silenzio gli elogi che di quel grande si recitavano. Tutti furono altissimamente commossi all' udirsi rammentare le virtù del Bellini, e quanto e per quali vie in poco tempo era salito in sl gran fama. Tutti piansero quando, sepolto il cadavere, videro trascinarsi presso la fossa il decrepito decano dell'arte in Francia, Cherubini, sostenuto dai compositori Auber ed Halévy, ed unite le proprie alle altrui preghiere, pieno gli occhi di lagrime, gittargli sopra un pugno di terra. Nè solamente alla tomba si arrestarono le dimostrazioni di affetto che Rossini volle testimoniare all'estinto, ma volle onorare anche la futura memoria proponendo una soscrizione per un monumento da erigersi e conservare le ceneri nel luogo ove venne sepolto. Primo a segnarsi fu Rossini con ingente somma, e poi tutti gli artisti residenti a Parigi. Il Re de Francesi Luigi Filippo, la Regina Amalia, tutti i Principi Reali ed altri ancora vi contribuirono: in poco spazio di tempo si raccolsero venticinque mila franchi.

Il monumento funchro venne eseguito dall'illastre scaltore italiano Carlo Marocchetti al cimitero del Perelachalse, ed in questo anno 1869, dopo 35 anni decorsi, sembrava quella tomba dovesse riaprirsi per rilasciare le ceneri che la pietosa Ctania ha già reclamato al Governo del III Napoleone (1).

(1) Vedi nella seconda parte: Trasporto delle ceneri di Bellini a Catania.

Mercadante, il giorno dopo l'esequie, mi scrisse da Parigi la lettera che credo interessante qui riportare: Earissimo Florimo

Per alleriare în parte îl too giesto dolore, vengo con la presente a descriveril la ligolere funtione di jeri, e nel tempo stesso per farti l'elogio di queste ospitale terra, bes ola sa nonsere îl vero merito al în vita che în morte. Jerî 2 si resero gli ultimi nonri alla memoria del nostre caro e sveniturato amico: v'intervenaero i primi talenti di ogni classe riumiti în questa capitale: Chernbini, Rossini, Pierr.

L'Italia fu piena di versi che lagrimavano il caro estinto, e fra gli altri fu scritta una cantica in terza rima dal chiarissimo Giuseppe Borghi, del quale phacemi riportare la seguente terzina:

Ah! beate le sere allorche intesi

E quei che sì dicean eran francesi.

Il maestre Donizetti serisse un Lamendo per la morté di Bellini con frasi in vero commoventi e su poesia piena di Carafa, Meverber, Auber, Halévy, Herr, Niedermayer, Berton, Bollau,

Habeneck. Tutte le prime parti, orchestra e coristi della Grande Opera. dell'Opera Comica e degli Italiani. Tutti accompagnammo il convoglio sino al cimitero, e tratto tratto lungo la strada, ad onta di una dirotta pioggia, si trovavano delle bande militari che eseguivano dei pezzi ridotti delle sue opere: Rubini , Ivanoff , Lablache , Tamburrini cantarono nella chiesa di Nôtre-Dame un quartetto a voci sole ricavato dal 2.º finale dei Puritani. Nel cimitero vi furono sei orazioni funebri, l'una più interessante dell'altra: ma quella che più tocco il cuore fu del maestro Paer. Nessimo fra noi restò cogli occhi asciutti; piangemmo tutti; la commozione fu generale, come gonerall era l'amore e la stima che si aveva pel trapassate. Si è aperta una soscrizione per inaltargli un monumento, che unito alla fama che meritamente godera, ne tramandasse eterna la memoria alla posterità. Un busto sarà collocato nel Teatro Italiano ; infinite composizioni si sono stampate in sua lode : Rossini si è condetto divinamente con vero interesse e cuore. Gl'impresarii del Teatro Italiano ed i Francesi tutti hanno gareggiato di dimostrazioni e di entusiasmo onde renderlo immortale. I suoi Puritani formano I incanto e la delizia del pubblico , e si stanno concertando la Sonnambula e la Norma. Rasseguiamoci, mio caro Florimo, al destino più forte di noi, e conserviamo sempre in cuore viva la memoria di un si bravo ed ottimo amico: a noi miseri mortali altro non è concesso. Ama sempre

Parigi 3 ottobre 1835.

P. S. Rossini è possessore di tutta la corrispondenza tua con Bellini, e mi ha detto che ha rilevato dalla stessa che lo consigliavi, più che da mnico, veramente da padre, e perciò fa grandi elogi di tor Addio e vivi sano. affetto. Il Daca di Noja Giovanni Carafa, che puossi dire con fondata ragione il vero mecenate di Bellini, volle che il Collegio di Musica, al governo del quale egli presedeva, celebrases nella sua Chiesa di San Pietro a Majolla sontosia finerali. Ziagrafii di sua spontane voltonta assunes l'impegno di diriggere la musica chi era di sua compositione, evene eseguita da più di trecento professori tra sonatori e cantanti, e dallo stesso intero Collegio, che tutti uniti in un sol pensiere d'avano quest'ultimo attestato di affetto e di ammirazione al grande artista, all'amico ed al compinato-comosono.

L'egreje Ginseppe Festa, une dei più valenti direttori d'orrebarte della prima metà del volgente secolo, guidava con magico effetto l'esecuzione atrumentale, o fu la messa preceduta da una sisionia fonebre da me appositamenta scritta per la luttores circostarna, ave quella maliconica e religiosa melodia dell'introduzione della Norma a varie riprese ripettat ricordava? e estito della granta giorane.

Il più patetico elegio funchre fu composto e recitate con sentita emozione dall'egregio Cesare Dalbono in qual tempo ancor giovanissimo, ma già chiaro nella repubblica delle lettere (1), ed ora uno degli uomini letterati più eminenti del paese, posto a cano del Reale Istituto di Belle Arti in Nanoli.

La vastissima Chiesa di San Pietro a Majella coporta di mero rispleadera di mille ceri in hell' ordino distribuiti, ornanti il modesto tumolo che nel mezzo si ergeva. Intervenore alla lupuhee cerimonis S. A. R. il Coste di Sirzcusa, i ministri di state, il corpo diplomatico, l'accadema delle scienze e bella erti, il collegio Reale Medico Corusico, l'altre de Nobilli detto del Salvotore, o quanti grandi e distinti personaggi napolitari e stranieri qui trovavansi,

<sup>(1)</sup> Da questo elogio funebro io presi molti brani, che stimai opportuno incastrare in questa biografia, onde renderla più interessante e corredata di belle e forbite descrizioni.

vennero tutti invitati da quello eccellentissimo Ministro dell'Interno e Pubblica Istruzione Nicola Santangelo, che tanto amava e proteggeva le scienze, le arti ed i cultori di esse.

Zingarelli che dirigova la musica fu visto versar lagrine, el i rettore del Collegio, il reverande Genarea Lambiase, che avea educato Bellini, al momento della basediatione al tumolo venno meno, soprafilato dal dolore. Tutti gli alumni del Collegio che non presero parte all'acceszione della musica, coi veli del dolore al harcolo co colle faccolo fanearie in nestissimo atteggiamento circondavano il tumolo. Erano presenti tutti gli amici della sua adolescenza, tutti il meserit del Collegio, i più chaira riatti e gli momini più illustri della città per nascita, per sapere, per diguità e per grandi, concessi tutti i arodegli un supremo tributo, che certamente sarà stato caro, più di qualunque altra splendial dimostrarione di nonera, a quell' anima hemodetta.

Il lutto di quella gioranta prooccupi tutto il passe, tanto che alla rappresentazione della Norma che davasi in quella sera a San Carlo, si videro le signore tutte con delicatissimo e spatance pensiero venire abbrunate in testro. L'opera, come si può bene immaginare, produsse dal principio alla fine un entusiasmo indescrivibile, e quella serata non andra certo dimentician bella storia tentrale ed in quella dell'arte.

A seconds che bo di sopra parlato delle varie muziche seritite da Bellini, non ho emasso di parlare ancora partitismente degli altri pezzi di musica scritti da I bil separamente in varie occasioni, come sindonie, pezzi religiosi, pezzi per camera, cantate ed altro. Në ho trasandato di farne ribeure o le holitzazo o la noviti; ed oltre all'effetto che avena prodotto, ho indicato ancora come si dovessere considerare nella natura loro di coefficienti di tanti capolavori svoltisi progressivamente nella vita artistica di Bellini. Tutto questo però ha rigunto solutiona di artistica di Bellini. Tutto questo però ha rigunto solutiona di artistica di associa a valore delle sue singole creazioni in quanto ad esse stesso. e no posendedo ancora in relizione con l'artie in generale.

Ma poiché da per tutto Bellini è tenuto siccome riformatore della musica italiana e celebre compositore (1), io son così obligato a considerarlo in quello che si riferisce all'arte tutta quanta e additare il progresso che impresse a questa.

· Adunque, tra gl'immegliamenti apportati all'arte e le mutazioni che Bellini introdusse, a me pare che siano princinalmente a netare le seguenti : aver posposti tutti quegli abbellimenti i quali ad altro non servivano che ad impieciolire la grandezza del concetto generale dell'opera al concetto generale stesso che sdegna di essere ritardato nel suo svolgersi; ed aver ricondotto il canto a quel fraseggiare niano, maestoso, legato, che rappresenta non l'animo di un pezzo che si frastaglia in pensieri minutissimi e rotti. ma di un nomo che coll'unione delle idee procede ad un compiuto ragionare ed alla naturale espressione degli effetti: onde ben disse l'erudito Basevi , che nel canto del Bellini par che le note si corrano dietro l'una all'altra. Quindi fatto saniente uso delle dissonanze, le rivesti di una singolare soavità e tenerezza, creandovi un colorito ed andamento drammatico, che ben si addiceva allo spirito che avea preso ad informare l'età ed i costumi. Così riuscito in una prova non creduta possibile a vincere, seguitò l'opera che un'immatura morte non gli permise di portare a compimento. Da ciò nasce ch'egli suole essere considerato come il rappresentante dell'antica scuola italiana; poichè sebbene alcuna volta abbia questa piegato al contropunto e siasi dilettata delle studiate combinazioni armoniche, tuttavia quella fu opera transitoria di pochi e di brevissimi tempi, ma l'indole e la naturale consuetudine ne fu principalmente la melodia, che la differenzió dalla musica tedesca (2).

(1) Vedi Enciclopedia Popolare e dizionarii biografici.

<sup>(2)</sup> Il divino maestro, l'Helios d'Italia (come lo chiama Heine), nella sua lettera scritta da Passy il 21 giugno 1868, al direttore del Conservatorio di Milano, Cav. Lauro Rossi, così si esprime:

<sup>«</sup> Non dimentichino gl' Italiani che l'arto musicale è tutta ideale

Nel primo periodo del volgente secolo la poesia era poco considerata nelle opere teatrali, e veniva affidata a poeti che scrivevano più per mestiere, che per ottenere rinomanza e gloria, e si piegavano servilmente ad ogni esigenza di qualunque maestro, ed ai capricci e alle convenienze dei cantanti e delle cantanti. Bellini vide a primo sguardo ove si sarebbe andato così continuando, e si propose di mettere un argine a tali abusi, a tali radicali difetti, non permettendo che lo sfoggio delle note o la bravura dei cantanti affogasse la parola e la sua espressione; e perciò incominciò ad esigere nei libretti interesse drammatico per situazioni e pel modo come erano sviluppate le passioni. Questo sistema in sul suo primo apparire fu inconsideratamente rigettato, perchè privo di quelle consuete forme convenzionali delle ripetizioni dei motivi , delle fioriture e dei passaggi di sorpresa; ma una volta compresa l'importanza della riforma, Bellini non tardò ad essere riconosciuto siecome l'innovatore dell' arte ed a pigliare quel posto che gli conveniva siccome a genio.

A togliere poi quella languidezza e quell'uniformità che arrebbe pottot facilmente avere la sua musica qualora si fosse strettamente tenuto a quella scoola senza secondare alquanto il moderno gusto, introdusse chiarezza, varietà nel ritmo, e non tratti le sglitti di voce come genero a parte, ma so ne servi come di abbellimenti e forme di più opportuna

« ed espressiva . e che il diletto deve essere la base e lo scopo di

<sup>«</sup> quest'arte: melodia semplier; ritmo chiaro o xuristo. » E continua dicundo o che gil do dato perere de mel Cancervateri in un fran rr-dici mai i novoi principii Blosedic che verrebbero fare dell'arte musicale ultra felterarati ul arte inaliarita una Bioloscia melo-pos, che oquivale al reculsivo or libero, or miserato, con invariati conceptamento di tremolo el altrici. Instante poi al movi 6-lusifoni il climpito di castre semplicomatati il sostepto e gli uvo-lusifoni il climpito di castre semplicomatati il sostepto e gli uvo-lusi di controli con controli di misera di sull'arte con controli di sull'arte con controli di misera di sull'arte con controli di sull'arte con controli di sull'arte con controli di misera di sull'arte con controli di sull'arte con controli di misera di sull'arte con controli di sul

espressione, usandele però sol quando la gioja e lo stato dell'animo del perorango le facero ano pero sensalire dell'animo del perorango le facero non pero sensalire di monte del perorango per fall'animo del perorango per tal modo qual bono sense che to mon è troppo commo nei compositori di musica. La calvatin della forma, questa della cavatina della forma, questa della cavatina della forma della fonamioni, la cavatina della forma della fonamioni, la cavatina della forma della fonamioni, la cavatina della forma della fonamioni per perorango and chilingia della cavatina della fonamioni per persona della fonamioni de

A lui su più d'ogni altro a cuore, che nella sua musica sesse con verità rappresentata la parola (1): e certo l'ottenne per sì mirabile maniera, che ove ancor si togliesse la poesia rimarrebbe limpidissimo il pensiero musicale.

Erno al potenti le sun melodie, che spasso nell'esprintere una forte passione le swerchie moltarioni la distatriavano. Ha avuto quindi il piacere in arte di compore un interpera retardo sempor nella stessa honiti, a tenendo così in-canato il pubblico. Si avvera ciò nell' andante del finale cantano il pubblico. Si avvera ciò nell' andante del finale dila Sannanibato, en el primo e secondo tumpo della cavatino, e come meglio la definice M. Pougin, prepiarea-teggia col lora colla discondinato del finale col lora coll'aligno che siegne di Morna, Casta Diose, coll'aligno che siegne di molte altre sue compositioni, dore un cambiamento di tonalità avrebbe dattolo l'adistrio.

Il recitative obbe per lui migliori forme, prendende maggior forza, sia col venire accompagnato tutto dagli strumenti , sia col teglierri gl'intervalli che ugghiacciavano stranumente l'opera, e vi innestò per primo l'uso dei canti misorati che con graziono ingnano ti si sipezano como in una vera cantilena assestandori i versi ineguali (2). Usò ancora d'introdurre en mezco degli udegi aleuno battute como di partate, accaren mezco degli udegi aleuno battute como di partate, acca-

<sup>(1)</sup> Come fosse ciò suo fermo proponimento si vede dalle parole uscite dalla sua propria bocca, innanzi riportate sul proposito dei dialogo con Rubini concertando il duetto del Pirata. Vedi pag. 724.

<sup>(2)</sup> A proposito de suoi recitativi mi piace riportare ciù che scrisse lo stesso signor Pougin: « Souvent ces récitatifs, dont quelques-uns « sont magnifiques, et dont ceux de la Sonnambula, de Norma et

rezzate da una fiorita e forbita istrumentazione, che mentre fanno riposare l'orecchio, preparano più gradito il ritorno al concetto che incomincia o domina il canto.

Egli volle svincolarsi da alcune delle regole che gli antichi credevano indispensabili per conservare l'unità del componimento, come per esempio di terminare il pezzo di musica nello stesso tuono che cominciava. Bellini, al contrario , quando il credè necessario per meglio servire la posizione drammatica e le situazioni sceniche dei suoi personaggi, pose da banda le regole di scuola, e fece terminare i suoi pezzi di musica in tono diverso da quello in che erano incominciati ; sistema dono di lui generalmente adottato. Tolse ai brani concertanti le convenzioni, e li animò di forme più libere e diverse : solamente volle che rivelassero lo stato delle varie passioni. Oltracciò intese liberarli dall'obbligo di chiudere gli atti, al quale officio sembravano non so per quale ragione destinati; nella stessa maniera ricusò di seguire il sistema di por fine alle opere colle arie chiamate rondo; ma fu il primo a terminarle secondo che richiedeva la situazione drammatica della scena e la natura dell'argemento, come si nota nel finale del primo atto della Straniera. I compositori suoi contemporanei, e quelli che vennero dopo, seguirono questa utilissima innovazione.

Vuolsi pure notare che sebbene non da lui fosse introdotto l'uso dei così detti crescendo, pur tuttavia fu egli il primo ad adoprarli nelle masse vocali, e ne diede fra gli altri luoghi splendido esempio nel finale del secondo atto

- « des Puritains » (e noi ricordiamo anche quelli del Pirata) « se di-« stinguent entre tous, deviennent une véritable déclamation notée, « une sorte de mélopée dans laquelle l'artiste a mis toute son àme,
- et qui est à la fois pleine de vérité, de sagesse, d'émotion et de
   sobriété. Une seule de ses phrases, qui tiennent pour ainsi dire une
- ligne movenne entre la mélodie et le récitatif proprement dit, suffit
   pour émouvoir toute une salle et la tenir haletante. C'était là,
- pour Bellini, une source toujours nouvelle d'effets puissants et

della Norma: Padre tu pianoi, pianoi e perdona ecc. ecc. frase nella quale il sentimento drammatico tocca il sublime del bello, e dalla quale nasce prima un desiderio, noi nuasi una smania nell'animo dell'uditore, che gli fa accompagnare con ansietà la musica, ne si posa se non quando il concetto del maestro è pienamente svolto, e come rientrato nel luogo tranquillo onde mosse. Questo finale si distingue per la sua grandiosa concezione, per la sua varietà. e per la potenza dell'effetto che produce. Finalmente ai cori, non molto curati sino a quel punto dai niù, egli diede una precipua parte, nobilitandoli con grandiosi canti condotti con varietà ed eleganza. E noichè egli scriveva infiammate dal genio, e sotto il magistero non mutabile del cuore, avvenne che nelle sue opere non mai discordò da se stesso nello stile, che trovasi sempre equale, e sempre saviamente proprio all'argomento che tratta.

Fu detto che il valore nel maneggio degli strumenti cedesse alguanto alle altre sue doti : ma il Bellini considerò gl'istrumenti essere stati posti come aiuto alla voce, non già destinati a pareggiarla, o molto meno soverchiarla; e qui entra giudice competentissimo e credibile il dottissimo maestro Cherubini, che da me dimandato qual giudizio facesse dell' istrumentazione nelle musiche di Bellini, rispose: « A quelle melodie non se ne doveva porre una diversa, » Gli fu apposto ancora che non si fosse curato di mostrare nelle sue composizioni sapienti accordi di armonia ecc. ecc.; ed egli rispondeva: « Se fossi chiamato ad un concorso di musica ner . ottenere una qualche Cappella, paleserei la scienza del con-" tropunto che ho imparato; ma io colle mie opere debbo pia-« cere al pubblico e commuovere. » E così egli esplicava ingenuamente il concetto più esteso dell'arte compiuta, che appunto allora è tale quando fa pensare e commuove, quando è pensiero e sentimento, coscienza e fantasia al tempo stesso (1).

(1) Talma diceva che la faculté d'émouvoir les coeurs est le but suprême de l'art.

Conchindo in fine riportando il giudizio che altri senza spirito di parte pronunziarono sulla musica di Bellini. Eccelo: " La musica di Bellini è passionata, dolce, insignante: è un linguaggio semplice, scorrevole, elegante, è invidiabile per novità di concetto, per precisione di frasi, per unità di pensiero: dipinge a brevi colori, e poi conchiude con una prodigiosa e facile spontaneità. Essa vera delizia, desiderio di tutti, è già amata, prediletta e sparsa dovunque è un' anima gentile. Bellini è nome che vivrà lungamente nella memoria di tutti quei che senteno, ammirano ed amano le arti ed il sublime del loro bello, » Il dotto prof. comm. Bern. Bellini nel suo poema estetico-didascalico sul Bello, in una nota scrive cest: " È nuovo, è singelare è divine, Bellini createre a dell'entusiasmo poetico e sentimentale. A E mi piace termirare questo periodo con un brano della lettera che il celebre Giuseppe Verdi mi diresse da Sant'Agata in data del 23 luglio 1869 a proposito di quanto io serissi di Bellini nella prima parte di questo Cenno Storico, ec. « Sono poi comple-- tamente d'accordo con voi , caro Florimo, nelle lodi che

- " tributate a Bellini; s'egli non aveva alcune delle brillanti qualità di qualche suo contemporanco, aveva ben maggiore
- originalità, e quella tal corda che lo rende tanto caro a
   futti, e che nel tempio dell'arte lo colleca in una nicchia
- ove sta solo... Lode a lui e lode grandissima... "

  Quantunque si è discusso tanto di Bellini, pure a noi piace

qui riportare il giudizio che il sig. Errico Cardona in un suo scritto emette sul Catanese (1).

"Nelle sue opere c'è troppa individualità, troppa ripro-

« Nelle sue opere c'è troppa mixidualità, troppa ruproduzione di sè melesimo, e tutto il segreto della sua musica si raccoglie sopra di un'unica corda, la maliaconia. Si direbbe quasi che il Rellini è quello ch'è il Leopardi nella posti. L'anima di Bellini è in continua festa: vive sempre nel pro-

<sup>(1)</sup> Vedi Gazzetta musicale di Nipoli anno XVI, N.º 12, 24 giu-

sente; ma la sua festa è elegiaca, il suo presente è melanconico: tutto ciò che tocca vive vita d'amore, ed ei si ranimenta o va in traccia di una eredità di affetti. Amore e dodore: ecco tutto Bellini. Egli è come l'uccello, beve la vita del sorriso o del pianto della natura. E Bellini è grande, perchè è solo , proprio come il Leopardi. Un altro Bellini, come un altro Leopardi, sarebbero impossibili. Essi sono gli spiriti vagolanti nella sfera calma e serena delle anime nieditabonde, e però non è meraviglia, che non tutti, anzi solo nochi, ne comprendano il linguaggio. Essi appartengono al numero di quegli uomini in cui l'immaginazione domina l'intelletto, il sentimento signoreggia la volontà, il cuore il cervello: vivono in questo mondo, ma a mo'di pellegrini , muoiono presto. E muoiono col sublime canto d'amore sulle labbra. Sarebbero scettici, se non avessero sola una fede, quella dell'affetto: la fede che al postutto è la vera, l'unica fede, perchè Dio è amore.

" Tali uomini sono come le meteore, vengono e spariscono : sono come i sogni dell'umanità: danno od ascoltano un sospiro, e si dileguano. Senza di loro l'umanità rimarrebbe vedova dei migliori suoi interpetri, nè ci sarebbe chi fosse capace a raccogliere il grido di gioia o di dolore. Codesti uomini hanno una missione segreta, mistica, ideale, la quale compiuta, svaniscono. Nessuno ne capisce a fondo il mistero, eppure tutti ci sappiamo dar ragione del bisogno che ne avevamo, in quanto che tutti ci riconosciamo in essi. Dante , Galilei, Bruno , Alfieri , Manzoni , Bellini , Leopardi, Victor-Hugo, e va discorrendo, hanno tutti qualche cosa nel loro carattere e nel loro disvilupparsi intellettuale , di che noi sentiamo la necessità. Ed è questo che ne costituisce il genio, questo è che li fa grandi. Quando sappiamo vedere alcuna parte di noi stessi riflessa o ripercossa nelle opere psicologiche o materiali e plastiche dei grandi uomini, possiamo affermare senza tema di andare errati che ci è l'arte vera. Per contrario vi ha la Rettorica o l'Arcacadia, il sulla nella sua doppia manifestazione della pompa o del fatile. Solo per al fater ragioni la musica di Bellini trava sempre un con en nostro spirito, e l'udiamo riproduta come tenera e dolte rimembranza. Egli fis grande, e la sua gloria, como ben disso un esimio scrittore, a brillera nel mondo invivilito pura como il raggio del solo che nell'italiana terra risplende, eterna come eterne sono le hasi del Bello, immutabile come immutabile à la finate del Vero...

Dall'esposto fin ora si vede chiaramente quanto egli sarebbe andato avanti, se limmatura morte non l'avesso nei verdi anni rapito alla gloria ed all'incremento dell'arte. Ebbe ben ragione l'immortale autore della Vestale (Spontini), di dire che il Teatro Italiano perdè un colosso colla morte di Bellini.

La dolce fisonomia di Vincenzo Bellini era il ritratto par-Jante della sua musica (sovente così mi diceva Rossini), e di lui si poteva dire perfettamente quel che Boffon lasciò scritto: Le style c'est l'homme. Quell' animo candido, passionato, dolce, riconoscente, modesto, infiammabile, ardito, era chiuso in sembianze veramente delicate e gentili. Amabile di maniere, con portamento grazioso, affettuoso ed attraente per una soave tristezza, spello ed alto della persona, di carpagione bianchissima, avea modi di rara distinzione, un favellare vivace ed allettevole, un sorriso affettuoso ed ammaliante, occhi azzurri , sguardo tenero e parlante , fronte larga e serena. biondi e ricciuti i capelli, parco nei detti e riflessivo. Il volto suo ritraeva di quella cara malinconia che fa si spesso della bellezza un fascino a cui non si regge: « Era bello di « eleganza, e bello di quel lungo sguardo che posava sopra « ogni donna, e che parea dire: Amatemi! so amare. »

Il tutto insieme di quella figura si attirava la simpatia ed il rispetto universale. Fu amatissimo in vita dai sommi maestri, luminari dell'arte musicale e suoi contemporanei, Rossini, Cherubini, Spontini, Meyerheer, Auber, Paer, Carafa, Halevy, Mercadante, Doniretti, tutti radunati in Parigi. Anber disse a me, che uno dei più grandi elogi che poteasi fare alla memoria di Bellini era quello di essere morto nell'apogeo della gloria e vissuto nel paese che racchiudeva i primi grandi artisti dei nostri tempi, che l'amavano e lo festeggiavann: ed esser morto senza aver lasciato un nemico di se, nessuna invidia, nessuna contraddizione, perchè là dove egli si era innalzato, ne contraddizione può giungere, ne invidia saettare. Incanace non pur di fare, ma neambe di comprendere il male, non lo credeva possibile negli altri, come manifestamente sarà mostrato con un aneddoto che io riporterò nella seconda parte di questa biografia e propriamente nelle Relazioni fra Donizetti e Bellini (1). Modesto fra tanta gloria e scevro di qualunque impostura, palesava con l'ingenuo linguaggio, proprio dei grandi uomini, la manifestazione del divino in lui; e di se poco curante, riguardava con ammirazione e quasi idolatria ogni altra incarnazione diesso. E sonrattutto questo suo sentimento non conobbe limiti verso Rossini. Dimandato un giorno da un crocchio di persone che l'attorniavano come avea fatto e dove aveva trovato quelle angeliche melodie della Sonnambula, della Norma ecc. ecc.... sorridendo modestissimamente rispondeva: " Non lo so!! e non posso neanche dirvelo; mi sono ve-" nute, ed io le ho scritte, " Indi a poco la conversazione cadde sopra i compositori del tempo, e tutti a coro proclamayano Rossini il primo: allora Bellini prese la parola e disse (îo era presente): « Miei cari signori, lasciamo Rossini da banda: egli è tanto alto e superiore a tutti, che senza chiamarlo primo, bisognava acclamarlo solo, unico nell'universo: bisogna lasciar Rossini nell' aureola della sua grandezza, senza confronti con alcuno, ed ammirarlo in quella alta sfera dove altri non giunsero, perchè chi inventa e crea è ben altro di chi imita e siegue. Egli solo fin ora, in questo secolo che sarà altero di portare il suo nome, egli solo

<sup>(1)</sup> Vedi 2º parte, Relazioni fra Donizetti e Belli

fa insentore, creatore, genia, e nella sua orbita egli assorbe tutti. Di poi, dopo di lui, e di rispettesissima distanza, il mendo musicale e la posterità chiamerà i suoi contemporanei e successori chi primo, chi secondo, chi terzo. " Tutti applaudirone di accolsero con entusiasmo la giusta opinione di Bellini, che in ogni incontro si glorizva di aver per Rossini, stima, culto e religione, più che venerzione.

A Ballini pub benissimo appropriarsi quanto il sig. Leone Escadieri disso di Heroli e - La sua carriera musicale fu a hreve come la sua vita, ma pur nondimeno ella fu delle più aplendide e brillanti. « La Sonnambula, la-Norma, la Bestrice ed i Puritani resteranno sempre nel novero dei capolavori musicali. Menanfor il poeta greco ha detto che colui che muore givinie è caro, agli dei: Bellini mente giovine, anche egli fu caro non solo agli dei, ma ancora ai suoi gontemperanei, e lo sartà ai posteri e per lunge tempe.

Egli moriva quando la sua giornata era appena incominista: meriva nell'età in che i predileti del genio, Raffaello, Pergoleti, Mozart, Byron e tanti altri morirono, e quando avex dato diritto al mondo di pretendere ancora molto da lui. Per la semplicità e milezza del carattere, per la gentiaezza dell'animo, per la mulinconia e delicatezza del sentiaento musicale, e per la modestissima opinione che avevadi se, pad assonigilarsi Bellini a Giorna Battista Pergoleta. Alla distanza di un secolo ambidos furnos grandi, ambidue sventurati finirono nel fiore degli anni i preziosi e gloriosi giorni lero, però lasciando opere sublimi ed immortali, che lottando coi secoli resteranno monumenti non perituri nella stori dell'arte.

E se non piangi, di che pianger suoli?....

- Composizioni di Vincenzo Bellini esistenti nell'archivio del Real Collegio di Napoli (1).
- Bianca e Gernando, opera seria, in due atti. Napoli. S. Carlo, 30 maggio 1826.
- Il Pirata, opera seria, in due atti. Milano, Teatro della Scala, 27 ottobre 1827.
- La Straniera, opera seria, in due atti, idem, idem, 11 febbraio 1829.
- Zaira, opera seria, in due atti. Parma, Teatro Ducale, 14 maggio 1829.
   I Capuleti e Montecchi, opera seria, in due atti. Ve-
- nezia, Teatro la Fenice, 11 maggio 1830.

  6.º La Sonnambula, opera semiseria, in due atti. Milano,
- Teatro Carcano, 6 marzo 1831. 7.º Norma, opera seria, in due atti. Milano, Teatro la Scala,
- Norma, opera seria, in que atti. miiano, Teatro ia Scaia,
   26 dicembre 1831.
   Beatrice di Tenda, opera seria, in due atti. Venezia, Tea-
- tro la Fenice, 16 maggio 1833. 9.º I Purisoni, opera seria, in tre atti. Parigi, Teatro Ita-
- liano, 25 gennaio 1835.

  10.º Prima Messa per quattro voci in sol terza maggiore
- con orchestra 1818.

  11. Seconda Messa id. in re terza maggiore con orche-
- stra 1818.

  12.º Gratias agimus per soprano in do terza maggiore con-
- orchestra.

  13.º Te Deum a quattro voci in do terza maggiore con orchestra.
- 14.º Credo a quattro voci in do terza maggiore con orchestra.
- Tecum principium per voce di soprano in sol terza; maggiore con orchestra.
- (1) Per i componimenti segnati con i asterisco, vedi a pag. 266 della Prima parte.

- 16.º Salve Regina per basso in sa terza minore con orchestra.
- orchestra.

  18.º Altro a due voci, contralto e tenore, in fa terra mag-
- 18.º Altro a due voci, contralto e tenore, in fa terza maggiore id.

  19.º Altro per voce sola di soprano in sol terza maggiore id.
- 20.º Altro per voce di contralto o basso in re terza maggiore id.
  - 21.º Altro a due voci in sol terza maggiore id.
  - 22.º Altro a due voci in fa terza maggiore id.
  - 23.º Altro per due soprani in fa terza maggiore, e Genitori che siegue a quattro voci con orchestra, opera prima 1847.
     24.º Altro per soprano in si bemolle terza maggiore, e General des constantes.
- nifori che siegue a quattro voci con orchestra, opera seconda 1818.

  25. Altro a coro in sol terza maggiore, e Genitori a quat-
- 25. Altro a coro in sol terza maggiore, e Genilori a quattro voci con orchestra.
   26. Scena ed aria di Gerere per voce di soprano con or-
- chestra.

  27.º Coro a quattro voci sonza parole in mi bemolle terza maggiore con orchestra.
- \*28. Si per te gran Nume eterno, cavatina per soprano in si bemolle terza maggiore con orchestra 1818.
- 29.º E nello stringerti a questo core, allegro a guisa di cabaletta in sol terza maggiore con orchestra.
- \*30. Sinfonia a più strumenti in re terza maggiore.
- re 1823.
  32.º Altre quattro sinfonie a grand orchestra 1824-1825.
- 33.º Concerto per oboe con accompagnamento d'orchestra.
- 34.º Quando inciso su quel marmo, scena ed aria per voce di contralto con orchestra.
- 35.º Dolente immagine di Fille mia, romanza con accomnagnamento di pianoforte.

- 36.º Il sogno dell'infanzia, Souve sogno de'mici prim'anni, romanza id.
- 37.º L'abbandono, Solitario zeffiretto, romanza idem.
- 38.º Vaga luna che inargenti, romanza idem.
  39.º Vanne o rosa fortunata, arietta con accompagnamento di
  pianoforte.
- 40.º Bella Nice che d'amore, arietta id.
- 41.º Almen se non poss' io, arietta id.
- 42.º Malinconia, ninfa gentile, arietta id. 43.º Per vietà bell'idol mio, arietta id.
- 44.º Ma rendi pur contento, arietta id.

# II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º Insuas, cantata a più voti con cori ol orchesto 1824—2° 4. delchou a Schrist, opera seminieri apprecentata nel testima del Calelton a Standa gora seminieri apprecentata nel testima del Calelton i San Schuttino nel carnevale del 1825, — 3º Perzi ilivero per fauto, chirante e violino. — 4º Due meso per quattro voci o grando orchestra, una pubblicata per le stampe dall'olitore Giuvani ficcosti in Milano. — 5º Magnifost per quattro voci on erceletra. — 6º L'Allego Mariane, Aller che essuro il marc, arietta con accompannente di pinnoferte. — 7º L'ultima veglo, Pour quie ce chant, artetta intem.—5º Quando rerri quel di, arietta intem.—5º A politicar d'affania, i romanza on accompannente di pinnoferte. — 1º 1º Austria e giusti siete, romanza indem. — 11º All non prassi, Romanza indem. — 11º L' Mammortes inten.

N. B. Qualche biografia del Bellini parla di altre composizioni si grandi che piccole, rinvenute inedite dopo morto; noi possiamo attestare che una tal notizia è priva di ogni fondamento.

## DICHIABAZIONI ED ANEDDOTI

#### SOMMARIO

1. Al letter. — II. Bickirarini interna al alexan enerministi del signer ancelne del Zin.—III. L'éverté di Micri.—VI. L'everté di Micri.—VI. L'everté di Micri.—VI. Le spettre di Bicli.—VI. Bondi de Bicli.—VII. Bondi de Since de Bicli.—VII. Bondi del senti primi amori.— X. II trapporte delle coarri di Bellini a Catalin.—XI Lo di discharizanie interna di dichiari del discharizanie interna di pindi di divini no bela 7 gera te Biclini.—VIII. Since nonervaline interna si pindi di divini no bela 7 gera te Biclini.—VIII. Dellini e bonitetti.—XIV. Ancelopo di Boldini e delli Machina Della 7 gera te Biclini. « UII. N. VII. al tetera di Festivo Ricci.

## I. Al lettore

Dopo aver narrata la vita di Bellini, mi resta ancora un altro cimpito, equesto è il rirendicare alcuni fatti della sua vita dalle alterazioni arrecate loro o da biografi di mala fedo, o da biografi di bonos fede indotti in errore dalle asserzioni di quelli. Fra gli scrittori di buona fede in pongo il valente letterato el aristia, signor Atturo Pougia, e l'eggregio avvocato signor Filippo Cicconetti, pei quali professo grassioni de sima ed animicia, e di ciu pun ronolimeno sono obbligatio a contraddire alcune poche notizie che eglino attinsero a fonti false, o sospette di falso. Clii altri il giudicherò più severa-

mente, come mi dà diritto a fare il grande affetto che porto a menera a Bellini, il chimpgani ndivisibile della mia giorentà, e la perfetta conoscenza dei fatti della vita di lui, i quali cgli mi narrava sempre a voco o per isseritto, polché fra noi due non v'erano segreti l'un per l'altro. Questa intima conoscenza mi rendo atto anora ad esporre veracemente alcuni aneddoti sconosciuti da litri e che spero non riusciranno sgraditi al henveolo lettore.

## II. Dichiarazioni intorno ad alcune osservazioni del signor Anselmo del Zio.

Anselmo Del Zio, che il Cicconetti e dono di lui il Pougin chiamano artista, non fu mai tale, e perciò non poteva essere compagno di Bellini nel Collegio di musica. Egli non era nativo di Napoli, ma di Barile, paese che sta in provincia di Basilicata. Egli era prete e dotato di una sufficiente istruzione. Faceva da aio e precettore all'attuale principe Colonna. ed era nomo di cuore, ma vanitoso e narolaio per eccellenza; di carattere ameno, bramava di rendersi piacevole con tutti, ed era amicissimo mio e di Bellini. La storiella ch' egli si nermise d'inventare, e che al signor Cicconetti, che forse la avrà inteso raccontare da lui stesso, niacque riportare nella vita che scrisse del Bellini (1), è falsa da capo a fondo. Zingarelli, quantunque ruvido nelle maniere, non era però capace di discendere a modi ignobili, chiamando Bellini ionorante. Solo un giorno, e mel ricordo bene, rimproverandolo perchè tentava svincolarsi un poco dalle severe regole di scuola , gli sciorinò sul muso queste secche e concise parole ; « A voi, che già credete fare l'innovatore, io dico che non « siete nato per la musica. » Una tale proposizione, che naturalmente avrebbe colpito chicchessia, afflisse Bellini al punto di fargli versare lagrime, come egli stesso confessò poi; ma

<sup>(1)</sup> Vedi Cicconetti, Vita di Bellini, pag. 12,

io che anche ho conosciuto e molto da vicino lo Zingarellidebbo pur dire che egli , nell'indirizzare le dure parole al suo discenolo, non ebbe altra mira che scuoterlo, svegliare il suo amor proprio e renderlo più docile ai suoi consigli. nă mai umiliarlo o scoraggiarlo. E nosto che Bellini si fosse credute offese dallo Zingarelli , come pretese il signor Del Zio, per la parela lanciatagli di ignorante, avrebbe piuttosto manifestato a me, che vivevo con lui, il dispiacere provato e non chiusa in netto l'ira sua e corso a cercare il Del Zio che abitava a due buone miglia di distanza dal Collegio e che nel fondo non era che una semplice conoscenza: e molto meno, dono avergli narrato il fatto, soggiunto: " A me ignorante?.... giuro per quanto vi è di più sacro, « che se riuscirò mai a buon fine, comporrò una musica so-" pra l'argomento della Ginhetta e Romeo » ( che fu il capolavoro di Zingarelli). Una tal proposizione, che nel fondo racchindeva una minaccia di vendetta, sarebbe stata nuerile. ed era poi sconvenevole a Bellini, che quantunque giovanissimo, nutriva sentimenti ben più elevati e di sentita gratitudine nel suo maestro. In quel tempo poi é e seguitiamo a confutare il Del Zio) Bellini poco conosceva Donizetti giacchè avvicinatolo uca sola volta, ed il Pacini solo per la sua rinomanza : nè volez la nene che questi chiari maestri , che allera menavano grido di loro, si fossero occupati di cercare nel fondo del Collegio di Musica il giovinetto Bellini (ancora ignoto e confuso fra altri cento alunni) per calmar la sua collera contro Zingarelli che l'aveva chiamato ignorante, e consigliargli a scrivere l'opera, che fu l'Adelson e Salvini.

In questo pettegolezzo male immaginato e peggio accosrato dal Del Zio e riportato ancho dal signor Pougio, altroson vi si scorge che anaconismo e puerilità; il che provasompe più la lagenezza del suo invontore. Ma ammettiamo ance per peco che la storiella fosse stata vera , il signor Del Zio, se non era sì leggiero, come dimostra il suo asserro, avrebbe devuto piuttosto che raccontalra, meglio tacerla a tutti, come cosa che faceva piutosto torba a Rellini che a Zingarelli, sapiente musicista e degnamente colhecato alla direzione del Collegio di Napoli. Adunque io dando alla narrazione del Del Zio la niuna fede che merita, siccome testimone dei fatti dei intimo di Bellini, posso cossienziosamente narrare la cosa come avvenne e nel modo che siegue. Lellini trosvassi in Vaceria, andatori, come ho detta nella

sua biografia, per mettere in iscena il Pirata, quando il maestro Pacini, cadendo ammalato, protestó con quella direzione di non potere scrivere l'opera di obbligo alla Fenice. Subito si ricorse a Bellini, pregandolo di surrogare nell'impegno il Pacini. Egli per ben ripetute volte ricuso l'onorevole offerta, adducendo per valevolissima e sufficiente ragione, che soli quaranta giorni, quanti ne aveva avanti di se ner mandar l'epera in iscena, non gli erano bastevoli; ma finalmente sonraffatto dalle cortesie e dalle lusinobiere premure che quei Veneziani sennero fargli in tale circostanza, ne necettò l'offerta, e corse subito dal Romani ner avere un libretto : questi rispose essere impossibile farglielo per la brevità del temno: pur nondimeno gli propose come unica risorsa di accettare, rimaneggiandolo a bella posta, un libro che già avea pronto, la Giulietta e Romeo, scritta molto tempo prima nel maestro Vaccai. Bellini non trovando altra via come uscire d'impaccio, accettò la proposta, e di accordo si misero al lavoro. Contemporaneamente Bellini scrisse a Zingarelli una compitissima lettera, nella quale lo metteva a parte della sur imbarazzante posizione, e nel medesimo tempo lo progava di perdonargli, se ardiva musicare un soggetto sì felicemente trattato da lui e con tanto meritato SUCCESSO.

Zingarelli, quale uomo di spirito, risposegli, ed ebbe la cortesia di leggere a me la risposta prima di inviargliela, che ei non gliene voleva affatto, anzi lo premurava e consigliava di studiare bene l'argomenbo di già molto interessante, perché offiva situazioni affettuore e molto conficenti al carattere della sua patetica musica. Non nego che dopo il successo dei Capuleti e Montecchi qualche miligoa vecese cercato di servini dell'accaduto onde mettere male fra Belriui e Zingarelli: ma il primo nudriva troppo rispetto el affegione pel suo degno e venerato maestro per commettere in suo damo il menomo atto irriverente; ed il secondo aveva ben'alta opinione di se per invidiare il suo predietto allicevo, il quale albra appena si shaociava nel difficile campo dell'arte; perfoche le ciario degl'invidiosi risucirono vane e senan risultato alcuno, e unestro e discepolo rimasero en medesimo bono accordo di prima. Tutto il detto di so-pra, che a me costa e posso garenitre o provare con deumenti, spero sarà bastevole a smenire la favoletta del signor Anselmo del Zio, dispiacevolmente creduta vera sino ad oggi.

#### III. L'Oreste di Alfieri

Ho letto in più di una biografia del mio amico ch' egli manifestasse il desiderio di porre in musica l'Oreste di Alfieri; ma questo mi ha recato sempre la più gran meraviglia, poichè Bellini nella sua vita non me ne ha mai narlato nè scritto. Unito a Bellini nel viaggio della Sicilia e nel ritorno in Napoli, di questa tragedia non si è mai fatto parola, nè vi accenna menomamente nelle più centinaia di lettere scrittemi. Molto meno trovo verosimile che volesse musicare la tragedia tal quale l'aveva scritto il gran poeta, di cui egli era ammiratore entusiasta: ed io, in perfetto accordo col signor Pougin, dico che il suo genio elegiaco tenero e melanconico, si sarebbe trovato assai male, anzi in positiva lotta colla impetuosità e fierezza del più gran tragico dei nostri tempi. L'agnello (mi si passi la comparazione) si sarebbe messo alle prese col leone; ma Bellini aveva troppo buon senso per accingersi ad una tale impresa. Aggiungi poi la sua incontentabilità in quanto a forma poetica, armonia di parole e ritmo di versi! A stento egli.

si appagava di Romani! Perciò quanto è stato scritto dell' Oreste devesi porre fra le cose indebitatamente attribuitegli, salvo che non sia validamente provato.

#### IV. Il teatro Bellini a Porta Alba al Mercatello

Il teatro Bellini, costruito vicino a Porta Alba in piazza del Mercatello, nel 1864, e distrutto poi dal fonce nell'inverno dell'anne 1860, non era, come ingenuamente crede e scrisse il Pougin al capo XI del suo libro. Bellini, so vice de seo caures, un teatro di prime ordine. Patto dapprima per serviro a spettacoli equestri, e modificato poi grazionemente secondo l'uso dei teatri francesi, fin destante alla rappresentaziono di opere semiserio e bullo. Pel mal versi opi degli olicirari papatatori, che non hanno ritegno di sacrificare importanti sportiti purche chinamio gente, anche esso negli ultimi tempi soni cicelto calla corrente, mettendo in iscena, con mezzi disodatti, parecchi capalavari musicali dei tempi nostri, non esclusta a letessa Nerma.

# V. Notizia sull'Ernani

L'Ernasi, di cui recente era l'immagiones dramma di V. Hugo, era un soggetto che injuriava molta singuita a Bellini el al suo peeta il Romani. Estrambi avevano divisioni di trattario, destinandolo poi a quel letare che officias mi-glor complesso di uristiti escentori. Rammento bene che Bellini mi pese a parto di tutto ciò, emi trastrisse la posenti di un duetto tra Ernani ed Elevira, e le parole particolarmente dell'andante crano bellissime; ed ei mi palesava il contento di serche ben musicate. Tale lettera, che non ho più rinvennte tra le mie carto onde trascrivere qui la poesia, è stata ecreto da me donata qualcheduno dei cesò detti raccepitari ed amatori di autografi; un giorno, forse, la poesia di questo deutto potrà venire in luce.

Dopo questa lettera Bellini mai più mi parlò di Ernani; pruova sicura che ne aveva deposto il pensiero; ed a quanto parmi, nè anche Romani terminò il suo libretto.

#### VI. Lo spettro di Bellini

 Questa storietta di uno spettro che appariva tremendo al povero Bellini ogni volta che sedeva al suo pianoforte, è così riportata dal signor Cicconetti, a pagina 101:

" Spesso Bellini con fantasia meridionale soleva ripetere. « che egni volta che si poneva al cembalo e lasciavasi in « potere del proprio genio, vedeva alzarsi e grandeggiare un " lungo spettro, giallo nel viso, con due grandi occhiali; « questo gli si attraversava dinanzi e guardandolo fissamente « con amaro sorriso gli agghiacciava l'ispirazione nel cuore « e gli faceva tremare le dita sulla tastiera. Ouello spet-« tro, diceva essere l'immagine del pedantismo musicale, « che pareva dirgli: bada, che a me non importerà nulla " che colle tue patetiche cantilene, coi tuoi accenti passio-" nati tu ottenga di commuovere gli spettatori ed eccitarli « all'entusiasmo: jo nure dovrò gindicarti, e guai se non « avrai saputo addimostrarti profondo contropuntista, se avrai « messe nei tuoi accompagnamenti armonie fiacche e non « complicate. Guai se mi parrà che tu abbia avuto ambizione " di darti a scorgere più ispirato che dotto, " Oui termina il suo racconto il signor Cicconetti, cui forse lo riferi qualcuno di quei tali pei quali ogni minimo atto della vita non potrebbe sussistere sfornito di soprannaturale, e che trattandosi di grandi uomini hanno sempre a trovare fra questi il parallelismo delle soprannaturali combinazioni. Io francamente asserisco che questo parallelo fra Bruto 2º e Bellini è falso e insussistente. Bellini al pianoforte non vedeva che une spettro solo, grande, immenso, e questa era la sua musa.

Divido interamente poi l'opinione del sig. Pougin, cioè che lo spavento di Bellini per l'apparizione dello strano spettre era di breve durata e che il potere di questo operava debolamente sulla sun intelligenza, perche à dispetto dei consigli e dei rimproveri del fantasma egli nen seppe mai decislersi a cambiare condotta nelle sue compositani un odilicare le sue forme; e fu bene, perchè in caso opposto dopo il Pirata non avrenmo avuto quella menchiano operatica della Sonamabula; nel dopo questa quella resonarsa ed insipiente Norma; e nel noche i pochi triviali irani della Bactice e l'insipiente nelmon sportiti dei Puritani, come osa dice il De La Fage. Certamente se ogni uomo di buon senso no presterà mai fede all'i paparizione dei fantassi di Bellini, egumo poi riderà dei giudizii e delle profezie dei Pedanti a sollienta il Bultornii.

### VII. Rossini e Bellini

Io non intendo fare alcun paragone fra questi due grandi nomini. Il farlo im jurrebhe profanarii; e l'ave vedute personaggi inegenosi sciupare tempo ed inchiestro ad illustrare un seggetto essistita (i) riche invece di arreare l'ustro petrebbe noucere alla gloria dei due grandi maestri, spinge anche me a dire la propria opinione, la quale tanto pià potrà valere, in quanto che i mici sentimenti non modificheranno la misi immortalità.

Un paragone fra Rossini e Bellini è assurdo, incoerente, "Il genio di Rossini quello di Bellini » (serie» i sig. Pougio in una nota del suo libro sopra Bellini) « seno di natura essenzialmente differente quassi nantipatis tra loro.-Nimo più di me è entesiasta di Bellini e della sua musica; però, sicome la mia non ò un' ammirazione cieca e irragionevole, un una reverenza fatta forte dall' amicinia e temperata dalla ragione, così vuolenieri i converago nel diro, che se grandissima cra in amendue l' improsta geniale che li individualizzava, pure una gran differenza correva fra 'Uno c'altro. Ne Bellini, buone cossenzioso qual era, la scomocrava. Egli stesso in una sua lettera scrittanii da Parigii it 55 maggio 8333, riportata nella nua biografia, più it 5 maggio 8333, riportata nella nua biografia, riporta prigmeo vicino al codosso maestero dei macetri; ed in altra pigmeo vicino al codosso maestero dei macetri; ed in altra circostanza chiama Rossinia, non il primo tra tatti, ma ij ado le "unica nell'miseroro. Tali confossioni sinaerer, spontance, senza finzione od liperisisi, dello stesso Bellini che si glerivazi di mostare ammirzione ed afletto per Rossinia, provano quanto egli fosse ben lontano dal potersi mai credere paragonabile a lai. lo opino che il migliori guidicio sopra l'indole e le differenze dei due grandi maestri l'abbia dato il sig. Blaze de Bary nel suo libro dei Musiciane contemporaine. Egli dice: Rossini [sii l'amour, Bellini simer Ed infatti con si vou mechi definire la differenza di cuesti due genii.

Il Pougin poi dice su tal proposito: "L'amour, une ten-« dresse languissante, une mélancolie réveuse et une dou-" leur plaintive, veilà le fond de la musique de Bellini. Le-« quel de ses opéras ne respire un pareil sentiment ?.... la " Sonnambula est une idylle amoureuse : la partition des Pu-" ritains une élégie : Norma, un hymne, et quel hymne !! « tous les éléments de l'amour semblent s'y être donné ren-" dez-vous: la volupté tendre et le délire, la joie et l'eni-" vrement . le repentir et l'immolation ! Chaque mesure . « chaque note de cette musique respire l'amour, un amour " ardent, passionné, sublime, et qui se resout dans un dé-« sespoir infini. Oui, cela est vrai, la base du génie de " Bellini c'est l'amour. l'amour qu'il n'a cessé de peindre, « qu'il a ressenti toute sa vie , et auquel il a su prêter « des accents parfois réellement pathétiques , souvent ar-« dents, presque toujours enchanteurs, » Bellini facendo risonare la sola corda elegiaca del dolore sulla sua lira, ha conquistate l'affetto di tutti i cuori sensibili : egli è il benvenuto d'ogni anima amante e sventurata. Per tal modo ha preso il suo posto d'onore sul trono della gloria, donde non potrebbe esser più smosso, se prima il cuore umano non fosse atrofizzato.

Rossiai poi prevalo in questo, che egli non ha trattato un grarer solo, non ha commoso il corre umano per un verso solo; e questo costituisce la sua preminenza su Bellini. Egli è stato grandissimo nella trattazione generale delle passioni, ressuma delle quali fin curata meno potentemente delle altre dal suo ineggono portentoso. L'arte musicale fu compresa da in nella sua totalità; egli la modifich, l'imnové, le impose la legge: Bellini si accontentò a coltivare una faccia sola in quell'arte, ma fa la più intanta, la più prodonta, la più necessaria. Furnono grandi entrambi, ma l'uno fu l'aquilla, relativo fu l'esignuolo. Cet apra fa, dissea en una giorno in Praga nel 1857 il difficile sig. Fetis padre, è est par la generale su potti casi o un'il e entre la votti e este dell'ai a pris un petti casi o un'il e entre la votti e entre la continua dell'ai entre la votti este un'il e entre la votti este dell'ai e pris ul entre la votti este un'il e entre la votti este dell'ai e entre la votti este dell'ai este dell'ai entre la votti este dell'ai entre la votti este dell'ai entre la votti este dell'ai este dell'ai

## VIII. Relazioni fra Bellini e Pacini

Tutti quelli che scrissero biografie o cenni storici intorne a Bellini non ebbero sempre l'opportunità di attingere a fontivere e suassionate le loro notizie, ed ecco perché gran parte di quelli che pubblicarono come fatti realmente avvenuti, il più delle volte si allontanano dalla verità. In questo lavoro di rettificazione adunque, io credo mio dovere dichiarare e modificarne parecchi, riportando i fatti al modo come sono accaduti; nè poteva io ignorarli, perchè, legato intimamente con Bellini , questi o mi narrava verbalmente tutto non annena potevamo vederci, o non mancava di serivermelo immediatamente quando eravamo lontani. Venendo al nostro proposito, da una lunghissima corrispondenza di otto anni, cioè dal 1827 al 4835, che in parte ancora conservo, meno quella immensa quantità di lettere, al numero di oltre 400, che donai agli amici, ai personaggi di una grandissima distinzione, ed alle gentili signore le quali ambivano di noter conservare come cosa sacra un autografo dell'autor della Norma, emerge, che tutte le volte che gli occorreva parlarmi del maestro Pacini, non lo faceva con quei sensi di suddisfazione e di af-

fetto come fa chi discorre di un amico. Quale ne fosse la cagione vera io non so, nè credo che alcuno la sappia. Entrambi sono nel mondo dei più, e ad entrambi io nulla ho mai domandato delle possibili ragioni di tali dissapori : mi bastava vedere che correvano tutti e due lo stesso arringo. che la rivalità in arte non è meno fiera che quella dell'amore, e che Bellini essendo il niù fortunato dei suoi compagni, qualcuno di questi non poteva certo rimanerne molto contento. Ma se ció è mai avvenuto, debbo nur dire che Pacini ha niù che amniamente compensato i suoi possibili torti verso Bellini negli ultimi anni della sua vita. Ancor mi suona nell'erecekie il sincere trasporto con che nel dicembre del 1866. egli, quantunque a 74 anni, mi parlava dei suoi progetti di recarsi a Parigi a trasferire di là a Catania le ceneri di Rellini, come quel municipio avea deliberato; ed anche, come dirò annresso, mi faceva vere istanze perchè consentissi ad essere della deputazione di cui egli era il capo (1).

(1) A debito d'imparzialità estraggo dallo Memorie artistiche sui casi della propria vita scritte dal Pacini, i varii frammenti che riguardano l'autore della Norma.

Mi cceppi, depo la mis Mergherita region d'Inphiltera, di susitere alle prese (il Paccia era altera maestro direttore della musica a San Gerlo della Bianca e Gernando, secondo parto del care bellini, dè chè sessoness, son noi di entusiasmo, al certo felice, alché in proposi a Barbaja, e di ciò me no faccio vanto, di fare accettra come massarà d'abbligo al Testra della Scala i mis acchère concitation, il quale compose il Pariat, cher della Scala i mis acchère concitation, il quale compose il Pariat, che chè soccesso, compose na pagnas na, al plesso fannismo. (Memorie ce. Frenze 168 pag. 63)

« Ma una maiatità sopraggiunta mi foce perdere le due scritture ( di Torino e di Venesia ), lo che so mi recò particolare danno portò vantaggio all'arte, essendo stato scritturato in mia vece per Venezia il Bellini, ove compose i suoi Gapuleti e Montecchi. ( Idem 1925. 69).

e Rossini fin dal 1829 avea cessato di regalare al mondo musicale altri suoi capolavori: Bellini, il patetico Bellini, era stato rapito all'arte nel 1835, terminando i suoi giorni in terra straniera, ove riEssendo stato anche io uno degli ammiratori dell'egregio maestro Pacini per quella specialità delle sue composizioni che lo reservo celebro nell'arte, non voglio, ora che più non esiste, fermarmi su tale argumento: tanto più che to credo riunito a Bellini in quel soggiorno di pace ove ne ameri ne delli terreni possono albergare. Perciò lascismoli in quel paradisso di armonia, ove le loro sublimi ci discattevoli composizioni hanno ad essi dato il diritto di pigliar posto. Solo mi permetto di esporre nella sua vera luce quel brano di lettera del maestro Pacini che seriase, cortesemente richiesto (como assersice il signor Cicconetti), sulla Norma, e che il signor Pougin letteralmente tradusse nel suo libro da ultimo pubblicato sopra Bellini. Eccolo:

" J' ai vu Bellini à Milan, lorsqu'ill y fit représenter son chef-d'oeuvre, la Norma; et je me rappelle bien qu' à la première, à la seconde et à la troisième représentation c es sublime ouvrage eut un sort presque malheureux, qui affligea le jeune compositeur au point que je lui vis verser des larmes. »

Il racconto è poco esatto, come noi proveremo.

La Norma fu fischiata, come scrisse anche Bellini, nella

sola prima sera. Nella seconda rappresentazione venne applandita più della meth dell'opera. Nella terza più unanime e decisa fii 'approvazione dalla prima all'ultima nota; ed il successo fu compiuto. Dunque non chbe un sort presque melharure; in tutte le tre rappresentazioni, come, probabilmente mal informato, serisse al Ciccaoetti il Pacini. Di più, continuò a rappresentarai per quaranta sere consceniti, sempre con gran favore del pubblico frenticamente applau-

posa tuttavia. L'Italia dovrebbe ora pensare a ricuperare la salma di chi tante e tante dolci, incantellabili emozioni, coi suoi divini concenti le fe provare!

 Pensiamori e pensiamori tutti a tanto santa idea, per la qual cosa spero che la mia diletta Catania vorrà prendere l'iniziativa. » ( Idem pag. 93.) dente, e fu l'opera colla quale terminò la stagione d'inverno del teatro della Scala.

Rellini, come dalla sun lettera che a me serisse evidentemente appare, ricutrando in casa dopo il teatro, all'alha del giorno 2T dicembre parti per Napoli col corriere postale; dumque sol dopo la prima rappresentazione e probabilmente all'uscir della scena pole vederio il Pacini per consolaria, tergere le lagrime, e come anche scrisse il signor Cicconetti, per rallegarario ancora colla sua presenza, simulario coi suoi consigli e vincolario per l'arvenire. Così e non altrimenti va interpetato il Parno di lettera che abbiamo riportato.

# IX. Bellini ed i suoi primi amori

Verso il volgere dell'anno 1822. Bellini fu preso d'amore per una gentile ed erudita giovinetta, avvenente di aspetta e di modi più che cortesi, appartenente ad onesta famiglia di gentiluomini, a nome Maddalena Fumaroli, figlia del presidente Francesco Saverio, dotto magistrato integerrimo e molto stimato nel Foro Napolitano, pel quale l'educazione della sua Maddalena fu l'oggetto delle più interessanti cure, ed infatti vi riuscl: la fanciulla contava appena venti anni, e molto trovavasi versata nell'arte del disegno, come pure era valente nella musica che a quello accoppiava. Quanto a letteratura. il degno presidente ne la faceva istruire dal troppo noto ed erudito D. Raimondo Guarini; ella si dilettava di poesia particolarmente. Presentato Bellini in casa Fumaroli quan'o era ancora alunno del Collegio, venne cortesemente ricevuto, come era costumanza di quella incantevole famiglia. Di lì a noco tempo seppe colle sue gentili maniere insinuarsi talmente nell'animo di tutti, che riguardi, considerazioni e preferenze non si prodigavano che a lui; ed egli allora, che sentiva già una tendenza per la giovinetta, si offrì a darle graziosamente lezione di canto, proposta che fu gradita ed accettata. I giovani cuori s'incontrarono, s'intesero, si amarono. Le due fide ed inseparabili sorelle, la poesia e la musica, colle loro rispettive attrattive alimentavano questa vicendevole inclinazione, che in breve tempo prese colossali proporzioni : nè ciò deve recare sorpresa, giacchè se tutti amano a venti anni, molto niù lo doveva Bellini, dotato di quell'anima ardente e di quello squisito sentire che tutti sanno. E poi . ben degna delle sue premure era la giovinetta: dotata di grazia, di spirito e di assai rare virtù, seppe svegliare nel cuor di lui quell'amore che più tardi egli doveva tanto idealizzare nell'eroine delle sue opere. Per niuno di quei che frequentavano la casa Fumaroli fu più un mistero il casto amore dei due giovanetti : solo lo ignoravano i genitori, che ultimi ad avvedersene, allorchè ne vennero in chiaro, presero la ferma ed irremovibile risoluzione di pregar Bellini a sospendere le sue lezioni, render più rare le sue visite, ed indi finire con allontanarsi per sempre. Si può immaginare il dolore dei due giovani : noche volte sono state versate tante lagrime, e più sentite, più cocenti : rare volte il enore umano è stato più crudelmente lacerato. Bellini dovè chinare il capo ed obbedire: vi era altro da fare? Pur nondimeno con quella astuzia che non va mai disgiunta da quella prima età, di accordo coll'amata trovò mezzi onde alimentare tutti i giorni un'epistolare corrispondenza. Fu allora che la Maddalena serisse la poesia della Romanza Dolente immagine di Fille mia, e la scena con recitativo , andante e cabaletta Quando ineise su quel marmo L' infedele il nome mio, che Bellini vestì di note musicali e che ottennero gran successo nella società elegante. Altre poesie pur compose la giovinetta , le quali ora non ricordo più; ma tutte rivelavano l'intensità della sua passione, come la purezza della sua bell'anima. Intanto Bellini era tutto dedito a scrivere l'operetta che doveva rappresentarsi nel prossimo carnevale 1825 sul teatrino del Collegio in San Sebastiano: dal successo di questa prima produzione speravano i due amanti il consenso della loro sospirata unione , e si comprenderà con quale ardore lavorasse l'amico mio!

- i

Vane sperafize! Quantunque l' Adelson e Salvini ettenesse riuscita splendida e venisse rappresentato con favore sempre crescente tutte le domeniche di quell'anno, e Bellini incoraggiato da tanto successo credesse venuto il momento di arrischiare formale dimanda ai genitori per mezzo del suo e loro amico signor Giuseppe Marsigli valente artista pittore, maestro della Maddalena; pure dispiacevolmente la missione di costni ebbe tristissima riuscita: il giovine aveva fatto fidanza sul suo solo avvenire, nè una famiglia ben costituita nella società poteva (e questo era giusto) affidare l'essere di loro predilezione a chi non godeva di una posizione stabilita, Ripeto, ciò era ragionevole, giustissimo, come il passo dato dal mio amico, e da me sconsigliato, era stato soverchiamente arrischiato e quale poteva suggerirlo la gioventù inesperta. Ma chi non ha mai amato, solo può ignorare qual fiera punta si fosse questa pei due nostri amanti, i quali benchè desolati per un sì riciso rifiuto, invece di deporne il pensiero, ne trassero argomento di viemaggiormente accendersi , e giurarono di non appartenere giammai ad altri ner volgere di casi umani; anzi Bellini si valse di un tal fatto come di sprone maggiore alla sua carriera. Garantito da una legge che conferiva a quel giovine del Collegio che fosse provetto nella composizione e capace di musicare un libretto, il diritto di scrivere una cantata od un' opera in un atte pel teatro del Fondo o di San Carlo (1). Bellini

<sup>(1)</sup> Il Dez al Nois, nell'interesso degli alamni del Collegio di messico, conie governatore dello stesso, conie governatore dello stesso, conie governatore dello stesso, conie governatore dello stesso, con controlo della supernatore dello stesso, della Nosilo, debi la ficili dei ca, che porto di compinento di consecure nel contratto che il Real Governo, per lo marza della Sopriana della Controlo della Control

per la mediazione del duca di Noja ottenne dall'impresario Barhaja di scrivere invece un' opera in due atti per la gala del 12 gennajo 1826, posposta poi per l'altra del 30 maggio dello stesso anno. Bianca e Gernando fui il soggetto scelto, e Bellini d'ominato sempre dalla ferma idea di uscire dalla

e per quello di San Carlo, si obbliga di scritturarlo col compenso a « titolo di gratificazione di ducati 300, e più fornirlo di un libretto « di valente poeta. » Senza parlare delle passate epoche, perchè non posso con precisione asserire se Mercadante avesse scritta la sua Annteori di Ercole e Conti la sua Olimpia in forza di un tal natto, sono nel caso però di dichiarare che in conseguenza di tale convenzione il Bellini scrisse la sun Bianca e Gernando, e Luigi Ricci la Cantata l'Ulisse, ch'ebbero lietissimo successo, in ispecie la prima. Dopo di essi l'alunno del Collegio che esordi nel Teatro del Fondo, che venne dono destinato sempre a tali esperimenti, fu Giuseppe Lillo che nel 1840 scrisse L'Osteria di Andujar. Di poi Gaetano Braga scrisse nel 1853 l'opera semiseria Alina. Venne quindi Ernesto Viceconti che fece rappresentare l' Evelina nel 1856. Paolo Serrao serisse nell'anno appresso il suo Giambattista Pergolesi, ed in ultimo Luigi Vespoli diede la sua opera giocosa La Cantante nel 1858. Alla sua volta Claudio Conti , primo alunno del Collegio , nel 1860 doveva dare La fielia del marinaro; ma per le accadute vicende politiche, cambiato il regolare andamento di molte cose, abolita la Soprintendenza, ed in vece creata una Commissione amministrativa e dirigente le cose de Reali Teatri, questa credè concedere (ne so con quanto sano accorgimento) il Real Teatro del Fondo ad una compagnia drammatica, togliendolo senza plausibile ragione alla musica, e lasciando una gran città , come Napoli , di quasi seicentomila abitanti , ed aggiungi poi sì musicale, con non meno di otto teatri di prosa, ed un solo di musica (San Carlo), e questo aperto per soli cinque mesi, cioè dal novembre al marzo. Con un atto tanto inconsiderato chiuse parimento le porte ai giovani alunni del Collegio di Musica, che nell' esistenza di quel teatro (una volta perduto il Teatro Nuovo perchè anche dato alla prosa) trovavano il solo mezzo come prodursi ed incominciaro modestamente la loro carriera di compositori. Coerente a se stessa, la Commissione credè di non tenere più conto negli ulteriori contratti coi nuovi impresarii di quell'antico patto, che pure favoriva tanto i giovani esordienti usciti dal Collegio di Musica che volenterosi e fiduciosi in un brillante avvenire si dedicavano all'arte difficilissima del compositore.

falla dei compositori e divenire un giorno distinto nell'arte sua, si pose al lavreo con tanta honos volontà e tanto fervore, che al termine di esso se ne dichiarava assai contento e così me ne parivazi - Questa Bianca, che ho studiato e scritto il meglio che ho pottuto, spreo mi apporteri fortuna e mi aprirà la strada ad un holl'avvenire. Als' quanto ne sarà contenta la diletta del mi cuore! Dopo il il successo, so Dio lo benefirà, rinnoverò le istanze per ottenere la sua mano, e apero che no la vorrano perare o ottenere la sua mano, e apero che no la vorrano perare

a chi trionfava in San Carlo : vedremo!! »

La Bianca e Gernando ebbe in fatti un pieno successo: eli anniausi che riscosse furono unanimi, spontanei e davvero incoraggianti; ma non per questo però si smossero menomamente i genitori della Maddalena, che al Marsieli, il quale di bel nuovo riprese le antiche trattative, diedero per la seconda volta un formale rifiuto, replicando le stesse ragioni di prima. E siccome il Marsigli discorreva di speranze future che accennavano di essere splendidissime, quelli mostrareno avervi ben poca e ben limitata fede. Mi ricordo che Bellini aspettava con me l'esito di questo messaggio, e si puè credere con quanta ansia; ma appena che comparve il Marsigli, la sua squisita intuizione gli fece leggere sul volto dell'amico, sebbene questi cercasse di dissimularlo, il risultato fatale. Io lo vidi impallidire alle parole di lui che gli confermarono siffatti timori; lo vidi tutto tremare; ma la fortezza dell'animo suo ripigliò ben presto il disopra, e mi assicuro, stringendomi la mano, che avrebbe perdurato e commission of the state of the

Starano ceal le cose, allorchò gli venne, non saprei se bene o male a proposito per la sua passione, la proposita del Barbaja di scrivere per la stagione autunnale una grando del Barbaja di scrivere per la stagione autunnale una grando oper alla Scale di Milano, devendo, in caso che accettasse, partire sollecitamente con Rubini per quella città. La voco della gioria non potera non risvegliare grandissima eco in quell' animo: catulanto egli accettò, tutto fiducioso che la quell' animo: catulanto egli accettò, tutto fiducioso che la

via della gluria sarelhe stata per lui altresi quella della feirità in asome. Si portà comprenter quanta soffizister que, due cuori virtuoti in quella cruda separazione; la quale casi in stava sarrito dever esser nen asseranti. Mulle furnos le promesse di fedeltà, mille i giuramenti che si sembiarono. Bellini pott rivordere la diletta del sue coure, e per quanto egli avesse fede di riuscire nel suo intento, il pianto che versarono in quella circostara fui fuitotto è lacerrate.

Istallatosi a Milano, Bellini cominciò di proposito e seriamente ad occuparsi della sua carriera, ed il melodramma del Pirata che aveva incominciato a musicare era il suo primo pensiero del mattino e l'ultimo della sera; egli non viveva che in quell' atmosfera di ansie, di palpiti, di timori e di speranze, che non mai vanno disgiunti da chi vuole ad ogni costo riuscire un grande artista. Pur nondimeno al carteggio colla Maddalena in Napoli perdurava sempre: ma pure questo subi le consuete fasi. Fu di entusiasmo da principio ; più ragionevole di poi ; di persuasiva e di rassegnazione in appresso; ed in ultimo accusò una quasi freddezza.... Come si comprenderà, il gran trionfo del Pirata, se aveva fatto concepire alla donna le più liete speranze, aveva per parte dell'uomo, o a dir meglio dell'artista, dato il primo tracollo a precipitare dal suo piedistallo quell'amore che si era annunziato sfidante il tempo e la fortuna. Bellini divenne tranquillo: dalle sue lettere si rileva ch'egli ragionava più che amava, e che in lui il posto che prima occupava l'amore era stato surrogato dall'assai più ardente passione per la gloria. Nè potrà esserne hiasimato: l'Eurona intera lo ammirava, ed egli era divenuto l'irresistibile simpatia di tutti quelli che già vedevano in lui un novelle astro prossimo a sfolgorare nell'orizzonte musicale,

Non ricordo precisamente per impulso di chi, in Napoli, si rinnovellassero le già fallite istanze presso Tconiugi Fumaroli; ma probabilmente lo furono per mezzo del Marsigli, premurato forse dalla povera Maddalena. Questa volta non era più l'amico che metteva in rilievo i meriti dell'altro; era la fama dalle cento trombe che rimbombavano e ben forte: si comprenderà perciò che i parenti vi assentirono subito, e che il Marsieli esultante scrisse a Milano al Bellini: ma non noteva in niù malaugurato momento giungere una tal proposta. Essa trovò il Bellini tutt' altro che entusiasta! Pure ei non volle rispondere immantinenti, e restò per qualche giorno indeciso sul da fare: ma finalmente la volontà la ragione furono più forti del residuo della sua passione . e ner un miracolo di energia, prese la ferma risoluzione di rispondere negativamente all'offerta che gli veniva fatta. Fu la maschia idea di consacrarsi esclusivamente all'arte sua ?... Fu nerebè in quel cuore l'antica fiamma si andava estinguendo?... Probabilmente l'una e l'altra cosa', e quest'ultima principalmente; la storia del cuore umano è sempre la stessa!

Non mancò pertanto, il meglio che gli riuscì possibile, di motivare il rifiuto, adducendo i scriissimi doveri che gl'imponeva la sua cangiata posizione; ma era indubitato che il cuore di Bellini taceva quando così ragionava. Non fu così però col cuore della povera Maddalena; nel percorrere il foglio catale, esso sanguino di cento ferite, nè le valsero parole consolatrici. Ma oducata com'era stata a nobili e generosi sentimenti e dotata di una bell'anima, colla calma della più sublime rassegnazione fint per trovare un qualche sollievo, riflettendo all'avvenire che si preparava innanzi al suo Bellini: e quando si toccava nella sua famiglia di un tale argomento. mentre altri biasimava il maestro assente, ella in vece giuste e valevolissime sosteneva le ragioni esposte nel rifiuto di lui. In pari tempo si dichiarava contentissima, non di dimenticarlo, chè non l'avrebbe potuto fare giammai, ma di cederlo alla sua crudele rivale, a quell'arte che già aveva cominciato a dargli gloria, onori e fortuna. Come sì disinteressati e delicati sentimenti onorassero quella cara gio-

vinetta non seconda ad altra per bellezza, intelligenza e sonisitezza di modi . Bellini il capl : e non saprei dire se per giustificarsi, o per serenare alquanto la povera derelitta. le scrisse lettera ricolma di affettuose parole, che ella lesse versando bellissime lagrime, e gelosa custodi per tutto il resto di sua vita, perche in essa promettevale di non isposare mai altra donna (debolissima consolazione per chi ama e soffre). ed assicuravala che le sole rivali ch'ella noteva temere nell'avvenire, non sarebbero che le sole sue opere. Fu gieia però di corta durata. La Maddalena, sotto l'impressione di una cupa malinconia e preoccupata sempre dell'antica sua passione, ogni giorno deperiva nella salute, sino a che finì col soccombere vittima di lunga e nenesa malattia. Ella fu compianta da tutti quelli che l'avevano conosciuta e da quanti la ricordavano giovinetta piena di vita e di belle speranze e dotata di rare virtù. La sua merte scosse Bellini : ei ne risenti vera tristezza, tanto che da Parigi, in data del 7 giugno 1835, mi scrisse la seguente lettera:

# " Carissimo Florimo " La prematura morte della povera Maddalena mi ha spez" zato il cuore, e la sensazione lacerante che nell'anima mia

- produsse l'infausta novella è più facile a comprendersi che descriversi leggendo la tua lettera ne piansi amaramente la perdita. Quante passate cose mi sono ritornate alla mente! quanti ricordil quante promesse! quante speranne!! Come tutto è passaggiero in questo mondo di fantasmagorie! Che Iddio riceva la sua hell'anima nell'eterna sua gloria: la terra non era deena di nossoderia: le
- poesie che tu facesti scrivere espressamente per la lut tuosa circostanza e che vestisti di tristissima musica mi
   piacciono assal tutte e due, e dalle lagrime che ho versato
- piacciono assal tutte e due, e dalle lagrime che ho versato
   canticchiandole tra i singhiozzi, veggo pur troppo che il mio
   esulcerato cuore è ancora suscettibile, se non di amare

- vantaggio: fammi scrivere una poesia dallo stesso autoredelle Due Speranze, nanloga alle rare virtà de alle tenerezza della Modaleana, che i la musicherò, e così còbedirò can piacere a chi per essa desidora un canto mio alla sua memoria dedicato. Fa che sia di risposta alle Due Speranze, perchè certo allora sarà tenera; e fa che

u io parli alla sua anima bella. Addio, caro Florimo: la u penna mi cade dalla mano e le lagrime m' impediscono u di proseguire. Riama BELLINI.

a di proseguire

Ouesta lettera scritta jeri, stordito come ero, la dimenlicai sua l'avolto cera vado lo stesso a lasciarla in posta,
ci i aggiungo come P. S., che la funesta morte della
Maddalesa, ceduta como fulmine dal cielo, che sembra
sdegnato contro di me, mi la occurrato il cuore genifo di
lagrime e mi ha fatto divenire triste, spaventevolmente
ristel I Sono diversi giorni che una luguhre idea mi segue ovunque e temo ancho di esternarla a to...... Mai'
ccola, non ispavantari. Mi sembra, e te lo dico con ribrezzo, che tra poce altro tempo dovrò seguire nel sepelcre la poeretta che non è più, e che pure una velta io
amai tanto. Che si disperda l'infausto augurio i Non dire
puerili questi mici timori: è la mia natura fatta cool.
Che vuoi?.... compaticimi, o come meglio ti aggrada
comusianelmi. casi i mia Polivino. Addio l'a-

A fanta sventura io non potevo restare freddo spettatore: forraz irrestistifie fece anche au rendere il debole tributo di lagrime, e poche donne infatti le meritavano del pari, Pregati perciò l'egregio signor G. Morelli, amico pure goli del Bellini e dei Fumaroli e, dolcole anche egli per tanta sventura, di scrivere dei versi adatti alla luttuosa circostanza. El gentilemente me li favorì, e do il i muscia in forma di Romanza che dedicai e mandai subito a Bellini. Riporto qui appresso questi versi. Il mio amico mi rispose, come si è visto di sopra. Disgraziatamente i suoi funesti timori si avectatono! La poesia chegli dimandava allo stesso autoro da risposta alle Due Speranae, non gli giunne in tempo; a contarte quasi dal giorno che a me seriese da Parajó, un morba crudele lo colse, il quale quattro mesi e mezzo più tano devesta troncarro i giovanissimi anni; sicchè il delicato pensiero di serivere un canto alla memoria della Maddalena seese con lui nella tomba.

Non vi ha una certa fatalità nella semplice storia che ha riportata?....

IN MORTE

MADDALENA FUMAROLI DUE SPERANZE PAROLE DE G. MORELLE

FRANCESCO TLOBIMO-

1

Mia prima speme! o roseo
Sogno di prima etade.
Dal cor cadesti rapido,
Qual fior reciso cade,
Ahi! trista è la memoria
D'un hene che passò;
Tristissima è la storia
Che a me il destin segnò.

9

Te vidi, e fosti, o giovine,
De' pensier miei desio....
Ma a te un sentier di gloria
In suol lontan si aprie,

E mi lasciavi.... e grande Il nome tuo si udi, Celere al par che spande Fulgor l'astro del di.

3.

Sui vanni del tuo genio L'amor mio ti seguiva; Fido al partir, partivasi; Fido al redir, rediva; Ma tu..., al Sebezio lido (1) Se a me ritorni ancor, Senti di gloria il grido, Ma più non senti ampr-

.

Misera! e vivo?.... in tenebre Di morto omai mi avvolgo: Uomo fatale, ascoltami, Altra speranza io volgo; Se all' urna un mesto canto Da te s' innalzerà, Eternamente pianto Il fato mio sarà.

#### Il trasporto delle ceneri di Bellini a Catania

Il signor Arturo Pougin, nel riportare la deliberazione del Municipio Catanese circa questo trasporto, decretato ai 28 maggio 1865 e non ancora effettuato, dice d'ignorare il per-

(1) Si allude al ritorno di Bellini in Napoli nel gennaio del 1831, dopo l'andata in iscena della Norma in Milano. chè di una tale trascuranza. Mi permetterà di supplire a questa lacuna.

La guerra che sopraveme in Italia sell'anno 4866, ed i cleira che i diffuse pre hen to volte conscetuive, menando pei particolarmente strage appante in Sicilia, n'elatini venne risparmiati, fecerò di necessità mettere da parte ma tale disposizione, che non poteva certo aver luogo se non in momenti sereni, e quando giì animi fossero del tutto tranquilli. Come ho detto precedentemente, a capo di questa deputazione era stato destinato il Pacini, il quale, avende già scritito depena ricevatuane la partecipazione) una finebre Messa da eseguiris in quella circostanza, non mancava, attivissimo comierne, di fare continue istanze, ripetendo qual-che volta con un sorrisso, e sovente con serietà, affrettiamenti, altrimi non sareno pi a tempo, el alludova alla sua età che si aniava aggravando ed alla morte che poteva colinifie come pur troppo disgraziatamente avenne.

Anche a me lo diceva tutte e due le volte che, sì nella fine del 1806, come nella primareza del 1867, venne a trovarmi nel Collegio di Musica; anzi con quella premurosa 
cordialità che lo ha sempre distinto, mi faceva istanze di 
fra prate della deputazione, non volendo, come egli diceva, 
menommente seompagnarsi in tale solennissima cerimonia 
al più grande amico del suo compativata. Di tutte questo 
istanze è stato testimone il sig. Raffaele Colucci, che legato 
in affettousa amicizia al Pacini, none lo ha abbandenato un 
istante nelle due ultime volte che il medesimo è stato in 
Nanoli.

Anche il Colucci avrebbe fatto parte della deputazione in qualità di segretario e narratore dei fatti medesimi (1).

(1) Passionato dell'arte dei suoni, ed intelligente appreziatore di composizioni musicali, come fanno fede i varii suoi scritti pubblicati in gran parte dei giornali d'Italia, il Colucci ha prediletto e difeso sempre la musica italiana, specialmente in questi ultimi tempi in cui si è a tutti umon cercato di farci soprafiare dal granto stranire. A pro-

Tornato nella sua villa di Pescia, il Pacini, rignovandomi le istanze per mezzo del Colucci con cui ordinariamente corrispondeva, e saputo che io doveva recarmi a Parigi per visitare il Rossini, mi pregò di voler passare, sia nell'andare che al ritorno, qualche settimana con lui, per rinnovare la memoria dei nostri anni giovanili, e discorrere del come menare a termine questo fatto del trasporto delle ceneri del suo concittadino e mio amico: ma io che avevo divisato di recarmi da lui al mio ritorno, nol potei a causa di fieri de-Iori reumatici che mi presero fin da Marsiglia. Il buon Pacini intanto mi aspettava: qualche mese dopo udivo la funesta notizia della sua fine , pur troppo impreveduta e delorosa! Si comprenderà che dopo questo fatto, il progetto del Municipio di Catania è rimasto più che mai paralizzato. Bisognerebbe adesso rinnovarlo e scegliere altra condegna persona da porre a capo della deputazione; del che non dubitiamo che si occupi Catania , certamente riavutasi dei danni non lievi, che, come dicemmo, le stragi del colera le hanno pur troppo cagionato.

posito del Belliui, rammento sempre un sonetto che fu dal nostro amico scritto nel 1847 nella stanzetta del Collegio ove dimorò questo compositore. Eccolo.

hellini, amico genio, a cui i Colesti Cii arendi direlle d'all'amonia. Che dell'emon letrire i nali aspesti Col Islamo di cara nelodia, Col Islamo di cara nelodia, Generale della della disconsistati Binembrane genili nell'alma min; Quest'alma, che besta sini tuoi nesti E teneri conocuti opner vorrisi; Pereda ne abbanciasti"a. Alla tis dell'Arto Che ta arricchivi di di dolol tempre Odi il Innesto te oggi di sea parte, Terma a Bellini a comolarme il occrettera Almeno teo siasterce di avorette.

# Una dichiarazione intorno alla Stretta del finale

Lessi non senza mia sorpresa nel Giornale il Trovalore di Milano — 19 luglio (Necrologia dal cur. Carlo Conti) il seguente brano, cui risposi compittamente per mezzo della stampa, ed in una lettera che è riportata in appendice (1, al lu casa che nochi sarranno, e che ci viene narrato) da

 Un caso en poem sapranno, e case et viene narrato da un amico nostro, al quale il Conti ne fece la condidenza, è che la stretta del finale del Pirata non è di Bellini, ma ul Conti, al quale l'autore della Norma trovandosi impieciato avea ricorso ".

Amicissimo come lo chii la fortuna di essere tanto di Bellini che di Conti, non certo per parteggiare più per l'uno che per l'altro, ma solo in omaggio alla verisì, espango le mie idee and proposito, ndi intendo perciò entrare in liti od in polemible con chicchessia, perciò egumono libror di pensare come meglio gli accomoda, ed anche io mi credo libero di pensaria a molo mio.

Il Massiro Carlo Conti appunto nel 1827 trevavasi in Bona o comprore per quel tentro Vallo I dou opere semiserio initiolate II. Innocente in periglio e L'Audecia fortuneta, che chere splendioù successo; infirecessi a Napoli, poiché era impegnato a scrivere Gil Aringonesi che feer rappresenta rea sulle secne del Textro Nuovo end dicentre dello stesso namo. Contemporaneamente Bellini, partito da Napoli il 3 printe 1827, Irvavasa indio tesses tempo in Milano, intento a serivere per la stagione di autumo II Printa pia Textro della Scala. Il des stabilità mi sembra illogica supporre che Bellini ricorresso di altri per ben poca cossa, la strette di un finale, dopo avere condotta a termine la sinfonia e tutto il primo atto del Printa: cioè composta la bellinia mittodiatione; quolla fanusca avastina che finora non s<sup>1,1,2</sup> mittodiatione; quolla fanusca avastina che finora non s<sup>1,2,2</sup>.

<sup>(1)</sup> Vedi Appendice n. VI.

l'eguale (e sono 40 e più anni che fu scritta) Nel furor delle tempeste; il felicissimo coro dei Pirati, nuovo per melodia. forma, condotta ed effetto teatrale, che fin dalle prime sere incontrò tanto il favore del pubblico; poi il gran duetto tra Imogene e Gualtiero, il cui recitativo solo vale a caratterizzare un gran genio nell'arte, e l'andante è uno dei più begli squarci di declamazione cantata del teatro moderno, che regge ancora, se pure non ha il primato, fra tutti gli altri dello stesso genere che furono creati dono; e finalmente, senza parlare dei pezzi di minore importanza che compongono il primo atto, dico solo dell'adagio del finale (1), il quale bello per novità di concetto drammatico, per felice disposizione ed infreccio delle voci nel loro insieme, per eleganza di stile, è lavoro che ogni maestro sarebbe contento di averlo scritto. Fin qui Bellini fu felice nella sua creazione: arrivato poi alla stretta del finale, la musa pare che l'avesse abbandonato, per modo che si trovò impicciato, e non sapendo come procedere alla fine , prese il disperato partito di ricorrere a un altro, ch'era il Conti. Non sappiamo ove questi allora si trovasse, se in Roma od in Nanoli : e sembra giusto che Bellini dovesse spedirgli ancora la poesia, almeno quella del primo atto, acciocchè il Conti potesse scrivergli musica adatta al soggetto, alla situazione drammatica ec. ec. ec.: é che scritta questa, quasi a rigor di nosta, del pari gliel avesse sollecitamente mandata, dovendogli premere in questo caso più la condizione in cui trovavasi Bellini, che la propria, secondo noi molto più impacciata, 'di comporre cioè due opere per Roma ed una terza per Napoli a termine fisso. Aggiungasi ch'egli, il Conti, doveva non comporre secondo il proprio genere o stile, bensl imitare Bellini : e dite

<sup>(1)</sup> Quiesto edegio autografo di Bellini, che a me mandà prima che l'opera fosse andata in iscena, come avea l'abitudino di fare dei pezzi che componeva ed ai quali dava importanza, fin da me donato come preziona coma all'ottimo amizo, egregio dilettante e celebre sonatere di violongello cav. Pederigo Ridade.

poi se tutto ciò regge alla critica più infima; al buon senso più elementare. Ma l'amico del Conti non bada a queste miserie di ragio-

namento: secondo lui, Bellini ebbe la velleità di far passare per propria la composizione che non era tale, e di lasciare il mondo musicale per 40 anni in siffatto inganno; ma siccome le maschere o presto o tardi debbono cadere, il pubblico è ora in grado di conoscere il vero pel semplice asserto del sedicente amico del Conti, cui questi avrebbe fatta la confidenza, e che si credette in dovere di renderla di pubblica ragione immediatamente dopo la sua morte. Così avvenne : nerchè cessato di vivere il 10 luglio, appena venuto in cognizione di siffatta perdita, il sullodato amico, che per modestia vuol serbare l'incognito, si diede la massima premura di fare la gran rivelazione al direttore del Trovatore di Milano, che la pubblicò il giorno 19 detto, e ciò senza scopo alcuno, se non quello di cicalare a caso, oppure di far torto alla memoria di Bellini, mostrandolo capace di far credere cosa sua quello che era roba di altri. Per la fama di un maestro così celebre, sono questi veri colpi di spillo, non altro: ma tanto, questo potevasi fare, e questo si è fatto. Nè era il caso di giovare alla riputazione del Conti, che non ne aveva mestieri; bensì il vero modo di mostrarlo vanitoso e sleale amico, quale non era, tradendo un segreto, che se fosse stato vero, avrebbe dovuto custodire . . . . . . . . A fare spiccare meglio il nostro argomento, poniamo questo

A lare specter megain in neuto argonemo, pentano questo ragionamento : Ammesso che Bellalii fosse ricerses al Conti per avere da lui la atreita pel suo finale del Pirata, certo non è per questa atreita, che come musica è passata senza biasimo o senza lode, non è per questa atreita, dico, che il Pirata che quel gran successo che ebbe; como l'egregio maestro. Conti non fu certamente per quella atreita (anunet-tuodo che fosse suo) salutato dal monoda artisticio como uno dei più dotti contropunisti dei nostri tempi. Bastavano alla su fanul e opere che compose, e tra queste Misnotopia e

Pentinente, Olimpia, Giovanna Shore, Gli Aragonezi in Wapoli, che se non si rappresentano put, asramo pur sempre consultate dagli studiosi con rispetto e causiderazione, e resterano sempre come tipo di ben fare. Oziaso dunque resterebbe lo sforzo del suo sedicente amico in volere aggiungere altra fronda d'altoro alla sua corena artistata, ingemmandola con la strette del finale del Printa.

Ne questa diceria ha potuto partire dall' illustre composiore testà defunto. Nessuno più di me canobie il Conti: di Bellini fai amicissimo, e fummo condiscepoli in Collegio quando Conti faceva da muserinio notre: ma oltre il surgran sapere musicale, io nel corso della mia vita non canobbi alcuno più gentile, più cortese e più unile di lui: mocheto senza combra di vanità, amiratore sempre e non mai dispregiatore degli altri suoi colleghi, adorno insomma di quante possano diris belle e rare qualità, non avrebbe, non dico detto cosa non vera, ma nemuneno rivelato un segreto che avesse potuto far torto a Bellini.

Tutto al più il Conti avrà potuto dire che Bellini avesse a lui rubata quella idee, che poi adattà per la terten nel finale del Pirata; e ciò non farebbo alcun torto a Bellini, perchè ove è il maestro che non ha preso o volontariamento inte degli alti per giovarene per la propria musica? Ed a tal proposito diceva il vecchio Zingarellii, che » se essistesse un codice per punire ed un tribunale » per giodicare tutti i reati di furti musicali, non vi sarebbe commositore che non meritase la nivisione ed i ferri.

- Ma tutto ciò è ben lungi dall'asserzione che abbiamo presa a combattere, come chi ha fior di senno è nel caso di vedere. la lultimo osservo che la famosa stretta in questione, che comincia con un assolo d'Imogene riuvenuta dal suo sbalordimento, e con un'agitazione crescente, prorompe a dire-
- "Ah! partiamo; i miei tormenti "Sien celati ad ogni squardo;
- " Temo, avvampo, gelo ed ardo,
  - " Gonfio in sen mi scoppia il cor.

Or questo non è che un pensiero di 34 battute, dopo il quale attacca un crescendo nell'orchestra assieme col coro e gli altri attori, i quali qui si limitano a far da accompagnamento staccato al motivo dominante, che pure è lo stesso del crescendo della sinfonia. Dal che sembra, e non mi nar dubbio, che la metà della stretta era già stata fatta dal Bellini, perchè messa nel crescendo della sinfonia; dunque non erano che quelle 34 povere battute che Bellini era impacciato a trovare nella sua fantasia!

Ed osservando bene le medesime, chi in esse non avverte il pensiero melodico del Bellini, la sua naturale tendenza ai modi minori, la sua maniera spontanea e facile di modulare? ...... Si ponga questa stretta vicino a quel brano della Straniera: " Or sei pago o Giel tremendo, " ed ognuno si convincerà se Bellini o Conti sia stato l'autore della stretta finale del 1º atto del Pirata. Ma se Bellini incagliò nella stretta del 1º finale, ben più difficilmente poteva andare innanzi e comporre il 2º atto: invece niente di tutto questo, ed il 2º atto del Pirata rivaleggia col primo in ispirazione e abilità. Il grazioso coro di donne, il bel duetto tra Imogene ed Ernesto, il magnifico terzetto il cui andante a canone basterebbe solo a fare la riputazione di un maestro, la scena di Imogene che servi di poi quasi a modello agli altri compositori che si trovarono in situazioni simili , ed in ultimo, pour la bonne bouche, la famosa scena finale del tenore Tu vedrai la sventurata, preceduta da altro coro, la quale rese celebre Rubini, nuova veramente per condotta, per purità ed eleganza di melodia, per sublimità di effetto. e che finora è rimasta anche unica nel repertorio dei tenori, mostrano che l'estro del giovine compositore si trovava in tutta la sua freschezza e nella piena sua potenza (1).

<sup>(1)</sup> A proposito di questo Pirata, ora mi cade sott' occhi una lettera che Bellini scrisse ad un suo zio in Catania, colla data di Milano 29 ottobre 1827, la quale credo interessante qui riportare. Il let-

La smania degli aneddoti, specialmente in fatti artistici, è oggi una vera epidemia. Capisco bene che i giornalisti ne debbono inventare; ma sarebbe pur necessario che non eccedessero la misura delle invenzioni nermesso.

tore terrà presente la giovanezza del maestro, e ne stuserà perciò 1' ingenuità e l'espansione.

#### « Caro Zio

« Gioisca in uno al miei genitori e parenti; il suo nicote ha avuto la sorte di fare tale incontro colla sua opera, che non sa esprimerto : pà ella, pè tutti i miei, pè io medesimo notea lusingarmi di tale esito. Sabato 27 corrente è andata in iscena: dalla prueva cenerale di già si era sparsa la voce che v'era della buona musica; dunque suona l' ora che mi chiamava al nianoforte, comparisco, ed il nubblico mi riceve con grandi applausi : incomincia la sinfonia, la quale piacque assai assai : l'introduzione formata da un solo coro , il quale l' hanno detto un poco male: ma, come succède, in mezzo ad una tempesta, il nubblico non se ne è accorto: ma alla fine nochissimi applausi. La sortita di Rubini, un furor tale che non si può esorimere, ed jo mi sono alzato ben dieci volte per ringraziare il pubblico. La cavatina della prima donna, pure applaudita; dopo, un coro di Pirati con l'eco, il quale ha fatto un piacer tale per la novità d'aver imaginato l'eco così bene e poi infine entrando dentro le scene cantano sempre per altre 30 battute e diminuendo sempre le voci con altra orchestra che sta combinata sul nalcoscenico tutta di strumenti da fiato; tutto ciò fa un effetto tale, ed ho riscosso tanti e tanti anplausi , che m'assali per la gran commozione di contento un pianto convulsivo, the annena notei frenare dono cinque minuti: seque dono una scena e duetto di Rubini e la Lalande, che alla fine il pubblico gridando tutti come matti, hanno fatto un tal fracasso che sembrava un inferno : dono segue la cavatina di Tamburcini. la guale sebbene applaudita, piace poco: in fine attacca il finale, ed il largo è stato stimato molto per lo gran lavoro d'arte, e facendo pure effetto pel canto principale, che fu applaudito molto. Cala il sipario, e si figuri gli anniausi, e quindi chiamandomi fuori il nalcoscenico, mi presentati e ricevei l'aggradimento generale di un si colto pubblico, il quale dopo di me chiamò fuori pure tutti i cantanti. Incomincia il 2.º atto con un coro di donne che ho ben armonizzato; ma non essendo bene eseguito, perchê le donne son poche e stonano, passò freddo, Attaccò È vero che il buon sepso dei lettori finisce col riderne più che col confutarli; ma è sempre una profanazione arrecata alla memoria di artisti celebri, e questa dev'essere per tutti sacra, anche per gli aneddotisti di professione.

un duetto tra Tamburrini basso e la Lalande e piacque molto : poi segui un terzetto fra tutti i primi e fece furore ; dopo un coro di guerrieri ed è pure piaciuto. Infine la scena di Rubini e quella della Lalande han fatto tale entusiasmo da non poterlo esprimere in parole. e la stessa lingua italica non ha termini come descrivere lo spirito tumultuante che investiva il pubblico , chiamandomi sul palco, e fui costretto per ben due volte ustire sulle scene, come pure tutti i cantanti. Jer sera, seconda rappresentazione, gli applausi son cresciuti. e fui chiamato come la prima sera sul palco per tre volte; domani sarà la terza, perchè questa sera si fa un atto del Mosè per riposo della Lalande: le dimostrazioni esterne del pubblico sono state queste; poi le rimetterò i giornali che usciranno dopo la terza sera, e conosceremo la critica che si farà, ed il vero buono che distingueranno. Io sono all'estremo contento, perchè non mi aspettava tanta felicità d'esito; tutti questi onori mi saranno di spinta per progredire la mia carriera con impegno, e ciò lo farò collo studiare. Darà questa notizia a tutti gli amici, se pure ne ho in cotesta. Frattanto non mi conviene di ritornare per ora in Napoli, se non prima fermo la mia opinione in questi paesi d'Italia con altre prove, e secondo le scritture che mi saranno offerte mi regolerò e le sanrò dire le novità che m' incorreranno. Tutti gli amici che conosco in questa, sono fuor di loro dal contento: essi mi dicono che loro speravano poco della mia composizione, perchè mi vedeano troppo modesto, e che questo carattere appartiene ai dotti vecchi, ed ai giovani superbi quando anpena credono di aver qualche merito; ma io ho risposto a tutti che l'educazione avuta m' ha fatto conoscere prima della vecchiaia i doveri dell'uomo, e che perciò cerco di distinguermi con quel poco che vò, disprezzando l'alterigia figlia de' mediocri,

VINCENZO BELLINI.

(Qui per lacerazione della carta finisce la lettera, che è posseduta dal Cicconetti, donatagli da Carmelo Bellini, fratello di Vincenzo). Alcune osservazioni intorno ai giudizii di Adriano De La Fage su Bellini riportati nei numeri 7 e 8 del Giornale l'Art-Musical, Anno VII.

Non à vero, come pretese e scrisse il De La Fage, che nei giorni di gala e gran gala la Corte di Napoli assistesse allo spettacolo nel teatro san Carlo dal gran palchettone; essa invece prendeva posto negli ultimi cinque palchetti di sinistra del secondo ordine, l'ultimo dei quali terminava sul proscenio, ed era quello che per lo niù occupava il Re Ferdinando 1º e dinoi i suoi successori. Il gran palchettone, situato sulla porta d'ingresso dirimpetto all'arco scenico, veoiva adonerato soltanto nelle grandissime solennità, ed io che da quarant'anni frequento il teatro di san Carlo, lo vidi occunato solo allorchè ascese al trono Francesco I, quando vi sall il figlio Ferdinando II, nell'occasione che l'Arciduca Carlo (detto il gran capitano) venne a visitare la figlia Maria Teresa regina di Napoli, quando reduce dalla Sicilia l'imperatore di tutte le Russie Nicolò 1º si fermò per qualche giorno in questa città, ed in ultimo quando ascese al trone Francesco II.

Circa la cantata Immene (1), Bellini la serissis per le norze di un suo anincio, e non già per la gala del 1835 in san Carlo, como è detto dal Pougin al capo II del suo libro. Egli compose per la gaia del 12 gennalo, come è detto primant, la Bismen e Germando, cho messa in concerto con la Tosi, David e Lablache, per circostanze cho ora più non ri-cordo, fu differita alla gala del 30 maggio dello stesso anno, e venne invece eseguita dalla Maria Lalande, Giambatta Rubini e Lugii Jalabache. Zingarelli tenne per la Bismea

(1) La musica di questa Cantata, composta per le nozze del signor Antonio Naclerio, andò dimenticata o dispersa : io stesso non ne bo udito più parlare. e Gerando lo stesso sistema temuto quando Bellini scrisso I Addano e Solivili peristi la non voler vedere la composizione, onde lasciarlo libero nelle sue ispirazioni. Solamento io ricordo che assistette alle tre ultime pruneve in S. Carlo, e gli diele, sulle generali, dei consigli come altra volta avea tutto con' I Addono. E sonza fondamento danque quel che si scrisse, cioè che quantunque l'opera fosse debolissima, pure comergea un quaretto assai notevole, nel quale, come in altri brani degni di attenzione, potevasi riconoscere la mano maestra dello Zingarelli. Bellini mon siersise questos spartito in Cattania, hensì nel Collegio di San Sebastiano, ed era il primo alunon mosetrino (1).

Il signor Adriano De La Fage dice ancora che a Bellini non conosceva sufficientemente l'arte di svolgere un pensiero musicale, di servirsi di un'idea e di ricavare da essa tutto il partito possibile, di svilupparla in tutti i modi e nelle diverse forme, di separarla e di colorirla in mille guisse 60. 60. 60.

Nei dimandiamo alla nostra volta al signor De La Fage, se anche poggiandosi sulle sue semplici teorie e sopra le regole di scuola si sarchbe pottud dare aviluppo maggiore a cavare più gran partito da quella idica In mis masso alfa fu sei del duotto della Norma, dall'altra Casta Diva che inargenti, o pure da quelle OA non creden mirarti della Sonambula, Qui la vece ma soure dei Puritani; chila frase del quartetto A tre cara more taleva della istessa opera, non che

(1) Quest' opera applassita in Napoli, e della quale si focero none di 25 representazioni, chie poi gran successo di fanatismo quando Bellini, aggiungendori altri quattro movi pezzi, la dicele per Tapertura del nuovo cuttor Carlo Petito in Genera l'amo 1888: anzi iri fe l'opera della stapione, con la quale si apri e si chiuse il teatro. In Bilano ottema macchi bono successo. Come denque con ripovervole leggerezza si è petita delibrares debitissimo un opera sazzionazia di controli. Petito della respectazione della stapione della significazione debitissimo un opera sazzionazia dal controli. Petito della significazione debitissimo un opera sazzionazia dal controli della significazione della si

dal finale dell'atto 2º della Norma, da quello della Sonnambula , dal quintetto della Beatrico di Tenda, e da moltissime altre che per brevità ometto. Se sulle teorie espresse dal De La Fage avesse Bellini da prima fatto udire queste vergini idee « e dopo aver fatto valutare la grazia, il valore e « l'eleganza di esse, l'avesse abbandonate un istante; indi, « coll'ainte di un artifizio ingegnoso, condotte in una tona-« lità diversa ; e dopo averle affidate ad una voce , fatte « passare ad una seconda, e finalmente nell'orchestra, distria buendole successivamente ad uno od all'altro strumento. « sia cambiando la tonalità, sia modificando le armonie, sia « variando il ritmo dell'accompagnamento » ec. ec. ec..... allora sa il De La Fage che cosa sarebbe avvenuto?..... il genio che traspira e si manifesta in esse sarebbe rimasto soffocato dal pedantismo di scuola, e senza poi arrecar foro il sussidio di alcun effetto. Persuadiamoci anche una volta che tutte le idee nascono nella mente degli nomini colla forma che è la loro propria; e se è una mente privilegiata che le concepisce, non ispetta al primo venuto di chiamarle dinanzi al suo tribunale e sottoporle alla propria sentenza. È quanto ha limpidamente veduto l'egregio Arturo Pougin, il quale, tenuto conto di una così insulsa accusa, non ha esitato di proclamare le idee di Bellini « modello di una sen-« tita declamazione, di verità, di saggezza, di emozione e « di sobrietà : basterà una sola di quelle frasi a commuo-« vere un intero pubblico e tenerlo sospeso e palpitante. » Ecco. continua il Pougin, « la sorgente sempre novella degli " effetti prepotenti ed inattesi di Bellini. " In arte l'ideale è lo scopo principalissimo, e la forma

In arte l'ideale è lo scopo principalissimo, e la forma doce essere adoperata in modo, che sonza aver mulla di sconcio, mulla che possa offendere la vista o l'orecchio, non mai sapiri, mercè un meccanisson artificiale, a du na qualmque sitai supremazia sullo stesso, svisando cost il concetto primitivo dell'artista. Chi nella forma ripone la sua massima cura, sacrificando anche in lieve parte l'ideale, vi presenta

un quadro il cui troppo studio, sia di disegno, sia di colorito, travisa e soffoca l'idea che in esso dovrebbe risaltare, la quale è il costante scopo dell'arte. Tornando al nostro proposito, ha forse il Bellini mostrato, anche nelle sue prime opere, imperizia nello sviluppo di una frase melodica, o nel congegno delle parti di un tutto armonico? O che per caso i nostri sapienti critici volessero confondere le qualità che deve possedere un compositore di Trii, Quartetti, Quintetti o Sinfonio concertanti come ne composero Havdn , Mozart , Beethoven, Mendelsshon ed altri, con le qualità del compositore teatrale?... Bellini nelle sue opere è stato semplice, spontaneo, affettuoso, e sopra tutto chiaro; non ha fatto che ubbidire al suo stile, che voleva del tutto diverso da miello dei suoi predecessori; suo esclusivo scopo era di animare i suoi personaggi di quel soffio sovrumano che scuote, commuove profondamente le fibre, più che appesantirli e farli scendere dal loro ideale con sudate combinazioni dette ed imponenti, spreunte dalla meditazione di freddi armonisti e non figlie del cenio. Infine Bellini fu quello che doveva essere: e se avesso adulterata la sua melodica natura mettendo in esagerata mostra le proprie teoriche, avrebbe perduto la sua individualità, e chi sa che non fosse risultato un compositore volgare, un meschino accozzatore di accordi. Dal che emerge questa considerazione, che coloro che hanno del buon senso, e sono scevri di passioni nel giudicare le cose umane, comprendono l'opera del genio e riconescono in conseguenza Bellini: mentre i pedanti e tutti coloro che non possono comprenderlo declamano contro di lui-

Donicetti diceva sempro: Dateni idee muore, eli se i daro muore opere. Egli comprendora che non ci occorrerano torrie o sterili precetti di scuola. Ed a tal proposito va ricordato che tanto il famoso nostro capsennola Francesco Durante, quanto i suoi allievi e successori Fenaroli e Speranza, ed altri nell'artin muicale reputati sommi, non si aventurarono mai a serivere opere teatrali, perché si co-

noscevano privi d'idee originali: esempio che potrebbe citarsi per tanti e tanti altri.

Il signor De La Fage si assise da dittatore sul piedistallo della severa critica, ed in ciò poteva trovare, a seconda delle diverse opinioni , fautori e contraddittori. In questa ultima classe ci mettiamo noi , solo per quanto riguarda Bellini , e ci lusinghiamo aver molti compagni : e non possiamo intendere come ci volesse anche assumere un carattere che dal secolo non è più consentito, cioè quello di profeta. E tale ei si presume quando in tuono solenne dichiara che se Bellini fosse vissuto venti anni ancora , in nulla avrebbe quadagnato nell'arte, mostrando così di non comprendere la differenza che passa tra Bianca e Gernando. la Norma, la Sonnambula e i Puritani. Pur senza entrare in ulteriore disamina, e volendo ammettere, come ogni nome di buon senso farebbe, che da ciò che Bellini aveva fatto si potesse desumere quanto in avvenire avrebbe prodotto, io ho a riferire un-altro poticinio fatto sul conto di lui. Il profeta però sarà più accetto , giacche chiamasi Gioacchino Rossini. Parlando meco un giorno del merito artistico di Bellini, egli dissemi: " Bellini non giunse a conoscere tutti · i segreti della scienza musicale: gli restava ancora molto « da imparare : però ciò che non possedeva , coll'ingegno " di cui natura lo aveva dotato, coll' assidua applicazione, « e col pensiero fisso che lo dominava di uscire dalla folla « dei compositori, lo avrebbe acquistato nel volgere di due o « tre anni: quello però che possedeva, gli altri maestri pon " l'avrebbero acquistato giammai, se Iddio non l'avesse loro « concesso. » E conchiuse dicendo : Bellini si nasce, non si diviene.

Fra questi due profeti io credo che la maggior parte dei lettori avrà, come me, la debolezza di preferire Rossini.

A que to proposito mi giova riferire un aneddoto intorno a Zingarelli; il quale, vivacissimo per natura, molte volte voleva fare il critico, nè sempre si apponeva.

Conversando egli un giorno con parecchi uomini illustri di Napoli che a lui prestavano omaggio come il Nestore dei compositori viventi, cioè il marchese Basilio Puoti, il marchese Gargallo, il cav. Gaspare Selvaggi, Baimondo Guarini . Michele Baldacchini & giovanissimo allera e che a menarrò tal fatto), uscendo a parlare di Cimarosa, da tutti debitamente ritenuto un portento musicale, sentenziò altro non esser egli che un buon compositore: e che il Matrimonia Segreto era un'opera scritta bene sì . ma niente di più : opinione che per deferenza verso tant'uomo non venne combattuta come nure era giustizia. Ed un'altra volta parlando del Pergelesi, si permise dire che l'opinione di cui godeva questo maestro era di molto superiore al suo merito; e che lo Stabat era l'opera più incompiuta che notesse immaginarsi: poiche toltone il primo versetto Stabat Mater, tutto il rimanente era musica più comica e teatrale che sacra, aggiungendo che nello Stabat eranyi frasi che si trovavano nella Serva Padrona (1). Più di tutti i pezzi riprovava poi altamente l'ultimo, perchè diceva bene espresse le prime parole Quando corpus morietur, nen già le ultime Paradisi gloria : ove a suo dire doveva trovar musica da esprimere il Paradisi.

Tutto ciò il Zingarelli, di fino spirito qual era, si permet-

(1) Vi sono nella musica frasi che hanno un carattere distinto per esprimere una passione; ma ve ne sono anche altre che variando nei tempi, e rinvenendo un accento diverso, possono prestarsi a situazioni fra loro totalmente opposte.

La frase adoperata da Rossini nell'aria della Cabunnia del Barbiere, dove rende una viva ilarità, è adoperata da lui nel duetto finale dall'Otello, dove esprime un istante di orrore e di spavento che fa battere il cuore e i polsi.

Se il Pergolesi si servi di alcune idee della Serva Pedrona nello Stabat, comprese che quelle idee potevano piegarsi a quei sentimenti diametralimente opposti. Ma lo Zingarelli che non aveva il genio di Pergolesi e di Rossini, si appigliava nella sua critica alla sola parte materiale della somiglianza, e forse lo faceva di buosa fele. tera dirlo coi letterati; giacelè egli avera la destrezza, per imporre la propria opinione, di parlar di musica coi letterati e di letteratura coi musiciati (1). Pure entrambo le volte scandalizzò il suo espiente uditorio, ad onta che gii egregi uomini che ho citato appartenessero più alla classe degli eruditi che a quella degli artisti. Taluni paradossi saltano arti acchi di soe stessi.

Se ho citate questo anedado, non mi si accusi d'irriverenza verso il venezando musiciate e mestro mio; l'ho vohito solo riportare per mostrare, che quando si entra nel campo di la critica, ciol del giudizio sullo opere del genio, ci nocusepenza del più grandi uomini, biogna sussidiaria del più sottile buon senso e depurarsi da egni passione, altimenti anche possedendo il criterio musicale in sommo grado, come al certo lo possedeva il Ziogarelli, si arrischia di dire della marchia.

Noi diremo al signor De La Fage: mostrare mente finissime al arguta bene; appaleare qualche, sentimento il quale sappia anche dalla lunga d'invidia o di poca competenza, non è la più bella cosa certamente; e poi altro è dissorrere, altro è consegnare, e con pretensione, alla stampa le proprie sentenze. Si poò sousare la svista del Zingarelli vecchio: ognuso, massimo da vecchio, può avere il suo quart d'Acure; ma potrà mai cessurari la prosopopea di De La Fage, tante più che lo opere ch'egli critica esistono, e tutti hanno modo di utilrie e giudicarie, destinate come isono a vivere fin nei futuri secell? Anche la critica morrà, ed esse sarano mai sampre moderne, porché contenogo quel vere bello, qual puro ideale ch' è di tutti i fempi e di tutte le nazioni, pè va coggetto ai expricci della moda ce alle vicistationi del gusto.

(1) Cost soleva dire Rossini di Zingarelli. L'autore del Barbiere non se la fa fare!! Ciò non togli del l'esto che Rossini non avesse in grande stima la capacità artistica dello Zingarelli. Il gran l'esarete, si sa bene, per amore innato all'epigramma, si lasciava egli stesso trascianza tanto o quanto in certe suc critiche. L'amicizia che mi legava a Bellini non mi rende però entusiasta a segno di crederlo perfetto ed inappuntabile in tutte le suo compositioni; anche perchè tuscito giovane dal Collegio (nel 1827), non ebbe che solo otto anni (mort nel 1835) di carriera teatrale, el sua opere, che nel numero sono quante le Muse, certo non sono essuit da difetti, perchè la perfetione non si può mi pretendere dagli unomini.

Degli appunti fatti intorno a Bellini, io ho accettato quelli in che tutte le persone dotate di squisito intendimento sono convenute. Qual ragione vi è mai di opporsi alla verità? E la fama dell'autore della Norma viene ad ecclissarsi per questo?

Le ripeto, quello che mi spiace è il sentenziare a vanere, di taluni; el in ciù vi ha cividentemente mala fede, giacebè si profitta della circostanza di soa immatura morte, quando diceso che egli non avrebbe mai raggianto il pieno suo sviluppo; mentre sino alla sua ultima opera vi è un progresso costante, indisputabilo. Ma perchè negare questa potenzialità di pregredire solo in Bellini<sup>2</sup>.

Certe, gli altri celebri maestri non nacquero grandi, ma lo divenenro a poco a poco col tempo e con la lunghissima esperienza; e solo nella testa ben limitata del De La Fage può entrare la puerile idea che il solo Bellini non lo sarebbe divenuto giammai.

Comisciando dal sommo Rossini, la sua Cambiale di Matrimenio (1810) vale forze il Guglidemo Tell'1... (1822) — Una Follia, che Donizetti serisso nel 1816, può mettersi al paragono della Lucia del 1835 1... — L'Apotensi d'Ercole (1814) al Giurramento del Mercadante "... (1837) — L'Amente e Luciado (1813) alla Soffo del Pacini ?... (1840) — ed il San Bonifacio (1839) al Don Carles di Verdi ?... (1839)

Il genio solo non si acquista, perchè è dono di Dio; ma l'arte ed il sapero si guadagnano con l'esercizio, con lo studio, con l'esperionza, sicura e certa guida nelle opere umane. Volendo poi leggere una pagina critica su Bellini, ogni nersona di buen senso non si atterrà a quella passionata, arrabbiata ed assurda del De La Fage, ma bensì all'altra che l'erudito signore Scudo (giudice ben competente in ciù che concerne musica italiana) scrisse sulle opere di lui e sul suo merito musicale. lo credo doverla qui trascrivere in tutta la sua integrità , facendola seguire dalle assennatissime considerazioni che vi fece l'egregio signor Pougin nell'Art musical, anno VII, numero 8 (24 gennaio 1867), e che

ha riportate nel suo recente libro, detto di sopra, Sono modello di critica, ed il lettore guadagnerà in approfondirle, « Nature fine et délicate , génie mélodique plus tendre, " que fort et plus ému que varié, Bellini échappe à l'in-« fluence de Rossini et s' inspire directement des maîtres « du dix-huitième siècle. Il procède particulièrement de Pai-« siello dont il a la snavité et dont il aime à reproduire « la mélouée pleine de langueur. Cette affinité est surtout " frappante dans la Sonnambula, la partition qui exprime le « mieux la personalité du jeune maestro, et qu'on dirait être la " fille de la Nina encore tout émue de la douleur maternelle. " Musicien d'un instinct heureux, qu'une éducation hative " n'avait pas suffisamment développé, Bellini ne trouvait pas « seulement dans l'émotion de son coeur des mélodies exqui-« ses et originales , mais il rencontra parfois des harmo-« nies piquantes : parfois, oui, mais bien rarement; comme " dans le beau quatuor des Puritani , l'ouvrage le mieux « écrit qu' il ait laissé. Son instrumentation généralement « faible, ne manque pourtant pas d'une certaine distinction... « Son ocuvre peu variée, d'un caractère plus élégiaque que vraiment dramatique, se distingue par une déclamation " sombre, contenue, où circule une émotion sincère; par « des chants peu développés, et qui n'ont pas la splendeur « luxuriante de ceux de Rossini , mais qui vous remuent " profondement , parce qu'ils sont une émotion réelle de " l'âme, non pas les produits de l'artifice. Né dans une con-

« trée bienheureuse : l'oreille enchantée des l'enfance par

- « les mélodies plaintives que redisent depuis des siècles les « pâtres de la Sicile; le coeur rempli de cette mélancolie
- » sereine que vous inspirent dans les pays aimés du soleil
- " mélancolie dont on trouve déià l'expression dans Théocrite,
- « dans quelques madrigaux de Gesualdo au seixième siècle,
- mais sourtout dans Pergolesi et dans Païsielle; Bellini mele
- « les accents natifs de son génie méridional à la rêverie ,
- « aux aspirations brumeuses et panthéistiques de la littéra-
- « ture allemande et anglaise, et il en forme un tout exquis, « plein de charme et de mystère. »
- Al che il signor Pougin, che ha riportato il suddetto brano, risponde in tal modo: « La dernière phrase sent fort la
- " divagation , et l'image de Bellini brumeux et panthéiste
  - « fera justement sourire bion des gens. Mais, cette fantaisie
  - « mise de côté, le sentiment exprimé par Scudo sur Bellini
  - « est très-juste, très-sain et très-net. » E poi così finisce
  - l'articolo: « Le meilleur éloge qu'on puisse faire de Bel-« lini c'est qu'après trente ans ses chants émeuvent encore
  - et qu'on ne neut les entendre sans verser des larmes. Com-
  - bien d'artistes peuvent se flatter de toucher le coeur avec
  - cette puissance?»

# Relazioni fra Bellini e Donizetti.

Fra questi due grandi compositori vi è stata un'analogia di tempi, di fatti e di sventure. Non cra per ance entrato la Collegio Bellini, che Donizetti aveva già composte la sun prima opera in Mantova, Inne Fellia (1818); nell'almon dopo, proprio nel tempo che Bellini fu ammesso alumon in San Sensiano (1819), cgli serisso in Necezia il suo Errico Conte di Bragona, chi altre quattro poi ne compose: Il Felegame di Litensia (Mantova 1820), Carcia di Granasa (Guan 1820), Tercas e Gianfaldone (Mantova 1821), Le Notze in Ville (Venezia 1823), o tionendo in tatte felice successi,

Preceduto da bella fama, anche perchè educato alla severa scuola del Mattei e del sapiente Simone Mayer, venne in Nanoli nel 1822 a comporre nel Teatro Nuovo.

La Zinuara fu la prima e felice sua produzione, che annunziò e rivelò ai Napoletani questo futuro grande ingegno. Il successo fu salendido e compiuto: si ripetè ner un anno. e sempre con crescente diletto del pubblico, non mai stanco di udiffa. Come, è naturale, accorrevano altresì col resto del nubblico quei giovani che intendevano percorrere lo stesso arringo musicale, fra i quali non ultimo il chiarissimo maestro Carlo Conti , che un giorno disse a Bellini ed a me : " Andate a sentire la Zinggra di Donizetti, che io ammiro " tutte le sere e con effetto crescente; e tra gli altri pezzi a troverete un settimino, che solo un allievo di Mayer no-" teva e sapeva fare. " Noi vi andammo subito; ed il settimino in parola, pezzo culminante dell'opera, fu quello che fissă l'attenzione e l'ammirazione di Bellini, che cercò subito di averne copia, studiandolo e sonandolo tutt'i giorni, tanto che restava inamovibile sul leggio del suo cembalo. Indi a noco pregò e premurò il Conti di presentarlo a Donizetti; e rammento che il giorno che avvenne tal presentazione, fu giorno di festa per Bellini , che ritornando dalla visita, mi-diceva ancor tutto entusiasmato; « A parte il grande · ingegno che ha questo Lombardo, è pure un gran bell'uomo, « e la sua fisonomia nobile, dolce e nel tempo stesso impo-" nente, ispira simpatia e rispetto, " Sono sue precise parole che ricordo ancora.

Trascorece degli anti: Bellini continuò i suoi studii in Collegio, e quando nel 1825 fece rappresentare la sua prima operetta nel testrino del Collegio (Adelsone Solvini), tra il pubblico spulaudente trovavati Gaetano Danisstit, che appena terminato lo spettacolo cerse sul palcoscenico ad abbracciare il giorinissimo autore, dicendogli parole il lusinghiere da commoverlo sino alle lagrime. Bellini (io ero presente) divenuo muto dal contento, volem boizargli la masse; ma Donizetti lo riabbracció con trasporto, con vera effusione di cuore, e con solenni parole gli pronosticò grande avvenire. Questa sentenza a caratteri d'oro fu scritta nel libro del destino.

Nel 1826 Donizetti scrivero füte mezi in due ore al Teatre Nusova e Bellinii Bianca e Geranndo per San Carlo, ed a me ripeta sovente: « Ho da vero paura, caro Florino, di scrivere un' opera nello stosso posee ove scrive un Denizetti: io si poco esperto nelle compositioni teatrali, ed egli che tutti Italia saluta meritamente egregio maestro-. La Bianca chibo gran successo, ed elogi ed applausi chibo egulamente l'opera di Donizetti.

Fu questa l'ultima volta che si videro in Napoli : giacchè dopo il successo della Bianca, occorrendo un maestro compositore per la Scala di Milano, il Pacini, che allora dirigeva il teatro San Carlo, succeduto in tal carica a Rossini. consigliò il Barbaja, impresario di entrambi i teatri, ad inviare colà il giovine Catanese suo concittadino ; e siccome aveva molta influenza sull'animo del burbero appaltatore . questi vi accondiscese , commettendo al Bellini l'opera di obbligo della prossima stagione autunnale, 1827. Questa opera, come si sa, fu il Pirata, il cui successo strepitoso non solo confermò la riputazione che Bellini aveva incominciato già a godere presso i Napolitani, ma ancora fece conoscere ai Milanesi un novello astro musicale. Questa fortunatissima opera, che segnò il principio di una nuova era nel Teatro Italiano, ebbe la sua eco nell' Esule di Roma del Donizetti, che dato nell'anno dopo (1828) in San Carlo, ottenne successo di fanatismo, specialmente in un terzetto di sublime fattura, di nuova e variata forza drammatica e di prodigioso effetto, si per l'impasto delle voci, come per la situazione scenica. Il pubblico non si stancò mai di udire siffatta opera, che fu tanto acclamata, da rimanere sulle scene per l'intera stagione teatrale.

per l'intera stagione teatrale.

Se la Bianca e Gernando aprì al Bellini le porte della

Scala. L'Esule di Roma le dischiuse al Donizetti: circostanza

che rannodò ancor più i legami della loro nascente amicizia. che restò sempre salda ed inalterabile sino alla morte di Bellini. Allora il Donizetti con le composizioni che serisse per la luttuosa circostanza mostro al mondo come bramasse di onorare la cara memoria dell'amico e del fratello d'arte.

Chiamati ambidue a scrivere per l'apertura del Teatro Carlo Felice in Genova (1828). Bellini rifece la sua Bianca e Gernando con l'aggiunzione di molti nuovi pezzi, come si è detto sopra, e Donizetti scrisse la Regina di Golconda. Iltrionfo fu intero ed eguale per tutti e due. Nell'anno 1831. quando quei sommi nell'arringo musicale, che forse non siripeteranno mai più, Rubini e la Pasta, s'impegnarono di cantare al Teatro Carcano di Milano, i compositori chiamati a scrivere in quella stagione furono appunto i due amici giovani maestri. Fu una pruova di bella rivalità: ma come avviene nelle anime ben fatte, emulandosi a vicenda, riuscirono entrambi nel loro intento, e nacquero l'Anna Bolena e La Sonnambula; ed anche uniti alla Scala produssero nell'anno stesso la Norma e L'Elisir d'Amore. Non hasterebbero queste quattro sublimi produzioni a rendere immortali i nomi dei loro autori?

A proposito della Norma, cade qui acconcie riferire il heltratto di una lettera dal Donizetti scritta al suo viù caro amico in Napoli, il signor Teodoro Chezzi, e dallo stesso a me comunicata: - La Norma ier sera andata in iscena alla Seala « non fu compresa, od intempestivamente giudicata dai Mi-

- « lanesi. Per me sarei contentissimo di averla composta e
- " metterei volontieri il mio nome sotto questa musica. Basta
- « solo l'introduzione e l'ultimo finale del 2.º atto per costi-
- « tuire la più grande delle riputazioni musicali; ed i Mila-" nesi se ne accorgeranno bentosto con quale inconsidera-
- « tezza avventarono un prematuro giudizio sul merito di que-« st'opera. »

Ma giacchè ci troviamo con Donizetti, non trasandiamo di qui riportare un'altra sua opinione sul merito della Sonnambula,

Quando giunsero in Napoli i pezzi di quest' opera, Donizetti trovavasi nel negozio di Bernardo Girard in via Toledo, e cominciò a percorrere la musica, mentre altri che ivi trovavansi, onde scimiottarlo facevano lo stesso. Vi fu fra questi qualcuno che volle fare dello spirito, e questo sapientuzzo rivolgendo la parola a Donizetti, disse: " Bisogna convenire « che Bellini alle sue musiche non sa adattare che accom-" nagnamenti di chitarra francese. " Donizetti , assunta un' aria severa, rispose con indignazione al preteso erudito, « che Bellini , volendo, sapeva e poteva strumentare al nar-. di ogni altro maestro , ma quello ch' egli praticava era « l'accompagnamento necessario alla sua musica tutta me-« lodia. » Indi soggiunse: « Sappiate, signori miei, che il « teatro ha bisogno d'idee nuove, di hei canti spontanei, e « non d'impasti armonici, che devono starvi solo per sor-« reggere le prime e non mai per suppeditarle o coprirle,» E conchiuse col dire : " Bellini sa quel che deve fare per « ottenere gli effetti che si prefigge nel formar le sue crea-« zioni. Lasciamo gli effetti armonici e fragorosi per le ban-« de militari. » Infatti questo era il gran precetto che insinuava sempre nei suoi allievi usciti dal Collegio. L'amicizia di questi due grandi maestri era tale che anche

da loutano s'incontravano nei passieri musicali. È noto che montre Bellini scrivera la Bestrice Tenda per Venezia (1833). Donizetti componero per Firenzo la Parrisiara i de ntrambi una felice idea venne in mente, e da questa nacque il famoso quintetto, lo appliri, soffrii torrare, della Bestrice, come la bellissima imprecazione dell'ultima scena finale della Parisine.

Incontratisi dopo qualche tempo, Doniretti pel primo disse:

« Bravo da vero, il mio Bellini, bravo da vero: tu hai, nou

« dico rubalo, perchè so che sei incapace di ladronecci, ma

» preso di pianta una mia felice idea, per fare quel sublime

« quintetto della Bestrice. » Bellini che tranquillamente sino
allora Tavera ascoltato, alla sua volta prese a dire: « Car

- i il mio Donizetti , non son persuaso di aver presa o rua bata a te quella patetica frase; ma se anche ciò fosse, do-
- " vresti essermi obbligato perche te la ho ben collocata e messa da vero al suo posto (modestia a parte). Ma poi a
- " messa da vero al suo posto (modestia a parte). Ma poi a " dirtela chiaro e tondo, credo fermamente che tutti e due
- u dirtela chiaro e tondo, credo fermamente che tutti e due u l'abbiamo ritrovata in un terzo maestro, che niù felice di
  - w noi seppe crearla. Al momento non ne ricordo il nome... »
  - E neppure io, rispose il Donizetti scherzevolmente. Poco tempo dopo , il Bergamasco trovavasi nel negozio

rece sempe cope, in pergamaceo trovasan het negotiared evolgeva musica, comiera solito a fare. Tra le carte gli venne sott ecchio quel famoso pezzo di Weber per pianoforte intitola Dernizer pesses, divenuto popolare in tuti
gli angoli del mondo. Tutt ad un tratto, nell'esaminarlo, il
gli asoppiò a ridere; poi dimandò della carta e seriuse
queste poche parole che affidò alla pesta, dirette a Parigi:

— Sai, caro Bellini, che ho trovato l'originale delle nostre
copie:... E caro Maria Weber: (t). -

Il tuo Donizetti.

Bellini, vennto in Napoli a passare qualche giorno dopo aver data la Nerma, passeggiava un giorno com per la via di Toleda. In questo ci si fece incontro non so se un amico nentico il qualve olvera dargli a intendera ver Domizetti sparlato della sua musica; Bellini irritato risposeggii, ciò essere inpossibile, ununamente impossibile. In che ggii con quel sun parola difficile in vece d'impossibile; ed egli con quel sun spirito ingenoue, che pure en il irritato parlante della sua bell'anima, risposemi: «Sei curisco anche tu, caro Florimo, en el sospettare che Donizetti, anico mio, che io cano e sti-

(1) In diversi giornali ho letto questo aneddoto diversamente riportato; in l'ho eiposto tal quale a me lo seriese Bellini, come da una sua lettera che conservo; e la fine di esso l'ebbi poi dal signor Ghezri che con Donizetti trevayesi da Girard quando riavenne l'autore del conune l'arte e scrisse poi subito a Bellini la letferia sopor ariportato.

" mo tanto, avesse potuto dir male della mia musica quando
io non dissi mar male della sua! Perciò ripeto ciò essere
impossibile, dieci volte impossibile, "

Da questo tratto, chi non iscerne l'anima candida di Rellini?

Parigi fa fishlocete l'ultima loro statione sulla terra. Lolestità del Gioro della estarici cou chiamava Ressiani il Meperber) che allora ivi dirigeva il Teatro Italiano, sodo misorara sulla stessa arena, I Partienti ed il Merine Peliere segamento per entrambi monti tinofie protossere loro swelli allori; pel primo disgraziatamento furono gli ultimi, e i altre dopo diest amie nella stessa città divenuta chemeta moriva all'arte, in tale deplorevole stato trascorrendo altri tre anni, finchè traportato in Italia, andò a eccrare la tomba ove ebbe la culla-

Donizetti, per onorare la memoria del suo illustre amico, scrisse un Lamento, una Sinfonia sopra le più favorite melodie Belliniane, ed una gran Messa di Requie (1) da servire per l'anniversario della morte dell'amico estinto.

Chiamato II Donizetti e Napoli dalla Società di industrio leble ari in al 1835 a compore un' opera per Sen Carlo, d'accordo col potta Salvatore Cammiarano scelsere il simultos oggetto della Lucia di Lammeranore. Belliali era morto da peco. Un amico comune di questi due grandi ingegni gli disse mi gioroni. Peccato che sia morto Bellinili La Lucia warebbe stato proprio un seggetto per la sua vena tutta passione ci naliniconia. Poloniziti, feriti nel suo amor pro-prio, rispose: « Metterò il mio poco ingegno a tortura per « risceira cancho io. » Rappresentata l'opera, ed avuto quel successo di fanatismo che tutti sanno, trascorsi alquanti giorni. Doniziti rivido l'amico che fatto gli avera prima l'osservazione, e fermatolo gli disse: « Spero che sarete ri-maste concinco della mia Lucia; ho is fatto teto al mio

(1) Questa mossa, resa ora di pubblica ragione dall'editore signor Francesco Lucca di Milano , porta la dedica che Donizetti ne faceva alla cram memoria di colui che gli fu-fedele compagno nella gioria e nella sventura:

- « amico Bellini ?... Invece, ho pensato invocare la sua bel-
- " l'anima, ed essa mi ha ispirato la Lucia (1). "

#### Aneddoto di Bellini e della Malibran

Maria Malibran è stata la più sublime interpetre della Sonnambula, Ella seppe immedesimarsi talmente in quell'ingenuo carattere ed in quello schietto sentire della pastorella Amina, da tradurne perfettamente sulla scena i teneri affetti che l'agitavano e che ella palesava mercè una voce temperata nella passione più pura, nella verità più squisita. Essa può dirsi di aver fatto della protagonista una seconda creazione, e ricordo bene che quando la rappresentò in Napoli, fu tale e tanta l'impressione prodotta sugli animi, da far quasi porre in dubbio se gli onori del trionfo spettassero più a Bellini, autore di quel divino idillio, che all'eceezionale artista, la quale l'avea saputo sì bene interpetrare. Ed il trasporto del pubblico era indicibile quando l'isnirata cantatrice diceva quelle dolci e tenere parole Come per me sereno-Sopra il sen la man mi posa-Ah! vorrei trovar parola -Di un pensiero, di un accento-Non è questa, ingrato core ec. ec. Ma il pezzo culminante dell'opera, dove invasa dal genio che la dominava rivelavasi superiore a tutte l'emule del suo tempo, era la scena ultima, che dal recitativo sino alla fine addiveniva una vera creazione e mostrava. in tutto il suo splendore l'altezza e la soavità della musica. di Bellini: a cui avvenne quel che avviene a tutti i grandi capilavori, cioè che fu presa a modello in tutte le opere che si composero dopo la Sonnambula. Tornando alla Malibran, l'egregio Cav. Crescentini (ultimo che tenne lo scettro di quella famosa scuola nostra di canto che disgraziatamentosi estinse con lui) diceva, dopo averla intesa ed ammirata in

(1) Dal più caro ed intimo amico del Donizetti, dal signor Teodoro Ghezzi, ho avuto tutti i fatti garrati di sopra che riguardano il Cigno di Bergamo. quest opera, che i cantanti di vecchia data, Farinelli, Gileziello, Caffarelli, Marchesi, Velluti, la Conti, la Pasquali, la Gabrielli, lui non secluto, surrebbero pottos cantare l'andante di quella scena Alaí non creden aimerti al par della Malibran, am meglio di lei, no (1). L'allegro poi (continuava il Crescentini) nimo, anche della sassate celabrità, l'avrebba eccutatio on più sentimenta e con più forza di passione, specialmento in quella frasa cha "alboneccia, dere diretta i pareggiabile e trasportava il pubblico al più alto

grado di entusiasmo. A proposito dell'allegro di questa scena, credo opportuno rinortare un aneddoto tratto da una lettera di Bellini che mi scrisse da Londra: « La dimane del mio arrivo in quea sto gran paese dal cielo grigio , che fu detto con molto « spirito, dal cielo di piombo, lessi negli affissi teatrali (che " qui si portano passeggiando per le strade) (2) annunziata a la Sonnambula tradotta in lingua inglese (protagonista Ma-" ria Malibran). Più per sentire ed ammirare la Diva che " di se tanto occupa il mondo musicale e che io non cono-" sceva che di reputazione, non mancai di recarmi in teatro, a sendovi invitato da una delle più alto locate dame della " prima aristocrazia inglese, la Duchessa d'Hamilton, che in " parentesi canta divinamente, perchè stata allieva del nostro Crescentini, il quale come sai mi ha dato per lei una " lettera di raccomandazione. Mi mancano le parole, caro " Florimo, per dirti come venne straziata, dilaniata, e vo-" lendomi esprimere alla napolitana maniera, scorticata la (1) Rossini parlandomi di questo andante, così si espresse: \* Que-

(1) Rossini pariandomi di questo annanue, così si capicassi e si sa sublime ispirazione Relianiana, larga, paleica, commovente, eleganemente modulata, condotta con tanto guato e squisito sentire, ela credo la pià bella medolia del mondoli! se — Ova torossi il profisno che non si uniformi al giudizio del gran maestro?....
(20) a Londe come a Parigi o da muiche tempo in Napoli, da uo-

(2) A Londra come a Parigi e da qualche tempo in Napoli, da uomini che vanno girando per la città si porta in cisna a lunga pertica il cartello che annunzia l' opera che la sera si rappresenta in qualche teatro. e mia povera musica da questi.... d'Inglesi, tanto più ch'era a cantata nella lingua che non ricordo chi con ragione la « chiamò la lingua degli uccelli e propriamente dei nannaa galli e di cui tuttavia non conosco ne anche una sillaha. . Solo quando cantava la Malibran io riconosceva la Son-" nambula. Ma nell'allegro dell'ultima scena, e propriamenw te alle parole: Ah! m'abbraccia, ella mise tanta enfasi. " ed espresse con tale verità quella frase, che mi sorprese " da prima, e poi mi fece provare tale e tanto diletto che « senza pensare che mi trovavo in un teatro inglese, e dia menticando le convenienze sociali ed i riguardi che pur « doveva alla dama alla cui destra sedevo nella sua log-« gia in secondo órdine, e messa da banda la modestia che " anche che un autore non sente, deve mostrare di avere. "fui il primo a gridare a squarciagola : Viva, viva, brava, " brava, ed a batter le mani a più non posso. Questo mio " trasporto tutto meridionale, anzi vulcanico, nuovo affatto a in questo paese freddo calcolatore e compassato, sorprese a e provocò la curiosità dei biondi figli d'Albione, che l'un " l'altro si dimandavano chi poteva essere l'audace che tanto a si permetteva. Ma dopo qualche momento venuti in co-" gnizione (non saprei dirti come) che io era l'autore della Sonnambula, mi fecero tanta festa, che per discrezione deb-" bo tacerlo anche a te. Non contenti di applaudirmi fre-" neticamente, e le quante volte non lo ricordo nè anche. a ed io a ringraziarli dalla loggia ove mi trovava, mi vol-" lero a tutti i conti sul palcoscenico, ove fui quasi trascinato da una folla di nobili giovani, che si dicevano en-\* tusiasti della mia musica, e che io non aveva nè anche "l'onore di conoscere. Fra questi eravi il figlio della pre-" lodata Duchessa d'Hamilton, il Marchese Douglas, giovi-« netto che tiene nell'anima tutta la poesia della Scozia, e a nel cuore tutto il fuoco dei Napolitani. Prima a venirmi " incontro fu la Malibran, e gettatemi le braccia al cello. mi disse nel più esaltato trasporto di gioia , con quelle

mie quattre note: Ah 'n obbraccie i d disse altro...

La mia commozione fu al sommo: credeva scercia IParadiso; non polei proferir parola, e rimasi stardite, non
ne ricordo più nulla... Gli strepitosi e ripetuti applausi
di un pubblico inglese, che quando si scalad divineo fiarente, ci chiamavano sul prescenio; ci presentammo tonendoci per mano l'un l'altro i immagina tui il resto....
Quello che posso dirit è che non so se nella mia vita potrà avere un'emocine maggiore. Da queste momento io
son divenuto intimo della Malifican: ella mi esternò tutta
'zmmirziane che avvan per la mia musica, ed io mulla

« che aveva pel suo immenso talento; e le ho promesso di « scriverle un'opera sopra un soggetto di suo genio. È un

# libran moriva a Manchester il 1836, e nello stesso luttuose giorno del 24 settembre. Misteriosa coincidenza !!!.... APPENDICE

#### Una lettera di Federico Ricci su Bellini

Avendo avricinato nel mio ultimo viaggio a Parigi l'egregio ed erudito uomo di lettere sig. Francesco De Villars, questi obbe la cortesia di farmi dono di una lettera autografa del chiarissimo Maestro Federico Ricci, nella quale con lo scherzovolo spirito che tanto lo distingee e lo rende caro a tutti, e con un'amenità di dire tutta sua propria, queto campione della musica semiseria confuta i pedanti detrattori di Dellini. Ondo dare un roggetto di piacevole distrazione ho creduto qui riportarla, anche collo scopo di avvalorare con l'opinione di un chiarissimo maestro e cocicienzioso artista la mia maniera di vedere nel giudicare Bellini e la sua musica.

# Pietroburgo 28 aprile 1867.

Al sig. F. De Villars.

Ho letto con attenzione le due biografie di Bellini, onde: potervi dire, secondo che voi desiderate, l'impressione a me prodotta da queste composizioni.

I due autori espongono benissimo le loro idee , e meritano elogio nel sapere apprezzare il raro ingegno del Cigno Catanese; però non posso essere d'accordo con uno dei sull'odati scrittori quando assicura e cerca di provare che Bellini era un ignorante !!! Ahi !... Ahi ... mi verrebbe voglia di piangere per un tale ingiusto giudizio; ma!.... ma le lagrime inaridiscono, 'ed invece il buon umore mi rende gli occhi scintillanti di un ironico sorriso quando leggo nel libro La saison musicale un articolo di Alexis Azevedo nel, quale è detto: « Un pédagogue cut un jour la bonté de " dire: Ressini n'est pas savant; et aussitôt les gens cré-« dules qui forment l'immense majorité du public, de répé-« ter à qui mieux le dire du pédagogue. L'auteur du fi-" nal du troisième acte de Moise etc. etc. etc.... n'est pas « savant: le pédagogue l'avait dit, et son aimable et judi-« cieuse observation devint un axiome !!!... » Convenite, caro mio François, che qualora si è detto Rossini n'est passavant, gli amici e gli ammiratori di Bellini possono ben. darsi nel buon umore quando piace a qualcuno di qualifi-, carlo insciente al par del gran Maestro de Maestri. Se il Largo al factotum della ciltà - Mi manca la voce - Troncar suoi di quell'empio ardiva, ed il mio acciar non si snudo-In mia mano al fin tu sci - Io soffrii, soffrii tortura - Ite sut colle, o Druidi, ite a spiar nel cicli - D'un' mensiero, di un accento, sono produzioni di due autori qui ne sont pas savants!!! ah!... ah!.. allora i pedagoghi sapientissimi ed i critici rispettabilissimi ci permetteranno di rider loro sul muso, de leur faire une toute petite grimace. et puis chanter:



# Ah ah dal ri-de-re sto per crepar crepar

Ma siccome ridendo troppo si può crepar davvero.... alto là !... riprendo la penna per notarvi tutto quello che mi è annarso ingiusto nelle biografie di Bellini. Per rendermi più chiaro metterò le mie osservazioni a fronte de brani che mi hanno fatto piang.... no.... che mi hanno fatto più ridere,

Articolo I Bellini ebbe il torto di non cercare a rifare un' educazione rimasta incompleta.

L'educazione musicale di Bellini fu completissima. Oltre tutti gli studii regolari del contropunto fatti da lui sotto la direzione del sapiente Tritto, e poi dopo del dotto Zingarelli. Bellini studiava in collegio indefessamente gli autori classici e più rinomati, e questa abitudine la conservò sempre durante la sua brillante carriera. Volete una prova che Bellini ha studiato le produzioni de' niù celebri compositori? Esaminando troverete nelle sue opere che spesso egli si è prevalso de' concenti de' classici da lui ammirati. Guardate la Sinfonia in mi bemolle di Beethoven, contate dal principio una sessantina di battute, vi troverete questa frase :





Da questi periodi Bellini ha fatto un coro nell'opera la Straniera: Qui non visti qui segreti — Appiattati, cheti, cheti, Esploriam, spiam gl'indegni-ce. Rammentatevi dell'accompagnamento fiebile dei violini che si trova nel finale della Norma, e propriamente nella preghiera Deh! non volerii viltima...



questo passaggio è preso di pianta in una delle ultime scene del Fidelio. Fate attenzione al coro della Norma: Nonparti, finora al campo; troverete questa frase con lo stasso procedere in una Sonata di Beethoren. Solamente per ricordarvelo vi cito pure la marcia della Norma:



ch'è, come saprete, la seconda parte del motivo di Mozart: Non più andrai farfallone amoroso!!!... Ebbene?... Non studiava Bellini i Classici?... Mi pare che li studiava anche troppo!!!..

#### Articolo II.

Bellini aveva il genio prodotto dalla natura che fa i grandi artisti, ma egli non aveva il talento che risulta dal travaglio umano, senza del quale non si fanno punto delle grandi opere.

Bellini non ebbe un'immaginazione straordinaria. Si esservino i suoi canti per assicurarsene. Quasi tutti si compongono con due o tre note battute sulla terza del tono, e qualche volta, ma raramente, sulla quinta.





Già mi pa-sco nei tuoi sguar-di E potrei trascriverno cento altri esempii. Ciò per provare che fu giustamente il travaglio unano che laceva vincere a Bellini le difficoltà della natura. Appare impossibile, como con una stessa nota ripercossa, egli abbia potato dare tanta varietà ai suoi divini ed angelici canti.

#### Articolo III.

Questa ignoranza così completa in lui delle regole teoriche gli faceva adottare delle forme gauches et láches....

Ciò è falso. Bellini possedeva alla perfezione la conoscenza degli studit teorici, e le forme ch'egli adottò non erapone gauches, nè l'aches, anzi avevano un movimento ed un rilievo tutto particolare qual conveniva al di lui istinto.

#### Articolo IV.

La sua armonia, malgrado l'impiego frequente di ritardi e di dissonanze, è povera e studiata.

Qui mi verrebbe proprie la voglia di fare un'esclamazione, come ne abbiamo l'abbituline no al trit latinai, ma la convenienza me lo inibisco... Como si può dire un tale assurdo, se tatte le musiche di Bellini sono amonizzato sempre com la più accurata elegana?... Ed egli, fra tutti i composieri Italiani, può ottenere il vanto di aver asputo mire alla semplicità delle suo cantileno, un'armonia di un guoto irreprensibile, ed um delicetezza da destare ammira-

zione. Notate bene che se parlo de maestri Italiani , si deve eccettuare il gran Rossini. Egli è il Sole che rischiara tutti.

Articolo V.

Quieste continuazioni di accordi mal combinati e malamente amelgamati, queste modulazioni senza qusto e senza rilievo, questa orchestrazione quazi sompre plequée, dalla quale non sorge alcun effecto particolare di sonorità, ed ove gli strumenti de fato restano effogati, non distinguendo che delle insopportabili ed eterne batterie di violini... esc.—es

E dagli... dagli... e dagli... Gli accordi dell' Introduzione della Norma sono essi mal combinati?... Quelli .del Coro di Guerra guerra non garbano nemmeno al critico!!! Le modulazioni del primo tempo del duetto fra Norma ed Adalgina, dal principio sino a quando vien detto: Ah euri accenti, così li proferios; quella frase della Sonnambula:



Più non reggoa tan - to duo-lo son queste, e molissime altre, delle modaliziosi senza gusto, senza rilivo 2... La maniera cono intrumentava Belini era quella che giustamente si richiedeva dai susi canti. Se avesse fatto altrimenti, avrebbe guastato il bello del carattere originalo della sua musica. Non sicie d'avviso, caro amico, che se si volesse applicare il olovirio di Tizziano si quadri di Raffaello, gli angelici contorni di questo divina quadri di Raffaello, gli angelici contorni di questo divina centi per suoi proporti della paradiso inbastradigidalle inten ardite e sovrammente belle del colorista per eccellenza? I critici non vegliono persuadersi che qui artista deve seguire il proprio istinto, e deviandone, quello che grande na due genere, diventa piecolo se cu vuol sechi grande na due genere, diventa piecolo se cu vuol se-

guire un altre. Sarebbe stato ridicolo di dimandare a Cimoresa che componense i canti fichili che sortivane dalla mente di Pasicello, e a questo richiolore la volubilità e la agierza dell'autore del Medrimonio Segreto. Si dimandi, si si richiogra si aspientissimi istrumentatori dell' epeca attuale che compongno un sola frase che equivalga alla delocza, alla soave melancami di quelle che supera crear Bellini... Nemni till... Si aspetterobbe molto per velorle spunitare.

Avreste voluto , o voi critici benevolissimi , che Bellini avesse accompagnato i suoi melanconici canti con due flauti che suonano a senso inverso, da imitare perfettamente il rumore di un cargarismo !!!... oppure d'inforarli con l'accompagnamento di due soli oboè, che producono l'effetto del pioler di dae piccole anitre? .... No! ... Bellini aveva un orecchio armonico, un sentimento celeste; mai si sarebhe prestato a tal barocco procedere venuto di moda da oltre i monti. Che tutti quelli a cui ora si dà il titolo di Dottori, si provino ad istrumentare di nuovo, con altre armonie, e col loro sapiente discernimento, qualche canto patetico del Bellini, ed allora i critici si persuaderanno che gl'innovatori non farebbero che guastare le belle melodie del Catanese. Per finirla su questo proposito è bene di ricordarsi delle parole profondamente rese dal celebre autore della Lodoiska: a Interrogé, Cherubini, sur la valeur de l'instrumentaa tion de Bellini , repondait qu'il n'en eut pas pu placer " une autre sous ses mélodies !... " Oni ci cade opnortuno il verso di Dante: E questo fia suggel che ogni nomo sganni.

### Articolo VI.

La grand'arte consiste a sapere sviluppare e continuare una frase, il che mancava a Bellini.

A queste savie e ponderate riflessioni, domando al benevolo critico: Nel primo tempo del famoso pezzo concertato della Bentrice di Tenda:

Io sof-fri i sof-frii tor - tu - ra

Incid principal principal control to the control to accentinate dalla dona con risposte diverse, ed in fine centinate con delizioso sviluppo di lenore, non è questiona ma fattra mitrollo, tale per dichiarar magistrale la condetta di un pezzo di musica ?... e la forma di questo prime tempo non è essa di un'originalità degna di opin consideraziono ?.... Lo stesso domanderò tanto per la forma come per la condotta del celebrato dente della Nerma: Is min mano olfin tu sui, per non citare tanti altri. Ebbone, un compositore che erca questi dos pezzi è un ligoranie ?... iguerante in teoria ?... ignorante in pratica ?... Articolo VII.

#### Se Bellini avesse vissuto venti anni ancora, i difetti della sua prima educazione si sarebbero opposti ad ogni progresso....

Se Bellini avesse voluto cambiar genere, e voluto seguiro unaltra strada, si sarchhe occilisato, non per dictio di capere, no .... ma l'individualità caratteristica, appassionata della sua musica ne averbeb sofferto. Nei Parisani ha voluto contentare, in qualche luogo, les assenats, e giustamente in quel tuoghi lo splendore del sua miniconcio e tenero ingegno resta offuscato. Invece risplende della più bella luce ove ho consultato il uso proprio gusto, e quando ha voluto rimaner Bellini.

Articolo VIII.

# In realtà Bellini non ha apportato all'arte nessun progresso.

Domando scusa !... Bellini ha recato infinito progresso nell'arte, specialmente nel senso drammatico. Potrei provarlo coi fatti, ma questi mi costringerebbero a citare dei nomi di altri compositori venuti dopo il Gigno Catanese, o contemporanei a lui, ed avendo sommo rispetto per tutti loro, me ne astengo... Ji rais trop loin... Un bel tacer non fu mai scritto.

#### Conclusione

Varii critici, in particolare Scudo, trovano pure che Bellini qualche volta aveva delle armonie piccanti. Citano adesempio il quartetto dei Puritani. E se si notano queste, non si deve forse dir lo stosso del coro della Sonnambula, pezzo originale ed ammirabile, alle parole: I cani stessi oecovacciali-?.... Non possono nemmeno esser passate sotto silenzio le armonie profonde, sacre, maestose e splendide dell'Introduzione della Norma: Ite sul colle, o Druidi ... Ebbene, a chi ha composto un tal capolavoro si dice: Tu non hai studiato !!! Carissimi pedagoghi , è da credersi che voi volete scherzare... Vous n'êles pas sérieux.... Bisogna pensar così ad onore del vostro intendimento.... Ma se poi convinti di esser nel vero , permettete a noi altri poveri profani, che abbiamo, per disgrazia, delle orecchie formate diversamente da quelle che avete voi altri dottissimi signori, di cantare spesso la seguente:



Des cieux où tu ré - si des grand



Dieutoi qui nous guides com - ble les voeux ti



braccio vi dà di cuore

Il vostro aff.mo amico FEDERICO RICCI.

#### LUIGI RICCI (1)

Pietre Rieci, nato Fiorentino, da più anni stabilito in Napoli, avea spesato una donzella di belle forme e di cuore eccellente, la quale presto lo rese padre di un bambino che vide la luce nell'alba del giorno 8 luglio 1805, ed a cui si diede il nome di Luigi. L'attitudine e l'inclinazione che mostrava per la musica decisero i genitori a porlo nel Real Collegio di S. Sebastiano, e fanciullo ancora vi fu ammesso nel 4814. Dal direttore Zingarelli gli fu imposto lo studio del violino.

Reli vi si assoggettò molto a malineuore, perchè lo studio di quello strumento era per lui un'impreba fatica, che spossava il suo intelletto. Per mezzo dei suoi genitori, e colla cooperazione del Rettore del luogo D. Gennaro Lambiase. mosse preghiera a quel severo Direttore che gli permettesse invece di studiare il cembalo e dedicarsi esclusivamente alla composizione teatrale. Sorrise il vegliardo a quel libero dire. e con benevolenza risposegli : " Dite di volere studiare per " divenire maestro, e pretendete poi essere anche composi-« tore; ma lo sarete?... »

Zingarelli, uomo di rare qualità e di molto spirito, non parve aver qui il dono di leggere nel futuro. Luigi Ricci era nato compositore. In quel tempo lo studio del pianoforte era poco o nulla curato in Collegio, ed il Ricci si dedico subito a

(1) Dei-lavori degli cruditi e chiari uomini signori De Villars e Dal Torso, che strissero sopra Luigi Ricci, ci siamo molto giovati nel fare la presente biografia, corredandola di parecchie altre svariate notizio, molte delle quali a noi riferite da lui stesso e dal fratello Federico; e così abbiamo creduto dare un pubblico tributo di ammirazione vera e di sincera stima alla memoria dell'ogregio defunto, al caro compagno della nostra infanzia , ed a colui che come grande artista ha recato tante splendore a questo Collegio ed alla napolitana scuola.

quello del partimento. Fu suo maestro in questa branca dell'arte musicale il non mai abbastanza lodato Giovanni Furno, che vedendo come nell'Ricci concorressero le più felici disposizioni, lo prese a ben volere.

Il giovinetto non tardò molto a divenir valente, e tanto, che decise il maestro a presentarlo con fondate raccomandazioni allo Zingarelli, il quale dopo averlo bene scrutinate assunse volontieri l'impegno di educarlo e dirigerio nello statio del contropunto.

Depo qualche anno di tirochio scolastico essendo pissusio dila compositione ideale, serisse um Mezza per quattre veel à grande orchestra, che fit il primo parto del suo bell'ini-gogo, ciudicato superiore alla tenera eta una. I compagni del Collegio facevano a gara per eseguirà il meglio che si conteste, e la Mezza del Ricci, tenera del Ricci, tenera del Ricci, tenera del Ricci, tenera del Ricci, per la primo tra gli alumoi, di animo mite e genille, er il prim tra gli alumoi, di animo mite e genille, er il prim grande ammiratore della Mezza del Ricci, e piacevagli riudirà sempre che in pubblico si eseguiva.

Venuto in Napoli il chiarissimo maestro Pietro Generali, intimo amico della famiglia Ricci, fiu da questa pregato di dare in segretto, per non urtare le suscettibilità del vecchio Ciagnerilli, delle lezioni di compositione al giorinetto Luigi: impegno che volentieri assunase il Generali, e infatti cominida guidario nelle compositioni teatrali, e particolarimente per l'opera buffa e giocosa, perchè l'alunou sentivasi nato agodre e festeggiere, non a piangere la vita. Dia suggerimenti che dettavagli si valente artista, grandi giovamenti eri-ranses e quanto imperasse da loi, e come gli rimanesse grato e riconoscente, lo mostrano la stima ed il rispetto che sono all'ultimo del ciorni suoi costantenente gli testimositi.

Sotto la direzione del Generali compose la prima operetta giocosa. L'Impresorio in angustie, rappresentata nel 1823 al Teatrino del Collegio, ed eseguita dagli allievi dello stesso. L'accoglienza fatta a questo lavoro fi

Digitized by Google

ghiera pel maestro ancora in erba, ma che mostrava voler un giorno uscir dalla folla.

Luigi, sella solitudine del Collegio, quisa ciandestinamente la compose e la conectio al l'impanta dello Ziogartili, che initiato ad intercentre all'uditione di un'operatti loggera del Giantesa (così gli fecire credere, tunto più che l' aveu amicata sullo stesso libretto), il vecchio maestro, accompagnato dal Retiore e dal Maestri che prodiligiva di più (tutti, per altre, a parte dels oggetto), si trob da la rappresentazione. Egli senna proferir parola accoltava tutto silenziosamente. Il publice, che milla conoccesa dell'origna, a rivato a finetto buffo, prevappe nelle più estussiatiche acclamazioni, chiamando a crista fautre al troccorio.

Il povero Luigi, felice e timoroso, confuso e contento nel tempo stesso per tale inaspettato trionfo, niù spinto dagli altri che volontariamente, si mostro per ringraziare; e Zingarelli che avrebbe dovuto ridere dello scherzo e perdonare. si corrucciò invece, ed immaginò essere l'operato del Ricci, non già uno scherzo spiritoso, ma addirittura un oltraggio fatto alla sua persona, perchè il Ricci lo aveva messo da handa nel comporre un primo lavoro, su cui avea creduto meglio consultare altro maestro e per la parte strumentale e per qualche effetto teatrale. Lo Zingarelli per lungo tempo non volle più riceverlo, ed incontrandolo gli voltava le spalle ; ma il Ricci onde rappaciarsi con lui pensò di scrivere, nella ricorrenza del suo onomastico, una cantata in sua lode, che eseguita in sua presenza, lo commosse fino alle lagrime, che pur furono lagrime di giola; e così il Direttore perdonò quella scappatina giovanile che per un momento avea creduto un offesa, e restitul la sua benevolenza all'allievo, anche in grazia del brillante successo.

Dopo, dall'Impresario del Teatro Nuovo venne invitato a scrivere l'opera initiolata La Gena frastornata, che mandò in iscena nell'antunno del 1824, ed ebbe felicissimo incontro, tanto che gli venne offerto di scrivere altra 'opera per

le siesse teatre nel 1825, e questa fu L'Abate Taccarella (1). Essa ottenne un vero incontro di entusiasmo , e si accordarono tutti nel trovarla vivace, brillante e caratteristica dal principio alla fine, anzi notavano alcuni pezzi come originalissimi di novella fattura e di egregio lavorio. Fra gli altri v'era un terzetto, giudicato di molto effetto e degno di qualunque gran maestro idoser li , (ottordil es Cresciuto in fama per i due successi ottenuti, ebbe invito dallo stesso impresario di comporre una terza opera buffa : Il Diavolo condanuato a prender moglie, rappresentata nel carnevale del 1826. Questa, più delle altre fortunata, fu ricevuta con tanto plauso, che segno quasi un epoca in quel teatro, e procurò al maestro l'invito per una quarta opera nell'inverno del 4827, che portava il titolo La lucerna di Epitteto. Scritta sopra un libretto pieno di fantasmagoria, non ebbe buena accoglienza dal pubblico, che Dio sa che cosa s'immaginava sentire di sorprendente e straordinario dopo il Diarole... Pare si notarono rare bellezze, che dispiacevolmente passarono quasi inosservate nella generalità. Ciò per altro non impedi che l'impresario dei reali Teatri Domenico Barbaia lo invitasse a scrivere per S. Carle, nella ricorrenza di nna gala di corte, la cantata in un atto Ulisse, che anche meno fortunata dell'ultima opera data al Teatro Nuovo, non accrebbe la fama del maestro, olimpara del milor mon In quel tempo fu chiamato il Ricci a far pruova se una tale Angiolina Gandolfi avesse prerogative per divenire un'arlista cantante. Nel fiore dell'età , bellissima di forme, dotata di buona voce, su giudicata facile a rinscire, e prese impegno il Ricci d'istruirla nel canto e di condurla sino al punto che potesse presentarsi al pubblico sulle scene, Ma la natura che l'aveva fatta tanto bella , non l'aveva voluta

<sup>(1)</sup> Quest'opera si riproduse più tardi sotto i titoli Alediso. La Cabba dei matti. Di queste tre initicharioni dicerse, alcunii hamo atto tre diverse opere. Ultimamento la comura majoletani la volle initichire il pocia Taccurello e Il voite Taccurella.

artista. Molti mesi passarono, e l'occasione di vederla ogni gierno per la lezione, infiammo il cuore del giovine compositore a tal segno, che per lei si accèse perdufamente d'amore : ella gli corrispose, e mostro prediligerlo, comunque vivesse a spese di altro amante, Credendo finalmente il Ricci arrivato il momento che ella potesse esordire, ottenne di farla cantare nella qualità di prima donna al Teatro Nuovo in Napoli. . Il pubblico, per riguardi che volle avere pel simpatico suo maestro, non le diede l'umiliazione di fischiarla ma le fece bene intendere che non l'avrebbe sofferta una seconda volta, ed il Ricci stesso se ne avvide, nè la fece cantare più su quelle per lei malaugurate scene. La creduta e voluta cantante, che se non cantava bene, ninno però ha notuto sostenere che non fosse bellissima, indispettita della fredda accoglienza ch'ebbe dai Napoletani, decise di abbandonar questo paese. L'anima ardente del povero Luigi, dominata dalle più forti passioni che in quel primo periodo della vita invadonoil cuore umano, l'amore e la gloria, volle secondarla, ed a salvare alcune apparenze di decenza, parti egli primo per-Roma, ove promise di attenderla Pero la bella sirena, che lungi dall'amar Ricci, non si era che per capriccio a lui legata , appena questi si allontano i si diede in braccio ad altro amante, nobile giovine napoletano di belle forme, di molto spirito e ricco di beni di fortunal Pure dopo qualche tempo, per non sembrare infedele al Ricci, d'accordo con questo novello amatore, che promise di raggiungerla, mosse verso Roma , e di là si diresse col Ricci a Bologna , ove la Gandolfi colla raccomandazione del suo bel visino ottenne una scrittura per cantare in Sinigaglial Luigi, nella qualità di amante riamato, come egli immaginava, volle accompagnaria; ma non ando guari, ch'ebbe la più patente disillusione, Una notte che Luigi trovavasi dalla Gandolfi, si busso forte ed a varie riprese alla porta. Si dimandò chi fosse l'imprudente che a quell'ora tarda tanto si pernietteva o e con ismodata tracotanza si rispose essere l'ultimo preferito di Napoli , che

secondo il concertato era venuto a bella posta ad incontrare la signora. La Gandolfi, che restò atterrita, per finto pudore non volle aprire; ma Luigi, furioso, appena fu giorno, lasció Sinigaglia e l'infedele per non rivederla mai più. Prese la via di Venezia, ed ivi trascorso appena poco tempo, quando meno se l'aspettava, ricevè l'invito di scrivere la seconda opera sul nuovo gran Teatro Ducale di Parma nella primavera del 1829: e dono la caduta della Zaira di Bellini che servi di apertura, il suo Colombo ebbe successo, se non clamoroso, almeno di stima. Dono Parma fu chiamato a comporre in Roma pel Teatro Valle, nell'autunno dello stesso anno, l'opera semiseria L' Orfanella di Ginevra, che i Romani accolsere con vere trasporto, ed in ogni maniera ne festeggiarono l'autore. Il genio del Ricci mostrava le sue tendenze più per l'opera giocosa e comica che per l'opera seria. La natura per lui non era ricca che di tinte piacevoli. Non è da meravigliarsi dunque se Il Sonnambulo, composto in brevissimo tempo e rappresentato sulle stesse scene nel 26 dicembre del medesimo anno, fu trovato pallido componimento, e minore parve anche L' Eroing del Messico, ossia Fernando Cortez, che il Ricci, fiducioso troppo di se, scrisse in meno di un mese, el fece rappresentare a quel teatro di Apollo, detto altrimenti il Tordinona, nel febbrajo del 4830, Nel Sonnambula notavansi diversi brani molto ben musicati, e particolarmente la cavatina del soprano egregiamente cantata dalla bella Fanny Ekerlin, che levò il pubblico ad entusiasmo; ma nell'insieme l'opera mancava di carattere , e molto faceva scorgère la fretta colla quale era stata scritta.

Dopo tali insuccessi il Ricci Issais Roma in compagnia della coducente Ekeria, che mostrava per Jui-più che stima, uma certa predilezione, e ai diressero a Milato. Lis arristato, prese impogno di acrivero pel Textro Regio di Torino l'Opéra che portava per titolo Anniclei sia Torino, soggisto priro d'interesse e di situazioni sceniche e mediacremente anche vercegisto. Quantumpue la parte della prima donna venisce sostentta

dalla signora Favelli, l'opera non ebbe che un modestissimo incontro. Pur nondimeno la Favelli prese tanto interesse pel giovine maestro, che nel partire lo presentò al marchese Antonio Visconti, esimio protettore degli artisti, il quale da quel momento ebbe pel Ricci gran benevolenza ed amicizia. Di ritorno in Milano, questi fu impegnato a comporre un'opera pel Teatro della Canobbiana; ma la mala fortuna gli attraversava ancora il passo. Un libretto giocoso con parole ingratissime gli venne offerto, che inconsideratamente accettò; ma molto a malineuore si mise a vestirlo di musica, che pure si volle aver presto, ed in pochi giorni dovè consegnare l'intero spartito col titolo La neve (1). Poesia e musica risposero al titolo; il pubblico ne rimase ghiacciato, o poco meno, e l'opera fece fiasco, tremendo fiasco... (2). Corrucciato con se stesso per tale insuccesso, si fisse in mente di avere una rivincita, e l'ottenne. Raccolte le felici ispirazioni del suo buon genio e quelle sue facili e spontanee melodie, improntate di speciale naturalezza, tutte moto, novità, eleganza e brio, diè loro novello indirizzo e serisse

(1) Questa Neve è stata cambiata da alcuni nel fiume la Neva; c non si limitano soltanto a questa le irregolarità che troviamo scritte sul conto di Luigi Ricci: di molte opere non giusta la data e il luogo ove furono rappresentate; qualche volta invertito l'ordine cronologico; qualche altra le opere indicate sotto differenti titoli : alcune produzioni del fratello Federico poste sotto il nome di Luigi ; molte opere di quest' ultimo non nominate affatto, e fra queste alcune di gran rilievo, come due album di melodie edite dal Ricordi di Milano ec. Bi tutto questo non intendiamo fare un carico ad alcuno; ma lo avvertiamo per dichlarare, che ove da noi si trovano diversamente alcune cose riportate, lo abbiamo fatto con fondati motivi, siccome paò ben dedursi dalla nota che abbiamo messa in principio. (2) . Quelle triste chose pour un compositeur que le fiasco ! Lorsqu'il réussit, tout le monde le fête; force applaudissements et force couronnes ne lui manquent pas; l'amitié lui sourit avec le succès. Tombe-t-il ? on l'évite, les amis mêmes semblent se mettre du côté

de la fortune et abandonner l'auteur malheureux, »

o their last I office of the had to DE VILLARS, >

per la Scala nell'autunno del 1831 sopra parele di G. Rossi la Chiara di Rosemberg, che riuscita stupendamente, gli apporto gran rinomanza, e gli frutto l'onorifico e lusinghiero nome di grande maestro, meritando sempre più la fama di pronto e fervido ingegno. Quest' opera, cantata dalla Giuditta Grisi (serella della celebre Giulia), dalla Sacchi, dal tenere Winter, dal baritono Badiali, da Spiaggi e da Vincenzo Galli, eccito un vero entusiasmo. In essa si ammira artifizio finissimo, spontaneità di freschissime idee, felicissime ispirazioni. finerza ed eleganza di frasi. Senza rinunziare allo scherzevolo e giocoso, che era il suo punto culminante, il Ricci volle superare se stesso nel patetico e nel passionato : il riso ed il pianto si alternano e vincono il cuore, e prefenda scienza si ammira nei pezzi d'insieme e concertati. Ricci, acclamato dal principio alla fine della rappresentazione, avverti che quei numerosi festeggiamenti erano veri e spontanci. Ne solamente ell aristocratici ed i ricchi lo festeggiavano, ma l'intero popolo Milanese faceva il suo meglio per rendere caro a lui quel soggiorno. La Chiara , meritamente fortunata , in breve tempo fece il giro di tutti i teatri non solo della penisola, ma dei paesi stranieri, ed anche di quei lontani del nuovo mondo. Ouasi tutti i pezzi si disputavano il primato; ma sopra tutti venne encomiato, ed è rimasto ancoraall' ammirazione della presente generazione, il famoso duetto così detto della pistola, che comincia con le parele Quell'antipatica vostra figura, divenuto popolare per la sua forza incisiva e buffa, e che dono quello del Matrimonio Segreto. Se fiato in corpo quete, e l'altro della Cenerentola, Un segreto d'importanza, è il più classico pezzo che siasi scritto in questo genere (1).

(1) A proposito del duetto del Matrimonio Sopredo, Rossini dilova chi tatti i maestri che scrissero in quel genere lo fecero ad imitasione-del Cimarosa. « Primo fui io, rostro servicio Briphella (così « scherzevolmente solva indicare la propria persona), poi venno « Mercadanto, pol Donietti, in seguito Luigi Ricci, e quanti ne ver-

L'aneddote che riportò il signor Dal Torso essere accaduto al Ricci prima che avesse terminato lo spartito della Chiara, è del tutto fuori di posto. Vi è del vero, ma successe in altro tempo, in altro luogo, ed in altro modo, come qui verremo narrando. Quando Ricci era occupato a scrivere la Chiara di Rosemberg, per essere più tranquillo , insieme al fratello Federico (1) andò ad abitare fuori Porta Renza in Milano, in un osteria di campagna, ove menavano vita semplicissima e tranquilla. Non vi furono amori sentimentali ne rimproveri d'impresarii, tanto più che l'opera fu data regolarmente senza aver nessuna premura da chiechessia, avendo avuto tutto il tempo per poterla comporre. Invece l'episodio che racconta il Dal Torso avvenne in Napoli , quando Ricci componeva l'opera Il Diavelo condannato a prender moglie. In quel tempo si trovava un poco in ritardo col suo lavoro, avendolo promesso all'impresario del Teatro Nuovo pel Carnevale. Allora Ricci visitava con una certa assiduità la Manfredini, che aveva cantato alla Fenice di Venezia. Un giorno che si trovava da lei, si videro giungere, colla ferma idea di scritturarla, l'impresario Checcherini ed il poeta Tottola : come entrarono nel salone, Luigi se ne fuggi in una stanza attigua , lasciando il cappello sul tavolino; il che fu avvertito dai due visitatori. Questi da principio finsero di non accorgersi della disparizione del Ricci, e dopo che dalla Manfredini vennero accettate le loro proposizioni, assunsero un'aria da scherzo dicendo: a Sarebbe meglio che alcune persone che si na-

Digitized by Google

rana appento, un potrano fare diversamento. Quado il lipode prefitati, libropa tronderio a modello, sa no praziscentização e herba ma il pais initiare, ab però permesso di copidore, on surgidello, rafacer l'ilicentario. Chi il substituca di vina del Rena o di «Sciampagas (egil agrimaçora), non serà dette, mai sonto volgare, qu pore obsectare.

(1) E precisamente il ficialio Federico mi ha diretto unu san elter sa l'artiri, a lefte suna l'articori. Parceimante como qui si capena.

scondono, andassero a terminare le opere che noi attena diamo con tanta impazienza; » e tante altre coseisu que sto genere: e celiando sempre, nell' andarsene Tottola disse le segmenti parole : « Saluto quelli che mi sentono e mi vedono ; s ed anche coloro che non mi vedono, ma mi sentono (1). » Invitate a comporre una nuova opera in Parma, il nostro maestro volentieri ne accettà l'impegno. Ivi arrivato e noste da banda le preoccupazioni amorose: - Non si deve laa sciar raffreddare il ferro, egli disse, convien batterlo: non a lavorare ad intervalli . ma a bastalena . con brevi e gea niali ripesi. » Il Nuovo Figaro fu composto in poco tempo, ed andato in iscena nel febbraio del 1832, ebbe splendido successo e può dirsi di entusiasmo. La parte della prima donna fu cantata dalla Roser, poi divenuta moglie del compositore Balfe. Le altre parti erano affidate a Pedrazzi. ed ai due eccellenti buffi Frezzolini (il padre della celebre Erminia ) ed il Zuccoli sno emulo, impareggiabile nell'arte delle scene, pieno d'intelligenza e di spirito comico, a nessuno secondo, perchè niuno meglio di lui senne impossessarsi del carattere del personaggio che rappresentava. Dai paesi che attorniavano Parma accorrevano le genti in gran folla per udire la novella opera del favorito maestro, ed i plansi e le chiamate si aumentarono col numero delle recite. talchè l'opera fu la prediletta della stagione. La gloria e l'amore erano elementi necessarii e da non potersi disginngere nella natura del Ricci; ma divenuto positivo, non amava più di quell' amore supremo, ideale; vaporoso, e diciamolo pure romantico, che inebbria ed esalta la mente ed il cuore, bensì and it does not present in the present of the second

<sup>(4)</sup> Du questa semplico astrasione vodesi chiaro che l'invensione del signer lal Torno fe um vera poesia con libero campo dirennagimer fale. La casa che abitarano nord il Parta Rema i Inacidi Ricci, err una modesta canipela, e di là non vi fareno fassive da inanamarari illa muniera di Margheria e Fasto, no chiari di lana ol alvero cue romantiche, come al leavo Dal Torno piacque scrivere più da poeta che da storico.

di quell'amore quasi di capriccio e passeggiere, atte solo ad alimentare e formolare l'ispirazione dell'arte. Ed a proposito di Parna, l'altro aneddote che narra il signore pla Torses offre una seconda trasposizione di tempo, luogo e personaggi. Esso invece accadde ad Odessa, ed all'usopo riporto letteralmente quanto une ne ha scritto Federico Ricci:

mente quanto me na scritto rederito sicei;

A Parma eravamo allogiati in casa del fratello del
técore Alexandre, ed era un'abitaziono talmente, monscale,
che in quell'epoca non si vedera, parlo in casa, la minima cottole di feminina.

città che lo severa stregato, prese impogno di scrivere per la Scala un' opera seria, I due Sergenti, coggetto tratto da na damma del Bott coo poesia di Ficio Romain. Andalo in iscona sid 1833, che gran parto mel successo il cantante barineo signer Garigomora, che con la sua nimina di loco davas potente vitia è risulto, a quelle meledie cera patetiche, e passicante, ori della in giulivo, ed crit cadlo di affetto e di siza. Il Ricci aveva: sparso tanto helbazo in questa, participos, che seme applandita da quel Milanesi, i quali puro sona vivano volto di directo il giulivo, del Prantigiani sal merito del. Nuoco Figuro, opera che proposentata alla Scala, sella primaren dello sistes anno, avera avuto poso successosi-

Messi de handa gli argunenti sertio negundo la sun anturala inclinazione, Ricci riternà alla musica giocosa. Llo enrentura di Seramunicia fa la fontunatissima opera che seriusa per la Scala nel murro del 4834; atracolimariamenta acclamata e giudicia cheppe, dall'Italia tutta el suo capolarenla appresso i testri di Europa udondola, nella pienezza deltrettatissame. Timosereno i planta di Milano. Interprisi di questa fortunata, opera, che fu un muovo gioiello aggiunto alla corona del Ricci , furono le signore Demerio e Bram billa il Pedrazzi, il Maricio, il Galli e lo Spiaggi, artisti titti in onel tempo ali gran rinomanza. ontisi , correll in otio · A proposito dello Scaramiccia, ci piace ripetere ciò che re serisse il De Villars: 4 Cette melodicuse bouffonnerie a dont le livre est de F. Romani, le librettiste par excel-Jenes hous a fort divertis judis au Théatre-Italien. Une des a pages les plus pétillantes d'esprit de Senramuccia est le strio célèbre la scena è un mare instabile; véritable petit. " poème burlesque inspiré par les ballottements de la fora trone et la fonle des pietites misères atlachées au théâtre. » E benche in peche parole, maggiore elogio è quanto della Scaremuccia serisse il signor Felis padre : " Un'appentura di " Scarainuccia, représenté à Milan, charmant ouvrage, dont le succes but universel et qui par la verve comique ainsi que par le charme des mélodies, peut prendre place para mi les meilleures productions théâtrales du dix-neuvième as del Roli con poesia di Felico Romani. Andelo in irreta Nelle proove di questa musica avvenne il seguente abeddoto. La Marietta Brambillay che rappresentava la parte del giovine Conte de Pontigrus y era poco contenta della sua cavatina. Alla proova generale in presenza di tiuta la compagnia e dei professori di orchestra, si permise di dire al maestro inconvenienti parole, e con disprezzo gitto la musica per terra , assicurando che non voleva punto cantare una parte si dispiacevole ed ingrata, che nulla valeva. Non le si diede retta, come era naturale e venne obbligata a cantaria. Alla prima rappresentazione la povera capatina fauto disprezzata cobe un successo di entusiasmo e fu un vero trionfo per l'ingrata cantatrice! Il maestro, nella sua dignità, per non umiliarla, non le rivolse parola; ma suo fratello Federico che si trovava sulle scene, si avvicino alla cantante, e dopo le lusinghiere ovazioni ricevute e le molte chiamate sul proscenio, con quella sua aria sons furons le disse; « Eccoa la più bella vendetta per le vostre insolenti proposizioni. Ella se ne mortifico, dimando grazia e perdono, e la pace for fatta (1). Più tardi scrisse in Torino l'opera buffa Gli Esposti (Trovatelli), ivi rappresentata nel teatro Augennes l'estate del 1834. Ebbe successo non solo, ma fece il giro La binera Malibran, questa artista sublime, il cilcibib L'immaginazione del Ricci , di mano in mano che ne uscivano sempre nuovi gli armonici tesori , moltiplicava di forza. Non un giorno senza che egli si levasse, dirò così , all suo cielo coll'ala dei genii e non ne tornasse più ricco e notente. Vanno spigolando ne campi altrui gl'ingegni mediocri, nati a radere il suolo. Musa del Ricci era la natura; ei leggeva nel gran libro che Dio concede a ben pochi , e ne ritraeva originali bellezze, senza ripetere nel magico lavoro se sfesso od altrui ; perocchè la natura , questa figliuola di Dio, questo gran mar dell'essere, non è pur bella, ma sublime, ma sopra ogni concetto e varia all'infinito: Fu chiamato a scrivere in Roma pel teatro Valle l'opera che portava per titolo Chi dura vince, conosciula ancora sotto L'altre fitole Le lung di miele, che andò in iscena nel di 21 dicembre 1834. Essa ebbe infelicissimo successo, per le tante diverse ed impercettibili ragioni delle quali non si può dare spiegazione, e che si accavallano onde far cadere un opera teatrale. I Romani però dopo il riprovevole giudizio dato contro il Burbiere, avrebbero potuto andare più cauti nel condannare inconsideratamente le opere del genio; ed in-(1) Tali errori per parte di esecutori cantanti sono comunissimi. A Verdi, quando scrisse l'Ernani per Venezia, accadde lo stesso: la Loeve, oggi Principessa Lichtenstein, era scontenta della parte, che in tutti i medi non voleva cantare, e ne mostrava il suo dispelto al maestro. Alla rappresentazione l'opera andò alle stelle, e la cantante chbe la sua buona parte di successo. Ella conobbe il suo errore, e fatti replicata poi quest'opera di Ricci sulle scene di Milano e di molte altre città sotto il titolo di Chi dara since, obbe grata e favorevole accoglienza, e fu questi un nuovo suggello alla sua rinomanza.

La Maria Malibran, questa artista sublime, il cuit più grande clagio è dei suo none, critturia nell'inserno del 1855 è cantre sel teatro del Fondo in Napali, vulle come continute che il Ricci artisses e Papera di chibigo per lei; che fru quella intitolata il Colonnelle (1) per un disgraziara iccidente la celebra estata non pole esequirita; perchè troviciatata ils cirroraz un giorno che unbara para per la colonnelle (1) per le disprazia in circipata di critto degli coblighi suoi. La parte della Malibran fin assunta dalla Unghèr, che che a conpagni l'upera e bederara:

Lo spartito, andato in iscena nel febbraio del 1836, ebbe un' accoglienza la più festosa per Napoli. L'autore trascorse oui un mese veramente d'incanto, tra la tenerezza dei suoi parenti, le affettuose cure che gli amici gli predigavano, fra i quali prediligeva i suoi cari compagni del Collegio. Ah! come fo bello il giorno che venne a visitare questo santuario della musica, la casa che lo riceve fanciullo e dende uscì adulto. provetto nell'arte che tanta gloria gli apporto ! Con quale entusiasmo fu riveduto dagli alunni, che lo festeggiarono, lo acclamarono e lo colmarono di entusiastici evviva di gloria accompagnandolo al partire sino alla porta d'uscita! Egli per l'emozione che provava non trovava parele per ringraziar tutti, e appoggiato al mio braccio, versava lagrime di tenerezza. Ah! che bei momenti sono questi nella vita di un artista, e quanti dolori passati non compensano! Nella breve sua dimora qui, godette, come egli stesso diceva, una vera contentezza.

Egli mi ripeteva continuamente: « lo non mi sazio mai di « vedere Napoli ed i suoi dintorni. Tutto trovo più bello, (1) Compose quest' opera in collaborazione del fratello Federico, come nella biografia di costuli sarà detto. più incantevole di quando lo lasciai. "Ed a tal proposito mi ripetera spesso una bellissima poesia di Cesare Malpica, che mii diceva voler musicare il giorno che si sarebbe svegliato biti incantato delle bellezze di Napoli (1).

Ma Milano di bel muovo lo chiamava alla vita dell'arte, e lo invilo a serivere per la Scala, il teatro dei suoi trionfi e delle suo giorie. Chiaro di Montallono il repera che gli commisero, con meschino libretto, che per di più anche in gran fretta dovè vestire di musica per l'autunno dello stesso anno, e non piacque punto.

Laigi Ricci dopo um cadula volva subito um risenta, non fericataria di qualia specie dumbar gottata sogra il non none: l'abbe ind Disertore per anore, che terriso cambi a collaborazione coll cristoli pel testavo del Penoli in Republi del 1830, vundo a principali interpetri di Tacchiancii-Perinara Gingris Riscossi, y quali force il loro meglio per interpetare e rendere gradite al pubblico le belle ispirazioni del materie.

(1) Trovandola davvero bella, credo di far cosa grata ai letteri cel riportarla.

NAPOLE

|     | Solla terra dell'incanto       |
|-----|--------------------------------|
| -   | "Siede placida la sera,        |
|     | La natura è un inno, un canto, |
|     | É una fervida preghiera        |
| ٦   | Al Signore dei potenti,        |
|     |                                |
|     | Che stampava in ogni sfera     |
| 182 | Un prodigio di bontà.          |
|     |                                |

Ah min Pairin, in to più bolin
È lu pioin e lu appranza,
In to dolor è la favella,
In to pura è la fasuna.
Tutto aht tutto in to sorrife,
Non ti amb chi neut virde,
Ah' to fai la lontanonze.
La più cruda avventià.

Il successo fa il più splentido, il più compinto, il più minnime. Petergipto da uttu l'aristote cais e dalla rica lorghesia rapolitana a dalla dolla d'immunercoli amisa, abgil artisti, dai giorni del suo Gollegio, enconincio da inti', cierutti, ogli non capiva in se della gioù, e si chiamva contento, folice, o coda lucià is sua cara. Napoli, promettende a se e da atuti che l'attornisvano di risederia presto, no avera altera che trust nami.

a. Bit titoreo a. Milaño e, pregudo di scrivero per la Scala, el fir dato il libretto fe noue ciù di Figne (8) musicato dall'immertale Mazart, ch' agri chin il serta di non rifinitare, con in truft, consciule terrore, commersa, son pe pati con pres, il bran che avera accettata l'impegno, segpe che per la morte el maestro Emritulli rimanerano unoti i sia e, pasti di Mastro, di Cappellin alla Cattedrale di Trieste, e di direttero e concertatore della musica chi Ercato Grande della tastas città. Si decise a far dimanda di occupatil, e li ottono, da quel Municipio, per la protezione del principe Alfonso Percia, nel 4837, las sua esistenza è orma inssicurata: ggli, non la più bissogno di cerror da diritta mana per provedere ai megit di vita, proseguendo una chriteria, se lusinghiera e gloriosa pure fatiesse e steniata.

Tutte dedite agli obbligh dei suas mest impieghi, a compere musica texta della quale obtransiera arrivella le capella della Cattedrale, il Ricci mo poteva omiestere di adenpire l'impegne contratto in Milino, e le Noise di Figura darceo in iscena nell'autimo del 1837 al reitre della Scala. Toltane una canzone per contratto che piaque moltissimo et tanto che sen valle la graffica, autti di rimanente dei-

<sup>(1)</sup> Il signor Fétis confine Le, souse di Eggre, sol Naver Figuro dello stesso Ricci, sena ricontars, dei al, rigning fir tatte di nu commedia di Boumarchia; e, di altro apparliene, al repettorio dello Scribe. Queste due opere, disvere, cole figuro, representate in directicati, e che elsbero risultati, interamente direcsi, non debboso confonderat tra loro.

l'opera passò inosservata, e non solo non potè reggersi a lungo, ma aumentandosi ogni sera la freddezza del pubblico, fu generalmente riprovata, e la critica e i giornali d'ogni sorta se le pronunziarono decisamente avversi.

Hier javoè somma contravità per la codita di quest' operalatto più che gran fatica e statio a tena passi nel competta; se molto delendosi dell' inginattira del Milmest col gran, Ressisti, il quale illaro colo trevavasi per mettero in icaso di stati, il quale illaro colo trevavasi per mettero in icaso statio statio contravità con statio contravità con statio con la devera subsidio con la color contravità della periodi di queste parole il nostro mestero fa contenissimo, anzi se mesava subsidio con contravità della periodi parole di sistifi a Tricisto ripotendo l'occernazione del gran menetro a sub fissili a Tricisto ripotendo l'occernazione del gran menetro a sub fissili a Tricisto ripotendo l'occernazione del gran menetro a sub fissili a Tricisto ripotendo l'occernazione del gran menetro a sub fissili a Tricisto ripotendo l'occernazione del gran menetro a sub fissili a dell'avvisa. Non solo l'Italia tutta riprove questa mue produttione, ma via sassocia la Germania intera, so non per attro, i perche il Ricci aveca ossto musicare un liberato che l'autore del Den Germani simina ser rivestito di musica ci rissisti di missione con per la statore del Den Germani simina, ser rivestiti di missione ci rissisti di missione con periodi di produtti della periodi di produtti di p

"Pure, tenacissimo nei suoi proponimenti e quasi testardo, non convinto interamente della condanna decretata dalla generalità contro quelle suo disgraziate Nozze di Figaro, volle tentare un ultime esperimento in quel Teatro Grande di Trieste, ove le fece rappresentare nell' autunno del 1839 II.

blime, ammirata fin oggi da quanti vi sono cultori di buon

gusto nell'arte.

La fortuna gli fa del pari contraria, chè il fasco si rianovellò: tremenda distillazione che dovez omni larlo rientare in se! Ma, vedi ostinatezza i anche dopo ciò non voleva o non poteva farsone ragione, come avrebbe dovuto, se una smodata passione (come diremo or ora) non l'avesse padroneggialo in quel momento.

<sup>(1)</sup> Qui vi è qualche divergenza da quanto si trova detto in altre biografie; ma debbo far conescere che le piccole rettifiche da me riportate mi somo state suggerite direttamente dal fratello Federico.
54

Un giorno dimando ad un suo amico, molto addentro nell'arte musicale: « Or dunque dimuni (e gli stringeva la mano convulsiamente) che ne pensi? Ti pararcio intuto disgraziate queste mie povere Nezze di Figero?—Ci trovai da « ubbriacarni), rispose l'altro: ma che l'importa del giudio di un ubbriaco? ». Egli si seonerriò e si tacque.

Ad un altro, poco appresso, richines e: Dimmi il vero, non - la tros s'estudica quella muneza?...... "Toppo, rispono - quegli sorridendo, troppo, mio bello autore dello Sensa - maccia: nu hai fatto provare un pu' di quel mal di nervi e di cunicania che ni viene da certe musche indiavolate, da cui io parto sempre come quel Villano dalla prodies, dicundo: Deve essero ectio una cesa sublimo di che dice

ii d'aurato: jo non ne ho capito un'acca, " Egli era inconsolabile di questo secondo rovescio, e diveniò intellerante. Molto a malineuore soffira le esservazioni di coloro che, pregati da lui ad emettere un'opinione, non la emettevano conforme alla sua.

Passó qualche tempo ancora quasi in un'apatia musicale, trovando solo conforto o nell'arte che dedicava alla composizione della musica sacra o nell'intimità di suo fratello. Esempio impareggiabile di amor fraterno erano Luigi e Fe-

derince, essi non averano che una sala volontà, un sol moba di vedere, e non asperano vierre che l'uno per l'abro. Mobie opere l'averano assieme, et rapueta più l'impanta Cei-agino e la Conare, como discorrerono più immani. Tutto et a comune l'ar loro, e nella più perfetta intinità domestica passavano i più felici giorni, occupandosi dell'arte che tanta inconazza dava Jon. Ma un caso malangurato venno a rom-pere l'accordo perfetto, l'unità, l'intinità della vita e degl'interessi che sombravano intalterabili tra loro.

Ecco il punto di partenza di quella che noi chiameremo calastrofe avvenuta nel consorzio famigliare dei Ricci. Fu nel 1843, quando ad un concerto nel Teatro Filodrammatico Luigi fece la conescenza delle sorelle gemelle Lidia e Fran-

ceitas Stalt, boane di nascita, allieve del Conservatorio di Draga, da poro suciteno, lodate a preminto artisto di canto. Erno bella della persona, grariose, amabili, seducanti, e si somigliarone tanto! Luigi ne rimane itocanata, no fi e estasiasta. Divenutone famigliare, compose subito due cantate che
deico alla medissias ; l'escuciano di questa munica, quasi
dal Ricci imprevisatà in casa loro, suscibi in lui un movo
ineando, a tale che decise in cue suo di marria; una qualle
dare la professara. "... Setto l'impero del Legislatore Proteta,
la varneba spossice entrande; una... riredendole continnamente, pare che gli occhi della Lidis l'avessero sestato di
pità, e si decise end sumere questa, eccordondo all'altra tepera e d affettuona amicizia. Pure nel libro del destido cra
direcercamente cente.

"Desidereso di essere utile e giovare à tatte due, cercò di repeparte pel teatro d'Olessa, dose nacho egli, dopo il congedo di un anno ottenuto dal Municipio di Trieste, presoimpegno di recarsi per comporre un'opera, che fa La Saliratio delle Autorie, libretto di Ficie Ronanni già musicato nell'4838 de Carlo Coccia en el 4840 da Mercadante, entrambi con mbi multo prospero successo.

Se quest opera non chès incontro di vero ontasismo, pure i entit affettosi e variati, l'espessione delle parole, la reclteira dei passaggi, la disinvoltura degli accompagnamenti di il sentimento musicale furnoso talli pregi che sipisere quel pubblici s'a piplaudiria e ad acclamarla forse più del dovere. Persos primi ad ottenere gli onori del trionfo, dopo quolli mirritati dal maestro, la Lidia degli occhi affascionati, che escordi per questa felicamente, ci di la baritono l'icon-

Ma qui è bene che si ripigli l'aneddoto promesso a pagina 847, e per conseguenza l'interrotta lettera del fratello Federico.

" In Odessa, Luigi per non compromettersi in faccia al mondo e far vedere che alloggiava insieme alle due sorelle Stolz, avea combinato in modo che dalle stanze in

" cui egli dimorava, le sorelle erano affatto divise; ma ave-" vano tra loro stabilito, per trovarsi facilmente insieme, un - armadio senza fondo che mascherava una porta, e da colà " le Stolz venivano da Luigi, ed egli andava da loro. Av-« venne un giorno che la prima donna che cantava in Odes-" sa si recò accompagnata dal marito a visitare il maestro - Ricci; una delle Stolz (probabilmente la Lidia) avendo in-" tesa una voce di donna nelle stanze di Luigi, volle far la " orlosa e sorti incollerita dall' armadio. Sorpresa generale " di quelli che erano presenti (bel punto di scena per un finale " comico), collera di Luigi, imbarazzo di tutti che si guarda-" vano l'un l'altro con istupore fingendo di non intendere " l'imbroglio, che risolvè Luigi con una gran risata alla quale " fecero eco gli astanti. Tu vedi bene che siamo lontani dal " romanzo creato dal Dal Torso. Luigi è vero ch'ebbe delle " relazioni in Parma; ma queste furono più nobili di quelle « a cui dono disgraziatamente si diede in preda, » · Prima di ritornare in Trieste, volle Luigi visitare Costantinopoli, in compagnia delle indivisibili Stolz.

Rappresentavasi allora a quel teatro di Pera il suo Scaramuccia, che molto piaceya. Egli v'intervenne una sera, e saputasi la sua presenza in teatro, ebbe tali e tante ovazioni da quel pubblico (da alcuni detto barbaro), che fu infine obbligato, in mezzo a festevoli grida, di mostrarsi ripetute volte sul proscenio. Ne qui si limitarono le sue soddisfazioni di amor proprio; poichè un giorno passeggiando sul Besforo colle belle Boeme e con pochi scelti amici, udi non lontano eseguire sulle pittoresche rive di quell'incantato golfo delle svariate musiche militari tratte dai più favoriti motivi delle sue opere. Era Giuseppe Donizetti, il fratello dell'autore della Lucia, che onorava così l'emulo ed il rivale del suo caro Gaetano. Poco lontano i due maestri italiani incontraronsi. e con quale cordialità si fossero strettamente abbracciati, ognuno può bene immaginarlo. Il Donizetti, nella qualità di direttore della musica del Sultano, l'introdusse a visitare l'interno del palazzo estivo del Gran Signore, ricco di quanto di più splendido può offrire l'Oriente.

Di II a venti giorni, correva l'anno 1813, tutti ritornavono in Trieste; Lingi consoció II no tempo é le sus cure a serivere Messe pel servicio di quella Cattofrale, ed in questo anno invitato a comporre pel textor di Torino, musicio in unione del fratello Federico l'opera L'Amonte di richiano, che questi andò a mettere in iscena, e che quantimopiu venisse unanimamente ipplandita, non fece però II solito giro delle occer fortunate.

L'anno 1846 il Ricci, impegnatosi a serivere per la Pergula di Firenze, cempose il Birrine di Pretato (I), chi egii 
stesso andò a cancertare e dirigere. Prima passò da Milano, 
onde rivedere le ammilatirei sorolle, già sulle mosso per 
Cremona swe erano impegnate a cantare nel Carnerale. Preso 
con lero fornate impegno di reggiungerle, port per Firenze. Il Birrisi ebbe esito felicissimo, o fu trovato lavoro di 
ciudite maestro, pieno di leggiadri pensiori, bello, immaginoso, dettato in uno stile prettamento italiano; cion canti corretti e forbiti, improntati piutoto al li'opera seria che al 
metzo cirattere; coi parànti di vero genere giocoso, accompagnati da viace e ben modrita istrumentazione; e con un 
finale al bello e grandisso, da eccedere forse, per ampiezza di 
forma e di coneretto, le propriorioni del genere faceto.

Pago il Ricci di tando risultato, preso immediatamente la via di Cremona, dove passò incanterolmente parecchi giorni, tra le sollecitudini e gli omaggi che in tutti geniali convegni gli venizano prodigati, lacendo ogonno a gara d'invitarlo a che che da hallo, a coneccti, a conversazioni letterrai cel artistiche, molto in uso fra l'eletta popolazione di quella colta città.

Ritorno in Trieste a disimpegnare le sue cariche e le sue particolari faccende. Avvertito dalle Stolz come fossero state



<sup>(1)</sup> Soggetto che nel 1838 venne posto in musica da Adolfo Adama per l'Opera Comica in Parigi.

richieste per cantare nel teatro di Copenaghen, si assunse l'obblige di scrivere per loro un'opera buffa, Il discolo e quettro, ed in questo momento pare che la preferenza tra le dei nicominciasse ad averla la Lidis. L'opera fu composta, e le parti di donne vennero scritte in modo da fare egualmente brillaro le fortunate gennile.

Ogni cosa era conchiusa con l'appaltatore di quel teatro, quando a rovesciare il tutto venne improvvisamente la morte del Re di Danimarca, e poi la guerra fira i Danesi e quelli dello Schleswig Holstein, circostanza che fece tener chiuso il teatro.

La rivoluzione del 1848 apporto gran male alle arti in generale, ma molto più alla musica.

In quel breve periodo di generale sconvolgimento, poco si frequentarono i teatri, pochi maestri serivevano move opere, ed i pubblici di tutti pesa inon volevano nenche sentirie, preoccupati e distratti come erano, non euranti di altre che della sola politica, che aveva asserbite, incibriate e sconvelte le menti di tutti.

In questo stato di apatia artistica, Ricci si dedicò luteramente alla musica chiesastica, e ne compose molta e preriatissima.

La vita ritirata e monotona che egli menava, gli fece credere una necessità per lui la vita domestica di cui sentiva il bissogno, e lo disponeva a dare un addio a quella tumultuosa del teatro.

Preoccupatissimo sempre della bella Lidia, divenuta italiana per mente, per cuoro e per la maniera di sentire e di amare, le propese di sposarla: proposta che venne immediatamente accettata, e con entusiasmo.

Ecco la data della totale separazione dei due fratelli Ricci. Federico dal bel principio mal soffriva le tendenze amorose oltremedo spinte del fratello per le artiste Boeme. Vi si opponeva sempre, e con un certo risontimento riprovava l'andemento troppo libero e poco resolare di Luisi i, il qualo,

nel campa della scherza, ribera dei timori di Efferice e travas porriti tatte le sua apprensioni. Na dal monento che Lurigi perse la ferma risoluzione di sposare una delle State, alla sua volta egli presa quella di separari da lai, ale, also su contra del presa quella di separari da lai, ale, ale per mestrare agli amici ed ai conoccenti di entranbi che egi riprovava sifilati locconiferata determizzazione. Mi riori priprovava sifilati locconiferata determizzazione, di riori priprovava sifilati considerata determizzazione. Mi riori Pederico disso a mori ripettulmente come da quel punte conicisase a vedere qualche cosa di tritto e di facilia entra cisase a vedere qualche cosa di tritto e di facilia entra di fattatti. Ont come molte volte il coore è presage di future disprazie:

Intanto tra i fortunati sposi tutto correva a vele genfie. La Lidia, non più fanciulla, ma la donna dal cuore ardente e dagli occhi appassionati, era già la signora Ricci.

Dopo qualche tempo la Francosca sentiva il bisogno di unirsi alla sorella, e presto la raggiunse in Trieste e si accasò con lei, facendo tutti e tre con la buona ed affettuosa madre del Ricci una famiglia sola.

- În queste tempo il nostro maestro volle esclusivamente dedicarsi a scrivere musica sacra; ma non conescendo noi il genere di questi chiesastici stoi componimenti, crediamo non poter far meglio che riportare quanto l'erudito signer Daf Torso scrisso al proposito.
- La musica secra era divenufa per lui lo atudio di prodictione, tando più chei viede la popolazione di Trieste zalice di bosan grado e a fostie l'erta e faticosa via che mesa alla vetusta basilica per bearri delle sue casto meledie. E molti, a certe feste, venivan di lontano per udirle. Era questa una prova: più che evidento della loro eccellenza: Nelle opere d'arte primo giulice è sempre il popolo. Che valguoo lo ciaramellate dei teoristi se qualle opere sone dal popolo d'annate?
- Alcuni attribuirono a versatilità d'ingegno il fatto che, mentre di questi tempi egli era il primo dei compositori di musica, budita, cogliesse pure invidiabili, anzi insuperabili palme nel campo della musica religiosa. Noi demmo al pria-

cinio di questo libro ben più ampia ragione a quest'apparente anomalia artistica. Resta che ora si tocchi del carattere particolare di questa musica sacra. Il Ricci volle che il senso veramente divino delle note ritraesse il divino linguaggio dei libri sacri. Non si lasciò trascinare dalla sua fantasia, talvolta shrigliata, a quei suoni ed a quei canti ch'era assuefatto a comporre per le scene; ma invece maravigliosamente la padroneggiò, dettando note più che mai adatte ad esprimere la forza ed il sentimento nelle sacre parole racchiuso. La sua musica sacra non pure è spoglia di quei motivi che richiamano spesso al pensiero le cose terrene, ma è tutta maestà, tutta piena di quel canto dignitoso e devoto, che anzichè distrarre la mente , la raccoglie a gravi concetti , e profondamente ci commuove. In essa nulla vi ha che susciti. anzi nulla che pur ricordi quella febbrile ebbrezza che agli esaltamenti trascina.

« Chi negherà il sublime del canto fermo ecclesiastico? Potè mai l'arte musicale italiana e di tutte le altre nazioni vincere in sentimento ed in espressione il luttuoso canto e semplicissimo delle Catacombe e i trionfali espandimenti del Maonificat dei primi tempi cristiani? No: il Rossini, il Mercacadante, ed altri illustri maestri, non che il Ricci stesso, quando dovettero trattare il sacro, non poterono francarsi da quelle fonti primigenie, riconiarono i motivi da tanti secoli consacrati, rimpastandoli ed abbellendoli, ma nulla più. Or dirò da vantaggio e francamente che il Ricci aveva sopra tutti conosciuta quest'arte di riprodurre i canti tradizionali della chiesa colla novità delle forme delle moderne scuole musicali. In una parola , egli disposò alla musica sacra i progressi della scienza. Una prova ne sieno le ben venti. Messe che da lui composte ora arricchiscono l'archivio della cappella nella Basilica di s. Giusto in Trieste. Queste sacre musicali composizioni fecero dimenticare le molte scritte dai maestri Rampini e Farinelli che lo precedettero, ambo nell'arte rinomati. Soprammodo bella è la Messa pastorale da eseguirsi nel Natale. È dessa tutta melodia; un vero canelayere: d'un tipe, di una originalità unica: i suoi canti. impropitati di novissima e caratteristica semplicità . sgorcano da un' ispirazione vergine, purissima da influssi terreof, tutta effusa in celestiali concenti. Altro magistrale lavoro per arte e sentimento religioso è la sua messa di Reoniem commessagli ed eseguita per la prima volta il 2 marzo 1853 per l'anniversario di esequie imperiali : il canto e l'istrumentazione sono condotti con austerità singolarissima di forme, con gravità di accordi che spirane malinconia e fanno dei varii suoni in essi maestrevolmente combinati un'esoressione fedele delle parole del mestissimo rito. Va specialmente notato il Dies true, funerea lamentazione che oltremisura ispirò il genio del Ricci. Ne primi versi esce in un canto vivace con ranide mosse di violini, i quali tratto tratto appoggiati dagl'istrumenti di ottone, muoiono insensibilmente con tremuli di mirabile effetto, quasi i gemiti dell'anima che si prepara al gran giudizio; indi la tromba luttuosamente squillando, pronunzia ed accompagna la voce del basso, che maestosa sollevasi nel silenzio al verso Tuba mirum, e s'accoppia, poco poi, con magico effetto, a quella del tenore teneramente commossa. E queste due voci che dominan già tutto quanto l'accordo funereo, non tardano ad essere suffragate dalla massa dei cantori, ed il canto procede allora dolentissimo sino alla fine, lasciando che ora la tromha ora l'oboe flebilmente ad esso qua e là si sposi per estinguersi noi con esso nianissimamente. Gli è questo un pezzo musicale di massimo effetto ».

«» L'arrivo in Triasto nel 1840 del fratello Federico distoles il nostro mesito delle severa almolie, o riternati così entranhi alle fraterne gine, presero la risolutione di comporre a vicenda una musica giocora sopra un soggetto initialata Crispino e la Comere. In questa, fra le fortunate fortunatissimi opera, si fusero in uno le briose melodie, i vicacissimi cassi, le squiste e ben talcolata ermonie, ed i graziosi bellissimi effetti che sus saperano ritrevara negli svaratiri componinenti; coll'arte chambiese cuinentenensa possedezano, ne venne finori une spartito che hen poli dirimodello in questo genere di componinenti. Dita nel di SEGO al textro a. Rendestto di Venezia, obbe il più fertunato spendidi soccesso, e pari fortuna lo segul sempre in tota Ilalia, in America, in Parigi nel 1806, in Londra, Bruxelius e Pietroburezo.

Arodo molto perlato del merito di quast'opera tutti giernali musicali, e nei varti tempi essonole stati sempe como di di, crediamo che sarebbe intutte il venire si tutti a farre necerata dissinta. Il platuso che esse, dopo venti ami di vide la luce, da per ogni dove anceo riscante, è la più luminessi dimotraziono dei suo vere merito, dell'iffetta con nessi dimotraziono dei suo vere merito, dell'iffetta con statatemente produce in tutte la civili nazioni, ree non pub certe manerari il casto del bello e del vero nell'arte.

Il Ricci fu invitato nel 1852 a comporre un'opera giocosa pel Teatro Nuovo di Napoli, La Festa di Piedigrotta (1), scritta (1) Nel 1353, regnando in Napoli Giovanna I. secondo la leccenda.

tre persons di isogo e di professione assi diverse, e distrati l'ans stall'Eller, chère un sivinon. La prina fix un sonno chiambia Bendeètto che abitava Santa Maria a Cappella, alla perta di Chialri, la ocessala, Pietra, na crevali cia nessara vita sollatara sulta cliaca datosi a. Maria subli, e la lerra, una monata a nune D. Maria, cella fansiglia reale di Derazzo, che vieva nel monatera delle dano domonican, silo cere cen trevezi il castichò dell'Uvo. La visione ingisagera allo percon appraello dei dodicaro visiona lla gortun in essopi o le seure della gram molre di Dio, e proprimente nel lasgo eve nei trespi andrali gram molre di Dio, e proprimente per la persona dell'antico dell'anticolori dell'anticolori dell'anticolori dell'anticolori dell'anticolori dell'anticolori del regiona dell'anticolori del regiona dell'anticolori del regio di distratta di cressati el allegio even di trespi andrali.

Il popolo napolitano, inclinatissimo ad ossequiare la Vergine, pretando intera credenta alla citat rivelazione, con voti, obbazioni ed elemosine dicele principio nel 1303 a cavare le fondamenta di una accomola cappella nel longo allora detto il horpo di Chiaia, e propriamenta dirimpetto all'antica grotta, ed iri fu trovata sotto terra la saltanta di una Medonna che probabilimento dovera paparetenera alla vernel dialello natio. L'argomento è tratto dal nostre chiropotta Marce d'Ariens, dalla festa che in Napoli con gran pompa si celebra nel giorno 8 settembre di oqui amo, c. nella quale il nostro popola griando, cantando, dazuando e mangiando si abbandona a haldorie e bagordi impo le vice, menano al Santario, che per essere poste quasi all'imboccatara dell'antico traforo che nel volgo porta il noneo di fortata di Pacsanda, fien detto della Madonna di Picligratia.

Alla proposta fatagi dall'impresario di quel Teatro, egii rispase: - Ricevo con vera soddisfazione il grazioso invito di « serivere l'opera che mi proposete: questo patrio soggetto « mi nebria e mi sorride tanto, che l'accetto come dire a « bocca hacita, le osnisière come cosa mia, em ispremeré il cervello a far che riseca a vesifre di musica che possa e serprimere fil usi ed i octumi di clotesta popolo di galo,

a si insinuante , affettuoso e ciarliero. » (1)

chia appella distratti. Quosta immagine è la nicasa che al presente in venera, ma più solla modetta coppella, ma nel respio diressota suntanos col valgera dei secoli. La gante in gran folla accorre anche dal paesi limitro da univisi al Napolina, fin dalla vigilia e notte che precciono il di della festa; ci anche i viccrè dei sorvani pro tempore, in gran certos, circunstatti dua popolo festante, ci in mera salta soldatesca di diverse armi, rendevano più alosano colla loro presenza la più catego di diverse armi, rendevano più alosano colla loro presenza la più contro III di Spagna, e dopo lui il gilio Ferdinando IV. A questi succere i più diferenzo anno militare fancese, a, dopo la revisarazione dei 1815, Perdinando I ed i suno discondenti. Dal 1800 la cina si restratarione dei 1815, Perdinando I ed i suno discondenti. Dal 1800 la cina si restratarione dei 1815, Designato dei sintervazione di sonza. (Vedi Engenio, Colinno, Capaccio, a lo Scherillie che su tali fatti scrisso lunga cel erudita monorica), (I) Ecco la lattera che pol scrisso sal d'Arizono, quando quasti (I) Ecco la lettera che pol scrisso sal d'Arizono, quando quanti

gl' inviò il manoscritto del suo lavoro.

All' egregio poeta signor Marco d' Arienzo.

- Caro poeta

Prima di rispondere, ho voluto leggere e rileggere la tua graziosa e bellissima commedia, e sono rimasto oltremodo contento; ma

Egli felicemente ottenne il suo intento; la musica riusci si briosa , vivace , piena di vita , di poesia , di belle immaginazioni, di povissime melodie, che pur ora ricordano anche da lontano le notti di Mergellina, il cielo azzurro di questo incantato lago che si chiama Golfo di Napoli.

In questa fortunatissima creazione Ricci è stato poeta, pit-

devi con me convenire che bo molto a studiare per ben condurro tutt'i pezzi concertati. Se io dovessi dire quali sono quelli che più mi piacciono, dovrei parlarti a lungo; perció ti ripeto che mi piac-

· Dal Maestro Moretti, che aveva pregato di darmi un'idea di tutta la Compagnia e dell'orchestra, nessuna risposta mi è ancora arrivata. Collo stesso ordinario scrivo all'illustre Mercadante, pregandolo di darmi un esatto dettaclio di tutto.

ciono tutti, e ne sono rimasto contentissimo.

- · Non posso decidere la mia venuta in Napoli, la quale mi sarebbe facile in primavera o in està. Basta, vedremo se mi riuscirà. Accetto l'offerta dell'impresario Musella sul pagamento del viaggio di andata e ritorno. · Osservo che nell'esecuzione della commedia bisognerà della mu-
- sica sul palcoscenico. L'impresa farà questa spesa? · Osservo che si scritturano cantanti a tre mesi; se vi è un posto
- si potrebbe scritturare mia cognata per prima donna, che io credo. si trovi ora in Napoli. Potrei così darle la parte di Rita, Parlane a. Musella da mia parte (\*). Tutte le canzoni sono belle, specialmente quelle al terzo atto.
- come pure il finale, il quarto atto ec. ec. · Mi dimenticava di dirti che il quintetto delle donne mi ha sor-
- preso, ma io studiando spero che mi riuscirà. . Caro poeta, mi hai dato molto da fare; ma la commedia mi piace

Amico affez.º Luigt Ricci

interamente, e scriveró con piacere. » Trieste 4 ottobre 1851.

Addio.

(\*) La cognata del Ricci, alla quale voleva affidare la parte di Rita nella Piedigrotta al modesto Teatro Nuovo, ora è nota come la celebre Stols, una delle poche che al momento splendono prime sull'orizzonte musicale.

tore e sommo compositore. Ma nelle prime sere l'accoglimento fu tutt'altro che festosissimo, e per niente eguale al merito della musica; non per partito contrario o per malevolenza, perchè Ricci era nel cuore e nella bocca di tutti amato e rispettato; ma prima per un po'di lungaggine, cui subito si riparò, e poi per le dicerie di pochi pedanti od invidiosi che non sanno trovare il bello se non nelle regole imparate a scuola. Le novità introdotte dal Ricci nella Piedigrotta, che da questi vennero giudicate licenze, non erano che il risultato della sua lunga esperienza, del suo gusto, del suo squisito sentire, e del progresso di quell'arte che lo rese gran maestro. L'aver fatto spesse volte di meno delle cadenze convenzionali nei pezzi capitali, il novello impasto dato ai pezzi concertati e d'insieme, la variata tessitura degli altri, ed una strumentazione in alcuni momenti tutta sua originale ed anche qualche volta strana ed azzardata, furono le principali colpe che i maestrucoli gli addebitarono. Ma egli con la coscienza del suo saper fare, ricordandosi del Dantesco Non ragioniam di lor, ma quarda e passa, sopportò coraggiosamente la dura prova, quasi avesse voluto dire per tutta risposta ai suoi avversarii; « Ora vi lascio abbaiare alla luna; ma dono di me, gli altri che verranno faranno come me ».

Sera per sera il cielo si diradó; l'opera fu a poco a poco capita e gustata; e crescendo seimpre più nel successo, attrasse per 374 rappresentazioni consecutive un pubblico numerosissimo; ed io il posso dire, che se non assistei a tutte le 374, per una buona metà di esse non vi unancai di certo.

E giacebè delle moltissime opere del Ricci stimate ed apperzate, applaudite o riprovate in quasi tutti i chari dei due mondi, e giornalisti e critici decantareno i trionfi e le cadute, perciò noi della sola opera di Piedigrotte, che in gono le napolithae scene la più fortunata ed applaudita da tutte le classi che in se racchiude questa popolatissima città, di allo opera intentiamo fare una breve ed accurata disamina.

Nel primo atto, dopo il coro d'introduzione di genere po-

polare, o per dir meglio tutto napolitano, pel modo come il compositore è riuscito a scolpire al vero l'indole del nostro volgo tanto portato alle feste, viene un'aria di Descalione. indi una graziosa ed elegante serenata per due voci tenore e hasso. Achille e Benzo, istrumentata con quartetto nizzicato. ad imitazione della chitarra e due flauti. La frase di questo bellissimo pezzo, oltre all'essere popelare, ha una tinta espressiva locale, che produce una gratissima impressione nell' animo di chi l'ascolta, e può dirsi veramente una serenata modello nel suo genere. Segue un quartettino e coro, ed entrambi formano la stretta dell'introduzione : ed abbenchè sia un poco lungo, e d'idee non nuove, pure pel brio che vi domina, non lascia di produrre un grazioso effette. La cavatina di Polifemo nel primo atto è un pezzo molto facile con idee popolari. Nel quartetto finale dell'atto primo con soli uomini, vi sono molte idee e molte ripetizioni. Se questo pezzo si accorclasse di una buona metà, diverrebbe piacevole ed abbastanza vivo e di buono effetto.

Nell'atto secondo, l'andonte della cavatina di Ritia in feminore, ove nodata un grazionissimo pertichian difatto alla seconda. donna, è di hellissimo effetto e produce grata impressime. La sortità di Cercio con cero è un pezza di eleguate fattura. Bello il parlante accompagnate dai violini sincupati, e sasve la melodia del coro a bassa vece. Il quitatto finale dell'atto secondo può dirsi veramente un delle più belle pagino del Ricci: fattura magistrale, impasto armonico, distinto, fraseggie spicacio e sobrio, dispositione delle voci perfetta e degna davvero di un allieve educato alla grande scuola di Rapoli; iden novissime, in particolare nella stretta in mi suggiore tempe quattre due, per la gradazione del colorite che mette il livi in chiunque l'ascolta.

Apre il terzo atto un piecolo cero, e dopo attacca subito la famosa turantella con coro, forse la più geniale e la più volutiuosa delle moltissime finora composte: tipo vero di grazia e di eleganza. Le frasi sono nuove, caratteristiche, e di un brio tutto popolare, con una certa tinta melanconica, tutta propria di questo genere di componimento, ed è strumentata con gusto e bizzarria. Questo pezzo, che può dirsi creato di getto, è un piccole capolavero dalla prima all'ultima nel

Per fare poi il contrapposto e come un chiaro oscuro per l'effetto del quadro, la canzone e coro che succede è noca cosa; però un'altra che le vien dopo per voce di tenore in si bemolle quattro due è bellissima per ispontancità d'idec, di condotta non comune , ed in perfetto carattere : la ripresa della prima idea fatta dal coro da molta vita al pezzo e produce grande effetto. La canzone del cucuricà . chichiricht, ed il seguito che forma il terzo finale, possono chiamarsi piuttosto una sequela di scene popolari, che se vengono ben rappresentate non lasciano di produrre grato e piacevole effetto in Napoli, perchè serbano un certo carattere locale e delle forme e tinte tra noi convenzionali; e nessuno meglio del Ricei conosceva il carattere, l'indole ed i costumi del nostro popolo. Le idee di tutto questo insieme, non sono le più nuove davvero, e sono anche ripetute di troppe, il che produce un po' di lungaggine , senza la quale forse l'effetto sarebbe maggiore.

Il quarte atte non reggo in paragono dei precedenti, si per la suverchia lunghezza del pezzo di commodis, como per la povertà d'invenzione. Difettosa poi è la marcia militare in tempo otto sei, che meglio potrobbe chiamarsi cannose papolare. La frase vince rigietta della parti principali sion al forte di tutto il coro, e così si chiude l'opera con languido effetto.

Ad onta di ciò la musica della Piedigrotte è vivacissima, piema di brio e di forza comica, ed adorna di quel pateire tanto insito al carattere dei Rapoletani E di fatto certo è che dopo 47 anni da che fia composta, la senti sempre cannare dal volgo, è divenuta popolare, è il patrimoni di tutti, ed ogni qual volta si rappresenta nei pubblici testiri, la folla stivata accorre a sontirla e risentirla ed applaudirla, come se fosse il primo giorno della sua rappresentazione; de grazino osservare che mentre l'attore canta la sua parte sulla secesa, dal fondo della platea oddi'utilimo ordine dei jalchi il popolo, eminentemente musicale, si diletta a cantarellare soste voce (cosa che mollo incomoda i vicio) il emdesimo cantiline, che pare si tramandino tra noi di generazione in eccerazione (1).

Oh! che bel trionfo per un maestro quando può scrivere un opera come Piedigrotta!! Dopo tanta universale appro-

(1) Quest'opera, rappresentata nel dicembre del 1869 all'Ateneo di Parigi , non ebbe che un meschino successo , come a me scrisse lo stesso Federico Ricci nella sua lettera del 5 gennajo 1870, della quale riporto il seguente periodo: « Anche invitato non ho voluto assistere alle pruove della Piedigrotta, prevedendo che le cose non po- tevano andar bene, anzi dovevano, come dispiacevolmente avvenne, « andar male, malissimo. Figurati , mio caro Florimo , che il poeta e che tradusse l'opera nell'idioma francese, nella sua stranezza ha « cambiato tutto il soggetto del libro!! sostituendone altro a piacer . suo, e togliendo così alla commedia il carattere ed il tipo nazionale, e come l'aveano ideato e maestro e poeta, per cui l'effetto fu tutto altro di quello che ognuno si aspettava. Il sig. Wilder, ch'è stato « il manipolatore di tutto questo pasticcio di cattivo gusto, si pera mise introdurre sulla stessa musica degli enisodii fuori luogo ed affatto estranei al soggetto, che gran torto apportarono alla pro-· duzione. Di più fu commesso il vandalismo di un sol pezzo di mu-« sica farne due , ed empietà simili. Di poi dell'antico libretto ha a lasciato tutto quello che doveasi togliere, cioè que personaggi rad-« doppiati che parlano sempre a due ( difetto per altro del libretto a napolitano, che Luigi d'accordo col poeta D'Arienzo avevano di-· visato modificare), togliendo poi con poco giudizio ed a spese del · buon senso quello che lasciar si doveva , cioè il colore locale del « dramma e la tinta di quei personaggi, tipo vero napolitano , per-« dendo così il cento per cento dell'effetto. Dopo subita una si fatale \* trasformazione, puoi bene immaginare qual risultato poteva e do-« veva avere la povera Piedigrotta! Io che non volli assistere a nes-« suna pruova, non ho visto lo scempio dell'opera che solo quando « era impossibile salvarla dalla tremenda caduta ch'ebbe, »

vazione, chi più felice e più beato di lui?.. Stimato, amate, carezzato e rispettato da tutti e dappertutto.

E pure, pochi giorni prima della sua dipartita da Napoli, tu assalito da una profonda malinconia, ch'egli voleva nascondere a tutti, ed anche a se stesso; e dagli amici dimandato quale ne fosse la causa, rispondeva ignoraria, interamente iznoraria.

Chi sa se un fatale presentimento non gli gridava nel fondo del cuore, che era l'ultima volta che rivedeva la sua diletta Napoli?

Ritornado in Trieste, lo spirito triste e melanconico che costantemente l'avera seguito lungo il viaggio, contro la sua astura e la sua volontà si era fatto padrone dell'anima sua. Egli, se non per liberarsene, chè già lo eredeva impossi-

bile, ma per distrarsene alcun poco almeno, pensò che il meglio da fare era di ritornare alla cetra dei profeti. Dopo il riso il pianto, tale è la vita!... Lui fortunato che

nel pianto e nel riso sapea esser grande.

A questo punto crediamo utile riportare per intero quanto è seritto dal signor Dal Torso sulle musiche sacre che da questo tempo in poi egli compose.

n livemento il literia Tireias, gli bolinob basica illa mente il pensioro di porre in munica nachi utti quidi parti. Il l'illicio della Settimana Santa che soleranti espaire in corpu- ca como forme. Bonona parte di questa finiti can già centi activa ca di cama prate di questa finiti ca mi gia città princi parti atti i moi pensiori finisocci i mo dello mai che il seggetto era tutto sacro, talchò non una nota fortatiguare in leziositi teatrali, non una nato concetto mi giupare in leziositi teatrali, non una nato concetto in concentrati della canzone del mondo. I moitri or semplici e stringeri el Libano, il delore profondo dell' utimo rito, e la mestira sin-armalide del Calvario. La è questa una dotta musica, degna d'altissima lode, varia sempre, e sempre nomineno agnale d'altissima lode, varia sempre, e sempre nomineno gonde d'altissima lode, varia sempre, e sempre nomineno condineno gonde so setesses della donomica delle Plane a quella di Psaya si

trae giorno per giorno con sempre nuove ispirazioni. Divisa in più parti, quelle si compiono l'una coll'altra, talchè se alle varie Messe di essa settimana santa, si aggiungane a lor luogo i canti corali, se ne ha un tutto perfetto, un libro. un noema di musica sacra. In si onerosa fatica non gli è mai venuta meno la musa dei sepolori e della croce; anzi sembra che a misura che elaborava i varii canti, il suo ingegno vie niù s'accendesse e pigliasse forza, l'immaginazione afferrasse muovi prodigi, o vuoi che il pensiero spiccasse solitario e sporlio d'istrumentazione, o vuoi che da essa sostenuto, fuggendo il deserto dell'anima, si levasse nieno di colorito e d'espressione a vagheggiare ne cieli una speranza. La prima volta che questa musica venne tutta quanta eseguita fu nell'aprile del 1854, e tale profonda impressione ella fece nella popolazione accorsa ad udirla, che da quell'anno in poi nei mesti giorni di Passione le vaste e doppie navate della basilica di San Giusto riescon troppo anguste a capire i devoti.

- Qual tempo era corso mai sì acconcio alle nenie sacre? Quando il coro ethe più d'allera hisogno della Peligione e del lamento de profeti? E qual anima sentiva più del Ricci le umane sventare, e meglio del Ricci potera sposarie alla cetra di David! "Il riso ed il pianto si toccano quaggiò, e già si accendò find aprincipio che il Ricci era per natura inclinato a questo trapasso di sentimenti, che paisono a tamini al disparati e ennici. Il sopolero non ha forse i suoi gigli e le sue rose? Il martiri non hanno anch'essi la loro corona el il orto risono? Il Ricci, somon menstro nelle medolie del l'allegrezza, era maraviglioso nella musica sacra. Nel suo Miserrer, che maestosamente clobrato non pur code, na vince quello del Zingarelli, in ciù almeno che senza alloutanazi dallo stile severe, arieggia a maggior medolia (d), udivi la della stile severe, arieggia a maggior medolia (d), udivi la

(1) Mi permetta il signor Dal Torso di non dividere punto la sua opinione, che rispetto, sul paragone e sulla preferenza che intende dare al Miserere del Ricci su quello dello Ziaparelli. I paragoni somo per lo più ediosi, specialmente quando cadono sopra uomini di

pieda è la speranza piena di rimorsi del monarza peccatore; nel Bies irve soletti il secoldi sisulevirei non rimorato et suo che nude e sepolerale il vero; nelle Lamentazioni di Geremia ti pareva ascollare il diroccar delle nurra di Sinaco, le stria delle modri che davano non latte ne sangne a spenence delle lore poppe ai famelici bambini, lo stricteogli incendii. I'rel disperato di un popolo che vuol cadere sotto le rovino della patria. Un ascro ribrezza mi riseravate cene, e la antiche volte di Sin Giunto, su cui già passarono ben quatsterdici socoli, mi pareano nella loro routzara più venezande o nella loro multi lul risponenti all'agonia di un popolo che ora non ha più patria ne trono ne altare milla terza.

In questo tempo venno dal Ricci proposta l'istituzione di una scuala di casto ecclesiativo del accademico, ondice sexa venissero educati quei giovanetti che poi doverano esegiurie le son uniche socre; quantuque tatte le antico qui l'estimo socio per la scuola avesse già cominciato sotto favorevolissimi anspicii, pur nondimeno per basse invidice pel laterar di neschisi mestrenoti che per progetto viplevano denigrare il Ricci, e per tante altre contrarieta, non si obbero i risultati che dal Ricci si attenderano.

Tutte queste peripezie cominciarono ad alterare la sua

gran rjonamaza e valore. Io conoco il Mierero del Ricci, che è indishitzanette un bilitimico composimento degno del l'alo sen nome. Quello dello Zingarelli, però ha una riputazione manistire, che da un mezza secto in manisse cottatte, che di suprimento helto per la una neglicità, per la na tervità, chi in altimo per un'ipappuntabile disposizione delle quattro ruci, che prodocoso un magio effetto; e quest'arte di disporte le vuci, come tutti sanno, era uno dei pregi più miental dello Zingarelli. Potremon perà nutterci di accordo col digione dal Tetro, dichiarando due capilavori i due Mieseri in quistine; un mettere quello dello Zingarelli a secondo posta, pand perdoni l'erasilita sutere dello Memorre di Luigi Ricci, una son proprio faris, ad onta della state el ammirzione che in prefesso per ciaglia univesalute, per altro non validissima e che deperira oggi giorno di più. Egli erasi addosacto moltissime fatiche superieri alle ferre della san età, non vecchia di anni, ma assai logorata da una vita tempeziota; prerbe love gi ebbligi che lo le-gano al Teatro alla Cattoriate, alla sopraddetta scuola che dirigeva, pare girvat uttta la città da unstitina a ser, da destra a sinistra dando particolari lezioni. Il fratello Federico, mei tre meti che in ogni non avera di vacance in Betreburgo e la comi de la passare in Trieste presso la buosa under e il fratello, rettava addoloratissimo vedendo il suo luigi in quella vita al laboriosa e affaticata e molto superiore alle

In lotta continua col suo focoso carattere e coll'amor proprio di artista, sembarsa oppresso da una mano di terro de gli pessava sul capo, de gli estava siculto, el degli estava sul capo, de gli estava signosi di una disragazione. Propitia giunes quella dell'inivito ricevuto di recarai in Praga, ova nel giorno fi lugito 1885 doverasi solonizzare il cinquantesimo anno dalla fondazione di quel Conservatorio, dal qualo nel periodo di mezno secolo erano usciti fanti grandi artisti e eclebri compositori.

Il Ricci, sapendoni in Venezia, donde acek'io dovera mucure per lo stesso oggetto a Praga, mi arrisse lettera affetuosissima, premuradomi di partire subito per raggiungerio in Trieste e proseguire insieme il viaggio. Il arare tempesto-son omi permise di fare la traversata che dopo den girni, appena arrivato in Trieste, mi recat all'indirirate chato mi avene della sua ablizzione e lo trevari partito per Vienna, ove lo raggiunsi la dimani, e lo riavenni in compagnia dell'orgenio mestro cavalier Laurar Bossi. Qual fa il coniento di tutti e tre nel rivederci, abbarceiarci, passare a rassegna tutta la nostra vita, dall'almanta del Collegio sino a quel punto della nostra riunione in Vienna! Mi mancano le parole per farne e satta ila descriicone. Irrequieto come era di sua natura, il Ricci volle affrettare di un gior-na la sua fatta, il Ricci volle affrettare di un gior-na sua giuda a Proga per unitra i resto ci sosi a finni della

faniglia della maglio, che colà l'attendevano, el insieme giraparre, come quasi del pasce, il conveniente pel notte ricivinente. Il Rossi el is lo raggiungenmo il giorno appresso, che i tercamo alla statimo della fervina proto per ricori in compagnia del chiarissimo Giovanni Gordigiani, maestro in quel Conservatario, ratello dell'illustra compositore di toscani, deputato colà per fare gli onori agli artisti italiani, che xi si rezeava.

Ouella settimana trascorsa in Praga, e tutti e tre lo dicevamo, fu una delle più belle e delle più felici della nostra vita: eravamo sempre insieme, ricercati da tutti, tra le feste della circostanza, gl'inviti ai pranzi, ai teatri, alle accademie. L'essere in continuo consorzio coi più cospicui artisti di tutti i paesi, ivi convenuti, era cosa davvero da inebriare e far perdere la testa. Noi tre Italiani, e pel nostro facile conversare e pel brio del carattere meridionale, fummo, forse a confronto di quelli delle altre nazioni, i più festeggiati. Le più gentili signore facevano a gara per avere nei loro saloni, nelle loro feste, nei pranzi, nelle conversazioni, nelle passeggiate, ed anche nei privati convegni i tre Italiani. Il luogo più assiduo del nostro ritrovo era l'Isola bella, detta Isola di Sofia (1), ove le più distinte e le più cortesi padrone di casa, Maria Michel e Lorenza Doubek con la gentile figlia di costei Leontina, ci colmavano di favori affin di renderci più piacevole e gradito quel poetico soggiorno: favori che a noi giungevano niù accetti pel modo affettuoso e sincero col quale le donne Boeme sanno offrire ospitalità a' forestieri. Ivi spessissimo si pranzava in mezzo ad un giardino sparso di fiori, circondato da un lago, da un ponte, da una cascata, in somma formante un insieme romantico di vero incantesimo, in compagnia di tante care persone di ambo i sessi, che per

<sup>(1)</sup> Essa si denomina Sophien-Insel, e preso un tal nome da che l'Arciduchessa Sofia fu ad abitarla, ed è il luogo di delizie di quelle rispettabilissime dame.

esser graziose con noi, ci parlavano sempro della bella Napoli che qualche amo prina a reason visitato, di Posilipo, di Sorrento, del Vesuvio ce., non esclusi tampoco i mercheroni; e tutti a bella posta colà riminii per rallegrare la notra presenza ripetavano a coto: al 1 re Napolitani abastano a casi solì a svegliare la freddezza bosena, a tenere allegra na brigata. - Ed il caro Ricci rideva a spanseoiraris, magiava sempre, e non si saziava mui di godere della vita, quasi presago che brevo dovere essere per Ini. Quel pochi giorni vissuti in Praga furono una vera sospensione al malore che lentamente lo minava. Dopo otto giorni di questa licantevalo dimora, terminate lo sphedide feste musicali, ognuno di noi riorece la sua via (1).

Il Cavalier Rossi mosse il primo per Milano alla direzione di quel Conservatorio cheva suonto a rappresentario i Peraga; in per Dresda, continuando il mio viaggio artistico per la Germania: e Risel per alquanti altri giunti rianse cei suoi di famiglia in Praga. Il giurno della mii partena volle accompanami sino alla stazione della ferroria. Egli non era allegro come al solito, ma tristo e tacitarno: appogiato al mio braccio, mi stringeva fortemente e convulsivamente la mano, col assorto in una cupa melancontia, non rispedera nel anche alle variate cose che per distarzio in gli domandava. Si da il segualo della partenza. Di l'abbraccio on vera effusione di curre, egli dico: Addio, addio, mio core Ricei; a ricoderzi, e presto. Egli interrompendomi, risposemi: E

(1) Non latende como l'egreplo signor Félis, che per la sísan schamit era fra givinati in Praga speas volle che coccisione d'inscitarria con noi, abbis postes dire che in quel tempe Luigi Ricci terverasi già radiction not Manisonio, che non Luigi, na Federico fasse in quella città convenuto. È sistes sitzamanente per poca menomento per poca menomiera fin materiera chia di chi in le le per la mentiona propera della contentia del propera la mestra opera, ricci-fasse di serce altrimenti letto nella Biografia musicale del Pétis, che a buso siritto è tenuta in tunto presa.

quando e deve?... poi si tucque un monento, o fissandoni unestanente riprese a dire: Addis, Porimo mia, noi suciona perimo più... L'ultima abbraccio in l'obbi camisso colle sue lagrine. Pevere amico moi?!! di core gilelo pressipio non ci sarcamo riveduti più mai; e forsa nache gli pressgiu che a quello siesse Praga, nor aven tanto gonti più che a quello siesse Praga, nor aven tanto gonto deven riterarer in ben diversa aspetto... demente!! Mi cade la centa di mano en rosmonizare di funesta sarpelto.

Di ritorno il Ricci in Trieste, non si mosse più, divependo sempre triste e pensieroso, e troyando qualche sollievo alle sue, niù che fisiche, merali sofferenze, o nella solitudine o nelle continue carezze che i suoi gli prodigavano. Però un'idea fissa che non l'abbandonava mai lo rendeva cupo e taciturno. Egli guardava con dolore un'opera che da più tempo avea composta e che quasi dimenticata giaceva nel suo armadio. Era . come egli diceva . la sua composizione prediletta . l'ultimo parto del suo fecondissimo ingegno. Mille diverse idee gli frullavano per la mente. che sperava realizzare tutte col solo far rappresentare il suo Diavolo a quattro. In questo stato di cose, venne ad aprirsi nel maggio del 4859 in Trieste quel levojadro teatro l'Armonia con onera e ballo. Al Ricci si schiuse il cuore alla speranza; i suoi fervidi voti vennero appagati; egli ebbe finalmente il contento di vedere eseguita su quelle vergini scene quella sua opera, per la quale nutriva tanta affezione. e che ebbe il successo più clamoroso, più entusiastico, la sera del 16 maggio 1859, mentre il pubblico fuor di se nel contento , divideva col maestro , che apprezzava ed amaya, tutte le sue emozioni e le sue gioie pel trionfo si pieno e non mai udito fino a quel tempo in Trieste. Noi non nossiamo entrare nei particolari di quest'opera che punto non conosciamo; ma volendo che i nostri lettori abbiano qualche idea dei pregi di questo lavoro, stimiamo riportarci interamente a tutto ciò che il più volte mentovato signor Dal Torso ne scrisse.

« Apertosi nel maggio del 1859 questo leggiadro teatro l'Armonia con opera e danze, il Ricci ebbe finalmente l'isperate contente di vedere su quelle scene eseguita quella sua orera da bueni artisti (1) che la posero nella miglior luce per essi possibile. La sera del 16 essa fu fatta dono del pubblico, e festeggiatissima da un affollate uditorio, portò gioie inebrianti all'antor suo. Non sapremmo dire quante volte ei fosse chiamato al proscenio da clamorosi evviva. Onella bella musica aggiunse una fulgida gemma alla sua artistica corona. Fu esito trionfale e daddovvero meritate; chè l'egregio compositore profuse a larga mono in questo brioso spartito e idee musicali leggiadramente svolte, e concetti armonici benissimo imaginati e condotti, e melodie nuove e varie e diremmo anche soprabbondanti, poichè stante la eccezionale lunchezza del libretto, egli dovette norre a lunga ed istancabile contribuzione la sua fantasia senza nunto affiaccarsi. Ed è mirabile come il Ricci avesse potuto tanto egregiamente trar profitto di un libretto della fatta di questo Diavolo a quattro, che quella buon' anima di Gaetano Rossi gli avea posto tra mani. Sonvi intere scene musicate con comica vivacità maravigliosa; è d' arie, duetti, cori , ci è più del bisogno, tutti di un pregio sopra il comune. V'è un duetto grazioso per soprano e contralto di sicurissimo effetto, foggiato nella cabaletta su quello mirabile della Semiramide del Rossini; v'è un superbo finale, e perfino l'immaneabile tarantella. In brevissimo, la è una musica pregevole d'assai, vittoriosa a studio di tutte le difficoltà dell'arte, ed ove scienza, immaginazione, novità e naturalezza si danno la mano. »

Fu fatale per lui questo trionfo, e micidiali del pari gli forono le molte e ripetute acclamazioni ed ovazioni, le quali, perchè aumentar non si potevano, si rinnovarono tutte le sere, e l'obbligarono a presentarsi quasi in ogni pezzo al proscenio

 Eran questi la Galli, soprano; la Lucioni-Landi, contralto; il Vincentelli, tenore; l'Orlaudi, baritono; ed il Ciampi, basso comico. per ricevere da un pubblico, diventife entusiasta, frenetico quasi per lai e per la sua musica, nuove testimoniane di dimostrazioni pare che avessere dovuto produrre recose tanta dimostrazioni pare che avessere dovuto produrre recose tanto violente nel suo cervello, che nella quarta rappresentazione dell'opera, in una delle tante volte che venne chiannato al presentazione al pubblico, come voltese dividere con lui gli applausi che gli si tributavano. Esaltate d'immaginazione, calde della febble del dellici, sotto una vecchiala prematura, la sua ragione sensibiliurente giorno per giorno si alternaza di sinte l'igaza a shalestera.

Vano riuscircon le attenzioni e le indefesse cure dell'arte assultura, nache solamente per mitigare in par te le sue beleati esaltzazioni. Il suo stato richiedeva l'assistenza di moltenti esaltzazioni. Il suo stato richiedeva l'assistenza di moltenzione persone, e inderire i longia datti odi mezi colte usare alcuni rimedii all'uopo indicati, ed impossibili a praticarsi nelle case private; percitò venno, degli annici tutti e da più cospicia personaggi di Trieste, consigliata la famigli ai de collocarto, e presto, nel famoso maniconnio di Praga diretto da quel detissimo medico che è il professore fóstil. Avertito immanimenti di tanta sciagura il frasello Federico che trovrassia a Pietroburgo, sollecitamente accores in Trieste, donde, unito alla mogite e alla cognata Siolz, prendende la più dara e dolorossa delle risoluzioni, ma necessaria, e la sola che restava in quel miserando stato dell'informo, trasse il povere Luigi nella capitale booma.

Ivisituato in quel triste e malaugurato asilo dei dementi, era affidato non solo alle cure, ma alle spontanee sollecitudini di tutti coloro che erano addetti a sorvegliare e ad assistere gl'infermi, e che volenterosamente vi si prestavano.

Nel hel principio il male fatale sembrava arrestarsi e prendere un avviamento migliore; perciò si aumentarono lo zelo e le tenere premure di quel valentissimo medico, cui balenava ancora una lontana speranza di poterlo salvare. Ma dopo qualche giorno, ricaduto in un letale abbattimento, e prostrato di forze com'era, minacció pur troppo una prossima fine !...

Il 31 dicembre del 1859 fu giorro di gran lusto per l'arte unusicale italiane o per la città di Triesta. Luigi licici alle oro 8 o mezzo a. m. lasciava questa terra per ascendere in quelle armaniose colestiali regioni, ove attenderalo per riceverio l'ultimo gran meserto italiano, l'emulo de sooi trioni e della sua gioria, Gastano Donizzetti, dicei anni prima tra-passale, e.mentri per le stesse caune, e dello stesso unici di che egli sin sponto. E vodi come il genio spesso è profesti? Negli iluitia suoi anni, trovandosi Ricci in Trieste e presentendo la sua prossima fine, sovente soffermandosi dicanari al ritrato il Donizzitti che avera nel suo solotto, e contemplandolo a lungo, prorompera in queste parole di done e quasti di disperazione: « la finirè com essest!! »

I suoi funerali in Praga furono modestissimi: non così quelli che la città di sua elezione dispose in onoranza del suo grannome il 19 gennaio del 1860; che anzi furono tanto sontuosi e selenni, per quanti titoli celi acquistato aveva alla pubblica stima; e volendo dare non solo un bel segno di affettuosa gratitudine ai viventi col dolore e col lutto di questo giorno, ma tramandare ancora alla cara memoria dei nosteri come Trieste sapesse oporare anche i figli adottivi, che lustro. gloria e splendere apportato le avevano, ebbe luogo così il funebre rito. Dal Teatro Grande prese le mosse il lungo corteo, ch'era formato da cento e cento poverelli dell'Istituto di beneficenza (riconoscenti al defunto che a loro vantaggio si era prestato in parecchi concerti), dagli artisti e coristi del teatro, dalla numerosa civica scuola di canto ecclesiastico, dai professori di orchestra, dalla militare banda musicale della marina, e da una straordinaria moltitudine di cittadini accorsi spontanci ad onorare la memoria d'un tanto uomo: i quali tutti sfilando a due a due, vennero condotti. dal maestro Rota, che li precedeva, alla cattedrale di san Cineta

## **— 879 —**

Sulla porta maggiore della vetusta Basilica, messa a gramaglia e risplendente per numerose faci, leggevasi la secuente iscrizione dettata dal cavalier dottore Pietro-Händler:

## LUCE PERPETUA REQUIE ETERNA A LUGIE RICCI NAPOLETANO DI NASCITA TERGESTINO DI ELEZIONE IN OGNI GENERE DI ALMONIE PER MODI MIRABILISSIMI COMPOSITORE E MARSTRO MORTO LI XNXI DIC. MOCCULIX

DI ANNI LIV

Nel mezzo della maggior navata leravasi un superbo catafalco, a destra el a manca del quale spiceava la seguente
iscrizione latina, scritta essa purò dal sullolato illustre archeologo:

ALOYSIO RICCI

PATHIA PARTHIENOPE
DOMO TERGESTE
SACHORUM MODULORUM
IN BASILICA AD DIVI JUSTI M.
MAGISTRO EXPERTISSIMO
IN MINERE DEFUNCTO
CONLEGAE IN MAGISTERIO
FIDICINES CORNICENSES CANTORES
JUSTA PARENTALIA
PERSOLVINIA

Dai quattro lati pendevan bandello bianche ette vennero sestenute durante la funzione da maestri Searamella e Sawerthal e dagl'istruttori de cori Desirò e Bellondin, mentre all'intorno stavano collocate le coriste vestite a bruno.

A celebrare la santa Messa si prestò il Preposito, e vi assisteva il Vescoro con tutto il clero. Dava al funebre rito lustro maggiore l'intervento del Podestà, di cospicue autorità governative e cittadine, e di strabocchevol numero di persone di ogni classe, convenute al pietoso uffizio.

Per tale lattuosa circostanza veñva saggiamente proposto, dal suo discepolo mestro Rota, che poi degnamente gli successe nella direzione della cappella, la messa di requie del defunto che ritiensi come capolavero. Concersero all'esecuzione i principial artisti di canto, i coristi, non meno che l'orchestra del Testro Grande. L'esecuzione fu perfetta, ammirevole.

Fu anche felicissima idea del maestro Rota d'innalzare al Ricci nell'atria del Teatro Grande un monumento che si futuri le ricordasse. La proposta venne accolta ed acclamata dalla denutazione del detto tratro e dal nubblico triestino intero. L'incarico di scolpirne il busto fu affidato al chiaro professor Ferrari, e quando venne inaugurato, fu tenuta un'accademia su quelle medesime scene ove vivente il maestro italiano aveva raccolto tanti allori. Il busto, dall'atrio trasportato sulle scene, e scoverto in mezzo ad una salva di unanimi ed interminabili apolausi, venne coronato di lauri, e un coro di cento voci e cento tra artisti e dilettanti, scioglieva un bell'inno funebre, a cui successe un concerto di pianeforte, arpa ed armonio, sopra i metivi più favoriti del Ricci, composto dal sullodato maestro Rota, di bello e toccante effetto. I distinti e chiari artisti che si trovavano in Trieste, la Galletti Giovanoli, la C. Pech, il Tombesi, il Monari Rocca e Luigi Fioravanti, eseguirono dei pezzi staccati, che resero il trattenimento niù gradito e solenne.

Tutto quanto in questa luttuosa circostanza fu operato dal maestro Rota, mostra chiaramente le rare virtù che l'adormano, e tra queste la gratitudine che serba pel suo maestro ed istitutore anche dono morto.

Luigi Ricci lasciò due teneri figliuoli: Adelaide, vaga fanciulla di nove anni, e Luigi che ne contava meno, mostrando già un ingegno straordinario per la musica. Egli camminando, come è da augurarsi, sulle orme del padre, sarà presto altro compositore che apporterà onore e gloria all'Italia.

Il Ricci nos solo fu ctitimo padre di famiglia, ma fu figio afettuose, el hierla el camorso fratello. Amó fimenso amore la madre, che dopo la morte del padre associó al suo destico; amó i sun fratelli e, com ispecialità Pechero, cho po averlo assistito e guidato coi consigli e cell'esempio mell'apparare l'arte difficile del comprere, lo volle finalmente compagno nella gloria, scrivendo insiemo delle opere depadio de el aimarizione, et ra queste la più fortusato Crispino e la Comere, che, como tutti sanno, da parecchi ami sta faccado il giro del mondo.

Il Ricci fu parimente generoso con gli artisti disgraziati e caduti in hisogno, che con delicati modi soccorreva, a tal punto che niuno arrossiva di presentarsi a lui, ed egli li mandava tutti consolati e contenti.

Luigi era bello della persona: avera fronte alta, su cui pareva spelender i ginesi (pocito nero, molilissimo, scintilliante; il portamento france; gii atti, l'aspetto, tatto quauto di sigirato. Nettius enurpe pullitissimo, ma con cetta originale sperzatura artistica; larba e capelli genialmente incolti, sono artinati mai; un cappello di follo bianco a larphe tene, qualumque fosse la stagione, un che nella suni singolariti conferira a quella bella figura qualossi di distinto. Vendire one fissare in lui lo sguardo, come per simpatica attrazione, era cosa impossibile.

L'umor del Ricci fu sempre gaio e vivace in gioventà: tale anche (salvo qualche divario) nell'età matura; se nou che negli ultimi anni più serie meditazioni lo facevano di tanto in tanto triste e pensieroso.

Il Ricci era adoratore delle tre glorie italiane (a parte l'altissime Rossini), Bellini, Donizzetti e Verdi: il chiamava grandi maestri, cui era d'uopo (egli diceva) far di cappello per il loro genio musicale: stimava Mercadante come gran contrapuntida pratico piutosto che scientifico. La musica che non gli nadava a sanque ra quella di Pracia: Parlava con rispetto di Meyerboer, ma predileggera Mozzrt, e lo savva. Per il più streune e sapoto campione della Scuola Afranana. I suoi assennati giudizii non si aggiravano soltanto intorno aggii emali, ma benanche si estemberano sagli inggia che pul-lulavano si suol tempi con più o men vigoria sul suolo d'Ita-lia. Compiangera nei giuoni sultri la suania di imiatra, antichè ercera di formarsi uno stile loro proprio; e no biasinava oltre eggii credere le tocheme, e la susania continua di fare oppre più assordante l'istrumentazione, maniera che oggi si anta. In quasi tutti i novelli compositori.

Egli ebbe quattro egregi allievi: F. Bergher, A. Randegger, G. Rota ed A. Zelman. I primi due trovansi maestri a Londra, gli altri a Trieste, e soli basterebbero a dar neme ad una scuola di non piccola città.

Indipendente per natura, non amo mai il fasto nè la protezione del grandi; e con quol sorriso che non mai gli mancava sulle labbra, dicava a tutti quelli che lo elogizama o c che gli consigliavano d' intitolare ai grandi qualche suo lavoro, di dedicare a regnanti qualcho opera sua: « I crechat che questi « potessoro darmi valgono mono delle opere che io presento al

- " pubblico per attendere da lui quella poca lede che merito.

  Egli n'è il padrone ed il vero giudice. Amo, diceva egli, la

  gioria: però esse non deue essere nè serna nè compra n'E
  - gioria; però essa non deve essere nè serva, nè compra.» E perciò nè fasti, nè onorificenze, nè titoli annebbiarono mai la sua mente e quella sua sublime anima indipendente. Pure la modestia del Ricci era tale e tanta, che quantun-

que divenuto grande nell'arte, conservò sempre, sino a che Iddio nos gli tolse il dono dell'intelletto, quella ammirevole sun natural semplicità, quella bontà di cuore, quella spontanetità di maniere, di modi, di parolo she lo distinsero, e che per tutta la sua vita formarono i pregi del suo carattere.

Amato e rispettato da tutti, era caro ai suoi stessi colleghi e rivali nell'arringo tentrale. Egli, modestissimo come Pergolesi e Bellini, non aveva alcuna opinione di se, e nel lodare gli altri, si studiava il modo per essere dimenticato.

- Chi non ha cuore, squisitezza ed elevatezza di pensare, non può farsi una chiara idea delle rare qualità che adornavano quell'anima ingenua, candida, eminentemente artistica di Luigi Ricci.
- La Società filarmonico-d'armunatica di Trieste lo elesso a sun direttore. Per essa acrisse varic compositioni, che vanero eseguite con plauso di unoi concittadini di elezione. Di quantica principale di propositioni del propositioni con un assole di basso, animato, brillanto e vivacissimo nella streica ta; cil il terza La petea, vero giololio musicale, pensiera guttile espresso precipuamente di due voci di donne con coro d'accompagnamento, che con grato e bello effetto s'intrecciano nella stretti con un elegante accompagnamento d'orchetriz; questo necco el son insiemo commonere de esalta.
- La Società musicale che si era istituita nel 1850 e della quale celi era già socio oporario, avevagli efferto la direzione della medesima, a vicenda col maestro G. F. Liekl. Ma il Ricci, che cominciava a sentire un certo bisogno della vita privata, nella onale si concentrava dilettandosi in comnorre musica sacra, genere a cui ormai si era in tutto e ner tutto esclusivamente dedicato, con garbati e gentili modi ne declinava l'onorevole offerta, e la Società che si credeva lusingata dalla presenza dell'illustre maestro, con istanze e premure lo pregava che acconsentisse almeno d'intervenire nelle grandiose accademie e nei geniali convegni : cosa che egli faceva anche di rado, perchè non amaya che pochi amici intimi riuniti in sua casa, e voleva vivere solo per la famiglia e per l'educazione musicale dei suoi figliuoli che idolatrava, non meno che per gli obblighi della Cappella e del Teatro Grande, carichi ambedue che negli ultimi tempi gli erano divenuti pesanti ed incresciosi.

Scopo principale del Ricci, meno un solo momento di aber-

razione quando serisse Le Nozze di Figoro, è stato quello di conservare all'Italia la vera fisonomia della sua musica nazionale. Rondere l'immagine della vita del popolo, ecco l'intento precipuo dei poeti e dei maestri della musica comica, e per questo egli ottenne meritamente distinto posto nell'arte.

« La musica teatrale del Ricci (dice il dal Torso) è tutta figlia del genio, tutta d'un'impronta affatto naturale: non artificii, non calcolo, non servilità convenzionali, non forme stiracchiate, non ritmi stentati: essa ti pare scritta senza fatica, senza pena, ma proprio di getto, come un frizzo di piacevole e pronto parlare, quasi sempre eguale a se stessa dal principio alla fine, sempre gaia e festevole, sempre appropriata alla parola ed al soggetto. Vero conoscitore delle voci del canto, non trascinò mai colle sue note l'attore al grido. Incredibile era la sua facilità nello scrivere i parlanti o meglio dialoghi, in cui il canto vero suolsi esprimere coll'istrumentazione, anzichè dall'artista che si modula ad esso. Aveva poi una rara spontaneità nel comporre i cori, il cui canto disteso e melodioso si compone di suoni interretti e quasi individuati, senza che l'una nota degradi e sfumi nell'altra: in una parola, con nessun altro legame che quello della scala armonica. E quanta varietà in essi! quanto felice l'imitazione del natural mormoreggiamento del conversare! quanto ben ritratti i tafferugli, i tumulti, e quasi dico le mattie della vita popolare! Nella sillabazione del canto egli era poi inappuntabile, vero e squisito maestro. L'istrumentazione del Ricci sentiva del fare spontaneo non meno che il concetto musicale: essa era sempre briosa, e quello che oggi più importa, non assordante mai. Il quartetto degli strumenti d'arco veniva da lui trattato in modo mirabile. tuttochè non fosse, o pare che non volesse mai essere e mostrarsì uno scrittore teorico di primo ordine. In ogni sua cosa sfuggiva con istudio assiduo la mostra della teoria, o, per dir meglio, dell'arte per l'arte e tutt'altro dal quale potesse trasparire un po' d'artifizio, un po' di studio, o semplicemente il convenzionale, il comune, I terzetti, a dir vero, sono proprio cosa sua. È là dove spicca potente il suo genio inventivo. Onelli dello Scaramuccia, della Chiara, degli Esposti e del Chi dura vince, sono di tanta bellezza che smagliano, nè sono secondi a quello del Cimarosa nel Matrimonio segreto; ne a quello del Rossini nell'Italiana in Algieri. E vi fu chi asserì recisamente essere il Ricci nel terzetto superiore a qualunque maestro italiano (4). Ed oltraccióstavano noco al di sotto di questa eccellenza i suoi nuintetti : annovero solamente quelli del Nuovo Figaro , degli Esposti e del Chi dura vince, e quello di sole donne della Piedigrotta, perchè ciascuno se ne possa di per sè far ragione. Che diremo dei suoi duetti? Essi sono foggiati alla classica, fino allo scrupolo. Mi basti tra gli altri ricordare quello della Chiara di Rosenberg e quello delle Novze di Figaro, e mi si dica se nulla v'ha di più eletto, di più brioso, di più spiccato nella storia delle scienze musicali. I rondò, finalmente, del Ricci spirano grazia, brio, vivacità, oltre ogni lode, Quelli del Colombo, dello Scaramuccia, degli Esposti, ci siano come arra degli altri, anzi come arra di una potenza artistica che può essere invidiata, ma da pochi altri compositori vinta od eguagliata. »

Ad onts di tutto ciù il licci non va cente di alenne pecche: e quale è l'opera numan che pud andaren immunel"... Gli si addebita la pora cura di enendare i soni lavori dopo averli compinit, perchò egli diceva essere per lai improbà litroricedere, ritoccare e ritornare sul fatto, che jure molte volte avea bisegno della lima; ecco perchò alenno delle suo opere embrano pintosto obbozzate, che spartiti studiati e compiniti.

(1) Noi non vogliamo nè contraddire nè aderire all'opinione di colui che ciò asseri recisamente, tanto più che egii non si limita a parlare solo de terrettii bufii, ma parla in generale di tutti i terrettii; ed in questo suo modo di vodere non sappiamo quanti potrauno dargli raxione. Altro difetto, l'abuso dei tempi dispari, dei motivi di valzer ec. ec. ad onta pero che molti di questi abbiano avuto successo di voca.

Qualche volta gli si addebitava noora la trascuraggine e la montenia, per la posa variettà del modalare, non che lo stile piuttesto triviale e trascurato, sebbese in questo dificti niciampassero molti muestri mapolitani che seriesero opere giacose. Altiri pretesero che soventi eccedesse in ripettireni, e quaste soverchiamente prolungate; ma per chi seriese tanto, quanto egli seriese, è facile il ripeter se atesso, ed alcune volte anche glii altri.

Egli , sebbene ligio ai sversi principii della scuola ove venne culcuta, pur nondimeno camminava coi prograssi cha l'arte faceva tutti i giorni, comercando però nel suo stile il carattere di semplicità, di naturalezza, che lo portava a colturare il canto el il parlante libero e sciolto, sraggendo sempre i complicati e chiassosi accomagamamenti. Giacchi intendeva il vero bello mella somplicità e nella chiarezza.

La scienza como l'intendono i pedanti, certo non brilla melle sue compositioni, vos si scorge la facilità di fare, la spontaneità delle melodio, la bella disposizione delle voci, un'occhestrazione bizzara, originale e tutta sua propria, una certa novità nelle forme, la fantasia che non gli vinos quasi mi meno, specialmente nell'opera comica, e finalmente l'arte di trarre sicuri effetti, figli delle situazioni sceniche dell'espressione delle parole: e de perciò che a giusto titolo venne chiamate il poeta del popolo ed il meastro della musica più serupolosamento nazionale.

Ad onta di ciò per lui calza benissimo il verso di Orazio libi plura nitent etc., e per questo meritamente prese un bel posto nel dominio dell'arte.

Nel genere semiserio e giocoso, sempre che se ne eccettui Rossini, a livello di Donizzetti viene Luigi Ricci, il maestro di maggior rinomanza nella prima metà di questo secolo.

#### I. Composizioni di Luigi Ricoi esistenti nell'archivio del Real Collegio di Napoli.

- L' Impresario in Angustie, opera buffa in due atti. Collegio di San Sebastiano 1822, riprodotta in San Pietro a Majella 1835.
- La Cena frostornata, opera semiseria in due atti. Teatro Nuovo, autumo del 1824.
- Aladine, opera semiseria. Teatro Nuovo 1825.
   Il Diavolo condannato a prender moglie, opera semiseria.
- Teatro Nuovo 1827
- La Lucerna d'Epitteto, opera semiseria in due atti. Teatro Nuovo, earnevale del 1827.
- 6. Ulisse, opera seria in due atti. San Carlo 1828.
- Amina o l'Orfana di Ginevra, opera semiseria in due atti. Roma, Teatro Valle, autunno del 1829.
   Chiera di Rosenbera, opera semiseria in due atti. Mila-
- Gaiara di Rosenberg, opera semiseria in due atti. Milano, Teatro della Scala 1831.
- I Due Sergenti, opera seria in due atti. Milano, Teatra della Seala, antunno del 1833 (riprodetta al Fondo al 1840).
- Chi dura vince o La Luna di Miele, opera semiseria in due atti. Roma, Teatro Valle, in dicembre 1834 (riprodotta al Fondo nel 1843).
- Eran due ed er sen tre, ovvero Gli Esposti, opera semiseria in due atti- Torino, Teatro di Angennes, estate del 1834.
- Il Colonnello, opera giocosa in due atti (di Luigi e Federico Ricci). Fondo 1835.
- Il Disertore per amore, opera semiseria (di Luigi e Federico Ricci). Fondo 1836.
- Il Birrajo di Preston, melodramma in tre atti. Firenze, Teatro della Pergola 1847 (riprodotta al Teatro Nuovo di Napoli nel 1854).

- Piedigrotta, opera semiseria in quattro atti. Napoli, Teatro Nuovo 1852.
  - Crispino e la Comare, opera semiseria in quattro atti di Luigi e Federico Ricci. Venezia 1852 (riprodotta al Teatro Nuovo di Napoli nel 1853).
  - 17. Partenope, cantata.
- 18. Credo a tre voci con orchestra.
- Litania per due soprani e basso con organo.
   Terzetto nell'opera Dopo sette anni di varii autori.
- 21. Si cari e fidi accenti, aria per soprano con coro.

## II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1º Colombo opera seria, Parma, primavera 1829 .- 2º Il Sonnambulo opera semiseria, Roma, Teatro Valle 1829. - 3° L' Eroing del Messico o Fernando Cortes, Roma, Teatro Tordinona 1830-4" Annibale in Torino, Torino 1830 - 5º La Neve, Milano, Teatro della Canobbiana 1830. - 6" Il nuovo Figuro, Parma 1832. - 7º Un' avventura di Scaramuccia, Milano, Teatro della Scala 1834 .- 8º Chiara di Montalbano, Milano, Teatro della Scala 1835. - 9º La Serva e Ussero farsa, Pavia 1835 .- 10" Le Nosse di Figuro, Milano, Teatro della Scala, - 11° L'Amante di richiamo, musica di Luigi e Federico Ricci, Torino, Teatro d'Angennes 1846 .- 12º Il Diavolo a quattro, Trieste, Teatro dell'Armonia 1859 .- 13º I Controbandieri, coro con orchestra .- 14º Il Brindisi, coro idem .- 15º La Pesca, coro idem. Questi tre cori furono scritti tutti e tre per la Società Filarmonica di Trieste. Venti Messe, tra le quali una in Pastorale, una di Requie, e più tutto il servizio chiesastico dalla Domenica delle Palme sino alla Pasqua di Risurrezione, che goi canti corali analoghi formano un tutto insieme perfetto.

#### ANGELO CICCARELLI

Nacque in Montone, provincia di Teramo negli Abruzzi, il 25 gennajo 1806. Cresciuto in Sant'Ameno della stessa provincia, patria del suo genitore, colà passò i primi anni della giovinezza. Il nadre voleva destinarlo allo studio chiesastico: ma i parenti della madre si opposero e gli consigliarono di fareli apprendere la musica, per la quale mostrava di avere melta inclinazione. Rimasto orfano di nadre e non trovandosi in Montone professore adatto dal quale potesse apprendere almeno i primi rudimenti, la madre, quantunque di finanze ristrettissime, prese la risoluzione di mandarlo in Lanciano, ove arrivò il 4º gennaio del 1815. Colà stette sotto la guida del chiarissimo maestro Filippo Gianni organista nella cappella di quella città, che buono per carattere e di anima caritatevole, assunse l'impegno non solo d'istruirlo nella musica, in cui egli era valentissimo, ma bensi di farlo con se convivere e di trattarlo come se fosse un suo figliuolo. Apprese dunque dal Gianni i sani principii di quell'arte che in appresso devera dargli onori e fortuna. Così trascorsero sette anni, quando il maestro Gianni prese la risoluzione, onde migliorare la sua condizione, di abbandonare quella città per recarsi altrove, e gli fu dispiacevolissimo di lasciare il povero Ciccarelli con pochi mezzi, e senza nessuna guida che potesse continuare a dirigere gli studii musicali di lui. In quel tempo trovavasi in Lanciano nella qualità di primo funzionario, che dicevasi Sottintendente, il signor Vincenzo Corcioni, la cui figlia sonava maestrevolmente il pianoforte. I più distinti personaggi di quella città fecero alcune pratiche presso il padre della virtuosa giovinetta, per ottenere che questa desse anche a titolo di carità al Ciccarelli delle lezioni di pianoforte e di partimenti, in cui ella era anche passabilmente bene iniziata, e ciò coll'intenzione non solo di non fargli dimenticare quel tanto che avea così bene appreso dal Gianni, quanto collo scopo di continuare a fare qualche progresso, che per piccolo che fosse stato, sempre gli avrebbe, se non altro, facilitato la strada se un giorno gli fosse stato concesso di potersi recare a fare fondatamente i suoi studii in Napoli. L'alto personaggio, bene informato dell'irreprensibile condetta e morale del giovinetto, vi acconsenti di buon grado, e la virtuose e gentile inactra cominció a dare le sos lecioni di musica al Giccardili che non pose a insistrava disposto ad approneire. Nel havie periodo di un anno e qualche mose foce talli proprissa, che bone si angurvamo di lu quei signori di Lancinso premuron della sua riuscita, del pari che l'illustra mestra che fanto nairore e tanta all'attose care poneva nell' ammissatrario. Ma quando nino se lo aspettura, altra contrarielà vende e calpifat. Il suttitatedende da colt fa ri-nisoso e trustecato in Napoli, e Giccarelli peròli fa sua nobile e generous sittutarie.

La povera madre di lui, sprovvista di beni di fertuna, che per campar la vita era passata a seconde nozze, in nulla poteva soccorrerlo: di tal che, rimasto senza guida e senza mezzi, decisero occuparsi di lui e dargli i mezzi al suo progredire ed alla sua materiale esistenza le generose e rispettabili famiolie di quella città Organani e De Giorgio; ed egli dal sno lato mettendo a profitto quello che aveva appreso dal Gianni e dalla gentile maestra , incominciò anche alla sua volta ad esercitare la professione, dando delle lezioni di musiea. Avventuresamente per lui fu preso melto a ben volere dal conte Saverio Genoino, che da prima lo ricetto in sua casa, trattandolo come un individuo di sua famiglia e ricompensandolo in pari tempo per le lezioni che dava ai suoi figlinoli. Vi resto sino al 1826, anno in cui la rispettabile signora Cercioni che si era stabilita in Napoli, lo invitò a raggiungerla, promettendogli tutta la sua amichevole cooperazione, onde farlo avanzare nello studio della musica. Al primo invito che ricevè il Ciccarelli, gl'individui tutti della casa del Conte si opposero; ma chiamato la seconda e la terza volta, fu necessità di cedere, anche in considerazione degl' incalcolabili vantaggi che poteva ricavare in Nanoli, onde perfezionarsi nell'arte in cui trovavasi abbastanza inoltrato. Molto a malincore, ma nel tempo stesso con una certa soddisfazione, vi accondiscese; non perche non sentisse gratitudine per tanti benefizii ricevuti da quella nobile famiglia, ch'egli molto amava e dalla quale era del pari riamato, ma solo perchò in questa sua dipartita intravedera da locatano locatano un pità brillato avvenire alla sua carriera. Testimoniando le più vive e sentite dimostrazioni di gratitudine e di riconoscenza, il Giocarelli lasciò quella ospitale città e la casa del suo motettore e benefattore.

Giunto in Napoli con lettere di raccomandazione a personacen influenti e racenardevoli , uno tra questi eli procurò la conoscenza dell'esimio dilettante, che altre volte abbiamo avuto occasione di nominare con lode, cay, Gasparo Selvaggi. che amicissimo come era del cay. Crescentini, a costui personalmente lo presentò, impegnandolo a spendere tutta la sua benevolenza e la sua valevole protezione in favore del Ciccarelli. Crescentini scorgendo in lui le più felici disposizioni nel canto, cominció ad educarlo, com'egli solo forse saneva fare, in questa più che interessante branca dell'arte musicale . e contemporaneamente prevà il Direttore Zincarelli che si fosse compiaciuto di annoverario tra i suoi allievi insegnandegli contrappunto e composizione. Assistito affettuosamente da questi due luminari, non poteva non fare dei notevoli progressi, e questi furono di tanto rilievo, che dono undici mesi ottenne meritevolmente e graziosamente dal Soerano un posto gratuito nel Collegio. Entratovi alunno, con niù fervore continuò e fini i suoi studii di canto, contropunto e composizione, ed ai 45 di novembre del 1829 abbandono il Collegio munito dei più lusinghieri certificati di quei Direttari e degli altri professori del luoco, che nei diversi rami si della musica como delle lettere l'avevano istruito.

Mêtratgliai uma favorevole occasione di recarsi a Dresab per dare, a mutaggiose, condizioni, lezioni di canto, volonbiari ne accettà l'invite, ed ivi giungera il 19 gennaje 1830. Appean fu colì, venne conosciuto il suo valore artistice e con quanto guste cantasse, sobbene con piccola voce, e come sapesse insegnare il canto nel modo che l'aveva appreso da chi fu uno dei sommi del suo tempo e disgraziatamente l'ulti-

mo come abbiamo altra volta detto. Il Ciccarelli divenne subito il maestro alla moda, ricercato e stimato da tutti, non meno che dalla stessa Corte Sassone che lo scelse a suo maestro. Dopo undici anni, mancato il posto di maestro di canto dell'Istituto Reale de'ragazzi per i Soli ed i Cori della Cappella, venne quella carica offerta al Ciecarelli, che accettolla nel 1841 e la ritenne fino all'agosto del 1847. In quella capitale (Dresda), detta l'Atene della Germania, ricca di celebrità musicali, si dedicò il Ciccarelli a studiare fendatamente la scuola tedesca; e sotto la direzione di I. I. Francesco Detzaver, dotto compositore e sonatore esimio di violoncello addetto alla Real Cappella, fece nuovi ed accurati studii di contropunto, di composizione e del modo di orchestrare. Le musiche che scrisse dopo, cioè una Messa di Requiem per quattro voci e più strumenti (4863) ed una Messa di Gloria (idem 1865) che noi abbiamo sott'occhio, mestrano quanto profitto avesse saputo trarre dai suoi novelli studii. Compose altresi molte arie e diversi svariati pezzi per gli artisti dell'opera italiana che in quel tempo cantavano in Dresda, e che ebbero ottimo incontro. Scrisse un'opera seria, Ceterina di Guisa, che dedicò al re di Sassonia Federico II, ma che per contrarietà e malignità di colui che allora dirigeva le sorti di quel Teatro non notè ottenere la sua esecuzione, ed ora, impolverata nella reale biblioteca, dorme ingiustamente il sonno dell'oblio. Le sue composizioni per Camera, scritte quasi tutte per i suoi allievi ed allieve, sono una quantità di duetti, arie italiane e tedesche e romanze francesi. Musicò pure tre sonetti del Petrarea, molto apprezzati dai conoscitori. Tutta la sopraddetta musica trovasi in buona parte pubblicata per le stampe. Compose altresì una Serenata ed una Pastorale per pianoforte; uno Stabat Mater per sole voci di donne con accompagnamento di quartetto di corde, eseguito con successo nel 4845 a benefizio degl' inondati dallo straripamento dell' Elba, cantato da 27 signore dell'alta aristocrazia di diverse nazioni allora residenti in Dresda, Scrisse pure altra Meas di glarie ed un Veapreo per quattre veci e grand erchestra, et du gran T. Deum (1): composizioni tutte ch'eblero buon successo, dirette da quel chiaro maestro della Real Cappella di Dresch. Carlo Kreix. Venne nominato dal re di Sassoni maestro di canuo della, sun Real Casa. Elibe in dono dal Pontede Pio TX una grani modaglia colla sua ediglia di una garte e dall'altra insia tutta la funzione del domma della fammacolata Ognecione. Pu fatto Cavaliere di 2º classe dell'ironi dei Francesco I dal Re Francesco II, e nominato maestro della senione de Compositori dell'Accadema di Santa Cecilia na Roma. Il Cicarentili, stimato, amatone da tutti rispettato, vive da 40 anni in Dresda vita patriarcale e felice, conzondo la Secola Napolilana dalla quale è utato

- Composizioni di Angelo Ciccarelli esistenti nell'archivio del Real Collegio di Napoli.
- Stabat Mater per due soprani e due contralti con pieni, in sol terza minore, con accompagnamento di quartetto di corde 1858.
- Messa di Requiem per quattro voci e più strumenti in sol terza minore 1863.
   Messa di Gloria in la terza maggiore idem 1865.
  - H. Altre menzionate nelle diverse biografie
- 1º Caterina di Guisa, opera seria, Dresda—2º Seconda Messa di Gioria per quattro voci e grande orchestra—3º Vespero idem—4º Te

(4) Questo Ta Desuw vame eseguito per la prima volta nella Chiese Protestante in Protestante del 1865. Vedi coincidenza di date! nel 1º gennajo del 1865. Cicarelli Jacoli la casa paterna per recarsi in Lunciano a travvare maestro per apperendre la municia, e dopo 30 anni, nello sicaso giurno, fece eseguire una sua gran composirione. Quanto questi riscontri sono interessanti nella vita di un artifati.

Deum idem—5° Svariata musica per camera, duetti, arie italiane e tedesche, e romanue francesi—6° Tre sonetti del Petrarca—7° Sevenata—8° Pasiorale per pianoforte.

## MICHELE COSTA

Nacque in Napoli il 4 febbrajo 1807 da Pasquale Costa discepolo di Leonardo Leo e scrittore di musiche sacre che faceva eseguire nelle diverse chiese di Napoli ove era il titolare maestro, e da una figlia di Giacomo Tritto a nome Rosa. Bambino ancora mostrava le più belle disposizioni per la musica, e dal padre ne apprese i principii e la modesta maniera di sonare il cembalo, come in quei tempi si praticava. La vocazione decisa che il giovinetto mostrava per la bell'arte ed i giornalieri progressi che in essa faceva, determinarono il padre a farlo aggregare alle scuole esterne del Collegio di Musica allora residente in San Sebastiano, ove in uno degli esami annuali ottenne di essere ammesso nel Collegio Convitto a posto gratuito. Entratovi, si dedico da prima allo studio del partimento sotto la direzione di Giovanni Furno, e quando ne fu al caso, cominciò a studiar contropunte col suo avo materno Giacomo Tritto.

Dupo qualche anno passò nella scuola dello Zingarelli confeperizionaria nella compositione. Appressi i canto sotto la savia scorta di quell'ergrejo Girolamo Crescentini, del quale divenne uno dei prodibetti allievi. Nel 1882 derisso per la monacazione della signora Raffiela Anastucci una Messa per quattro voci con orchettra che riusale gradita al pubblico. Serisso pel Teatro del Collegio l'operata intitolata il Sopentio Panesco nel 1893), ed una seconda nell'anno appresso, Il Delitio punto, le quali esegnite dai sosi tessi compari, chiero entrambe folicio successo. Piò per le unisciche dai Il Collegio aveva obbligo di dare in alcune Chiese di Napoli escriste un Dietti Dominus per quattro voci e tre Sisfonie

a grande orchestra. Invitato dall'impressirio del Teatro Noon a comporre un' opera semiseria, questa ebbe il titolo II Careere d'Idegonda, cho ottenne buon incontro nel 1828. Continuando sempre ad essere-alumno del Collegio, fa chiamato dall'impresario Domenio Rabroja a scrievre pel Teatro di S. Carlo un'opera in duo atti, Mulerina, che fi rappresentata nel gennojo del 1829, il pubblico per incorregiario non git fu avaro di lodi e di piausi, anche perchè molto sporava nel di lui savenira come comonistore.

Nella biografia di Zingarelli accennammo come e perchè il vecchio maestro inviasse il suo allievo a Birmingham. Il Costa, benchè giovanissimo e quindi non ancora esperto per dirigere le importanti ed imponenti masse di quanti erano gli esecutori colà radunati, senza ne anche conoscere la lingua. col semplice suo ingegno per guida, seppe si bene interpetrare la grave composizione del suo dotto maestro e trovarvi gli effetti di colorito, che ne risulto un'esecuzione si finita ed un insieme sì perfetto, da riscuotere le dimostrazioni più entusiastiche di gradimento. Dopo Birmingham si decise a prendere stanza in Londra, e colà recatosi pubblicò varii pezzi per camera, fra i quali il quartetto Ecco quel fiero istante, composto espressamente per la Corte, che fu eseguito dalle celebri Pasta e Malibran, non che da Rubini e Tamburrini, ed ebbe successo di voga, che si prolungò per molti e moltissimi anni ne' concerti musicali che si davano in tutte le principali città della Francia, dell'Inghilterra e della Germania

Il Costa, divulgatosi a poco a poco il ano valore artistico, e fattosi critiches per la perfetta esceuziono di Birningham quanto valesse come direttore d'orchestra, venne da M. Lavitto de l'accione del Teatro Italiano detto della Regina, invitato ad assumerne la direzione ad onervolissime condizioni, e dicien non dabbie ma luminose prurove del sou ineggoo e del suo valore nel condurre le più difficili esecuzioni musicali.

Nel 1827 volle riprendere la carriera di compositore teatrale, e per aver in ciò più probabilità di riuscita, pensò di recarsi a Parigi, ove scrisse per quel Teatro Italiano l'operaseria intre atti Malch-Adel, seguptia dalla Giulia Grisi, dall' Albertazzi, da Robini, Ivanoff, Tamburrini, Lablache. Pareri diversi irvo scritti intorno a questa unusica, ma debbono tatti cedere al giudizio che contemporaneamente no midiole l'orgegio mestro Cavalier Carrie in una lettera da lui diretta al meestro Carlo Conti e della quale fin d'allora io trassi consi. La lettera è la seguente:

"Mi brilla il cuore nel doverti annumiare il fortunatissimo esito della musica di Michelino, che si è data per "I a prima volta sabato scorso 14 a questo Teatro Italiano. I requisiti che hanno accompagnato il felice esito sono stati: la bella e dotta musica (punto essenziale), la per-

" Mio caro ed amato Carlo.

stati: la bella e dotta musica (punto essenziale), la perfetta esecuzione dei cantanti (fortuna pei maestri), ed il pubblico giusto e conoscitore. Lo spettacolo comincia con una bella introduzione, dove Lablache in abito di Vescovo

una pena introduzione, dove Labiache in antio di vescovo
 Cristiano canta una cavatina piena di energia — Applausi — si — Segue un piccolo coro di donne con una graziosis-

« sima romanza della signora Albertazzi — Applausi — Dopo, « un coro di Arabi che precede la cavatina di Rubini —

Furore — Duetto fra Rubini e la Grisi — Cosl, cosl — Si è u trovato questo pezzo un po troppo lunga e di non molto effetto. Per testa del primo finale vi è un gran bel duetto

fra Ivanoff e Tamburrini, ed è stato applauditissimo. Un
 largo assai ben fatto ed una stretta di un effetto esaltan-

largo assai ben fatto ed una stretta di un effetto esaltan te chiudono il primo atto. L'assieme di questo primo atto
 è stato trovato un po'freddo, a causa del libretto che non

" offre alcuno interesse. Il secondo atto comincia con un coro
" di congiurati ed aria di Tamburrini, ch' è stata assai ap-

plaudita. Siegue un gran bel duetto fra l'Albertazzi e Tam burrini che il pubblico ha fatto replicare. Dopo questo duet-

« to viene una interessantissima preghiera della Grisi vestita

\_ Digitized by Google

" bini, e mentre quest'ultimo cerca di strapparle il giura-" mento di seguirlo, sopraggiunge Lablache, interrompendo " il giuramento, pronunziando con un enfasi tutta sua: Onol " giuramento fai?... Mio caro Carlo. l'interesse di questo " nunto di scena è da paragonarsi, per dartene un idea, a a quello del terzetto dell' Esule di Roma del Donizetti. Tutto " contribuisce all'effetto di questo grandioso pezzo, ed il " pubblico che difficilmente s'inganna, coi cantanti ha chia-" mato il compositore sul proscenio. Con questo terzetto fini-« sce il secondo atto. Il terzo atto principia con un coro di " Pellegrini, e siegue una gran scena ed aria della Grisi-" Furore - Dono, viene un'altra scena ed aria di Rubini. " in mezzo della quale si ode un canto religioso con accom-" nagnamento d'organo: la cabaletta di questo nezzo ha fatto " rivoltare il teatro; gli urli e gli applausi del pubblico sono a arrivati alle stelle, ed hanno domandato la renlica, dono « la quale și è chiamato fuori il maestro, assieme alla Grisi

« Ecceti, mio care Conti, l'esatto racconto dell'accaduto.

Godine come me del trionfo del nostro Michelino, e noa

Assciare di voler bene il tuo amico — Michele Canara. »

Dopo questa lettera, nè a me nè a niun altro convengono
plicatica commenti

« e Lablache.

Ritornato in Londra, si dedicò interamente a musicare un dramam tratto dalla tragedia dello Schiller Don Garlas, sopra parole espressamente scritte a un dimanda e prenuradal chiarissimo poeta Leopoldo Tarantini. Le nortià musicali, scrissero i giornali di quel tempo, il carattere drammatico, e di il colorito locale, facevano forse notevulo difetto in questa musica, che non ha mai varacto le sponde
del Tamigi; pur noodimeno, pel tempo che si ciegui Il cardo
ra piacqua esempre, e venno giudicat dagl'intelliguati, se non
mova per l'invenzione e l'ispirazione, pure maestrevolmente
chiborata e scritta.

Morto Laporte, M. Lundey subentrò come impresario, e dopo alcuni ami, quistioni essendo sorte fra Lundey e Costa, il fa Giuseppe Perisani profità di quella opportunità per formare un nuovo Teatro Italiano a Covent Garden, che Ichimato Roppil-Ilalian-Opera, e destinò Costa con poteri assoluti alla direzione musicale. Nella lotta di questi due teatri la riputazione gli stabilità del Costa si sviluppò in modo che fu universalmente proclamato celebre direttore d'or-

Nel 1855 serisse un grande ortateio, Eli, ed altro grandion del pari ne compoe, il Nomane, croreuta inabidua della favorerelle pubblica approvazione come opere degne di un ramestro e dottamento scritte. Ed anche qui, per conciliare il dovere di storico estato con la prudenza che mi sono imposta riguardo ai compositori viventi, mi limito a rascrivere l'esordio e la concissione di un articolo riportato nella Gazzetta Musicole di Napoli sano IV, n. 38, 22 settembre 1855, sull'oratorio intitolate Eli.

" Birmingham, 29 agosto 1855.

"Nove anni or sono, in questo preciso giorno, un grande

« Musicale veniva arricchito di un capolavoro. Intendo dire « del grand' oratorio Elia, che il celebre Mendelssohn aveva

« espressamente composto pel Festival musicale di questa « città e s' era recato a dirigere in persona. Quest' oggi

" un evento non meno importante compivasi nella città stes-

" simigliante occasione, ed allo scopo identico. Un nuovo oratorio, intitolato Eli, composto dall'egregio e rinomato

« oratorio, initiolato Eti, composto dall'egregio e rinomato « maestro Michele Costa sopra parole in idioma inglese del

signor William Bartolomeo, veniva per la prima volta
 eseguito dalla straordinaria ed imponente massa vocale e
 strumentale che rende questo Festival il niù grandioso

« strumentale che rende questo Festival il più grandioso « del mondo. L' assemblea radunatasi per assistere a que-

a st' interessante avvenimento, componevasi di circa 1800

« persone. Tutte le principali notabilità letterarie ed arti-« stiche, e molte nobili famiglie della più alta aristocrazia « residente in Londra, accorsero a prendere parte a questa " festa, che tale sotto ogni rapporto può chiamarsi. Il ri-« cevimento fatto al nuovo lavoro del maestro Costa fu dav-« vero trionfale , ed al certo nessun compositore notrebbe « ambire a più grandi enori di quelli prodigatigli questa " mane. Al suo primo presentarsi in orchestra, e nubblico « ed artisti lo salutarono con fragorosi e prolungati applausi. « che si ripeterono alla fine della prima parte dell'Oratorio « ed al principio della seconda quand' egli ritornò al suo « nosto. Le dimostrazioni però ch' ebbero luogo dono termi-" nato interamente l'Oratorio, sono alla lettera indescrivia bili. . . . . Le signore sventolavano i loro fazzoletti, gli " uomini agitavano i loro cappelli e gridavano a piena gola, " in modo che l'eguale di rado si sente nei Teatri e non " mai nelle sale de concerti d' Inghilterra , in particolare " trattandosi di musica sacra.

sul roveccio dei violini, gli altri imitando il pubblico coll' agiare all' ania i fazzeletti, a capelli, le propriadella musica, ed acelamando il Costa sonza risparanio dei
polinoni, che pura suevano esercitati per tre ore intereCosta era visibilinente confuso e commosso a tatolo apotanea e romorosa orazione, e questa giornata resterì
menorabilo e pleriosa non soltanto nella sua biografia,
ma hen anche nei fasti musicali dell'Inghilterra che non ricordano sinora claume esempio consinillo.

" L'orchestra ed il coro s'unirono unanimi all'uditorio " con un entusiasmo senza pari, gli uni battendo gli archi

" - Costa è il primo italiano, il quale senza temere la competenza farmidabile d'un Haydo, d'un Mendelssohn, s'avventurasse in tale scabroso arringo. Egli n'è uscito completamente vittorisso, e l'immenso enore che gliene ridonda è puranche sonore e lorin nostra. Per amor nazio-

a nale ed artistico adunque dovrebbesi cercare ogni mezzo,

a onde in degno ed cincace modo venisse riproducto anche il a
a noi questo tanto encomiato lavoro dell'esimio discepolo
a dello Zingarelli. A... R.... »

Compose ancora una gran cantata initiolata The Dream (il Sogno) nel 1858 pel matrimonio della Principessa Reale (il Sogno) nel 1869 pel matrimonio della Prussia; ed un'altra nel 1863 pel matrimonio del Principe di Galles con la Principessa Alessandra di Danimarca, initiolata Ethelberge.

Il Casta è tenuto in conto di ottimo accompagnatore al pianoforte: dittorte impunutali dei famosi Festiefac che si dano nel Palazzo di Cristallo in Londra ed in tutte lo rincipila; città dell'Inghilterar, come dei concerti di state a Corte c. ec., è mestivo di canto della Regina Vittoria, e lo del Principesa Debro mentre visse, como pure della Principesa Reale, ora Principesa Imperiale di Germania. Costa non elo otteme cittadinanza inglese, ma la regina per ricompensario del servizi resi e che rende tuttavia all'arte musicale, si degni gratiosamente conferirgiti il grado di Cavaliere de tre Regui Uniti, che gli dà un titolo di nobilità, e ora chiamasi: Si Michael Costa.

Nel 4867 in eccasione della visita del Sultano in gran gala al Teatro di Covent Garden, Costa compose un Inno in sua lode. L'Imperatore Ottomano essendone rimasto molto compiaciuto, ne accettò la dedica, e lo decorò dell'ordine del Mediidio.

Nel 1868 essendo stato chiamato a Stoccarda per dirigero il suo oratorio Eli che fu eseguito in presenza di tutta la famiglia Realo, il Re del Wirtemberg volle personalmente congratularsene e si degoò conferirgii l'Ordine Reale di Federico.

Nel 1869, essendo stato invitato dalla famiglia Reale di Prussia a recarsi a Berlino, compose un Inno espressamento per la nascita del Ro (ora Imperatore di Germania), il quale dopo averlo fatto ripetere tre volte, si degnò gradirne la dedica, e gl'inviò lo stesso giorno, per mezzo del suo Ciambellano, l'ordine distinto dell'Aquila Rossa di 3º grado.

Costa ha pure altre decorazioni cavalleresche, che per brevità tralasciamo.

## Composizioni di Michele Costa esistenti nell'archivio del Real Collegio di Napoli.

- Ildegonda, melodramma semiserio in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1827.
- Malvina, dramma serio in due atti. Napoli Teatro San Carlo 1829.
- Naaman, oratorio in due parti, composto espressamente pel Festivale di Birmingham, 7 settembre 1864.

## II. Altre mentovate nelle diverse Biografie.

4º Cappia sertita el eseguita nel tastrino del Collejo, in escreto de parentario ella Senso Car. Francaso Servicio de Rogati 1825.—
2º Il Sopretto Januario, opera comierta in due atti cegnita nel tastrino del Collegio della almai dello testes 1828.— 2º Il Boltto Panito, opera rai, iden. Napoli 1827.— 4º Malch-Ada, opera seria nelto, esta il tastrino la Princi 1827.— 5º Malch-Ada, opera seria nelto, acceptante pel Festiva da Breninghem, 12 agudo 1852.—
composio espresamente pel Festiva da Breninghem, 12 agudo 1852.— 19 Alla Domissa per qualte voli.— 3º Como de fero infonte Paril Domissa per qualte voli.— 3º Como de fero infonte vida della collegia del Paril Domissa per qualte voli.— 3º Como defen infonte vida della collegia del Nativa per qualta voli col naccompagnamento di pianente, — 10º Tra Sinfonta a grande orchestra, una in do terra maggiore, altra in arte terra maggiore, altra in arte beren maggiore, altra in arte beren maggiore, altra in altra benedite terra maggiore, altra in ante benedite terra maggiore.

## GHISEPPE CURCI

Non è solianto una gran valentia come messtro compositore che può dare dirito al un posto in questa nestra opera; ma anche tutte le altre specie di laveri e di faiche hamo contribuito a sostencre e divulgare la scuola musicale di Napoli. Se dei primi si foste volute celtuismente pardrae, si asrebhe dato in luce un libro, se non del tutto imutile, per certo superfluo, perchè del loro none il mondo musicale è tropos pieno, e molti altri autori ne hamo già (almeno dei principali) diffusamente discerzo. In fra i secondi merita essera monverto Giuseppe Curzi, che sebbene non siasi spinto molto imnazi come compositore teatrale, è da estersi fra migliori come messerio di canto, e della nostra scuola di canto sostenitore e promulgatore indefesso, e distinto autore di musica di chiesa.

Nacque Giuseppe da Angelo Curci di professione notajo e da Irene Cortese, in Barletta il 45 giugno 4808; ancor bambino mostrava inclinazione per la musica, sicchè da uno zio paterno, Leonardo Curci, ne apprese i principii. Il padre prima gli fece imparare la chitarra francese, e a 12 anni eseguiva pezzi del Carulli e del Giuliani e strimpellava sul pianosorte alcune sonatine del Plevel. Divenuto giovinetto, mostrava più decisamente la sua vocazione per la bell'arte, tanto che determinò il padre a condurlo in Napoli per collocarlo nel Collegio di Musica, ove venne ammesso nell'anno 1823. Addetto alla scuola di Giovanni Furno per istudiare partimenti ed armonia, passò di poi in quella dello Zingarelli per imparare contropunto e composizione. Venuto Pietro Raimondi a maestro in Collegio nel 1825, ei volle sotto la di lui direzione, e coll'assenso dello Zingarelli, studiare anchè la scuola che il Raimondi insegnava, quella cioè derivata

da Leonardo Leo (1). Indi apprese il canto sotto l'egregio Cavaliere Crescentini, Pieno d'ingegno e di buon volere, fece progressi notevoli, e presto scrisse una prima Messa per quattro voci ed archestra sotto la direzione della Zingarelli, esequita nella chiesa di San Pietro a Majella il Sabato Santo del 1829. Avvenne che i suoi compagni di Collegio trovarono la Messa monotona e di noco effetto, e perciò lo nersuasero d'introdurvi un nezzo alla moda, come essi dicevano. Il Curci accondiscese, e cedendo alle seduzioni, scrisse sulle narole Domine Deux un nezzo per voce di basso a temno di valzer. La ciurma giovanile trovo che il pezzo intruso era bello: pure si temeva la presenza dello Zingarelli nell'esecuzione della Messa; perciò si convenne che se il macstro vi assistesse, la Messa si sarebbe eseguita come era fatta sotto la sua direzione, in contrario si sarebbe sostituito al vecchio il nuovo Domine Deus, come accadde, tosto che si furono assignati che la Zingarelli non era in Chiesa. Verso la metà del pezzo si vide sorgere una testa mezzo calva di sotto

(1) Quando il Curci trovavasi in Vienna, in una nostra corrispondenza, non ricordo a qual proposito, gli domandai razione di quella bizzarria, o neglio della velletia chi chio in quel primo tempo di apprendere anche dal Raimondi, quando aveva il vantaggio di essere diretto nei suai studii di contropunto e composizione da un Zingarelli. Egli codi risposemi:

« Io fui sempre l' indefesso allievo del nostro amato e venerato « padre Zingarelli. Ma quanto coso strane non passano per la mente

« dei giovani? Tra queste fu per me quella di volere studiare la « fuga sotto Raimondi , col beneplacito però di Zingarelli , che vi

 acconsenti, senza adontarsene affatto. Però non mi dissi mai allievo del Raimondi, ma volli conoscere un pocò la sua scuola frita, giacchè questo gran fughista aveva nel suo cervello non so

che di nuovo, di originale, di strano, ma confuso, imbrogliato e
 senza estetica. La sua maniera di mettere parti sopra parti e note
 sopra note , m' indusse a dimandareli dei consieli: ei mi accolso

\_\_\_\_\_

l'orghestra, quasi per dimandare con viso corrucciato la ragione del sacrilegio commesso: costernazione generale era appunto il temuto Direttore : ma che fare ?... bisognava nur finire il malaugurato nezzo. Terminata la funzione il Curci fu chiamato da Zingarelli nelle sue stanze : ove questi fissandogli i suoi grandi occhi cerulei, con un sorriso che era in lui il segno della riprovazione, così l'anostrofò: -Siete voi cristiano?... Si signore, con voce tremula risnose il Curci.-Provatemelo!!-Allora l'altro cominciò a fare il segno della croce ec. ec. - Dio dell'anima mia! (era il suo interenlare) incalzando la domanda riprese il primo a dire-siete dayvero voi buon cristiano ?... e non sapete il Pater, il Credo? .... - SI signore, si signore, tutto io so, rispose subito il Curci, e cominciò a recitare il Gredo: arrivato alle narole et in Jesu Christo, il vecchio maestro lo arrestò dicendo: - E credete che Gesù Cristo stia ballando un valzer in cielo, come vi esprimete col vostro Domine Deus? - La confusione del Curci fu al colmo, e non trovando parole convenienti a rispondergli e giustificarsi, prese commiato, baciandogli la mano, ed abbandonando quelle sue stanze tra la confusione e la spayento. Per qualche tempo Zingarelli la guardo alquanto in cagnesco : ma sovrabbondando in lui la bontà del guore ed il bisogno di propagare tutti i segreti dell'arte ai suoi allievi, ricominciò a prendere seria cura degli avanzamenti di lui. Gli fece quindi scrivere una seconda Messa con un Dixit Dominus per quattro voci con orchestra, eseguiti nella chiesa di San Camillo de Lellis: un Tantum Eroo per tre voci con orchestra; una Pastorale per voce di basso con accompagnamento di orchestra; un coro per la festività di San Giovanni: e tre sinfonie: musiche tutte che eseguite nelle diverse Chiese di Napoli a vicenda colle composizioni di Bellini e di Ricci , rimaste nel repertorio delle musiche del Collegio, ebbero sempre felice incontro. Alla sua volta venne incaricato dal Direttore Zingarelli di scrivere l'operetta pel teatrino del Collegio, e fu nel Carnevale del 1832 che questa si rappresentò sotto il titolo Un'ora di prigione, con parole di Michele Paturzio. Questo primo lavoro teatrale . eseguito dai suoi compagni, ebbe successo, e tale che l'impresario del Teatro Nuovo signor Turchiarola lo invitò a scrivere l'anno appresso nel settembre del 1833 sul libretto del poeta Checcherini intitolato Il Medico e la Morte. Nel 1834 venne dall' impresario Domenico Barbaja impegnato a comporre per la quaresima di quell'anno un'opera pel Real Teatro del Fondo, con parole di Andrea Passaro, intitolata I dodici Tabarri: esecutori furono David, Ambrogi e Luzio. Como premio del bel successo ottenuto, Barbaja gli fece scrivere per la gala del 1.º gennajo 1835 la cantata per il San Carlo, Ruggiero, sonra parole di Dalbono, ed ebbe interpetri Duprez , Pedrazzi e Filippo Coletti. Non avendo ancera il Curci raggiunto gli anni voluti dai regolamenti per uscire dal Collegio, pretesero i Governatori che avessecomposto una seconda operettà pel teatrino del luogo, e questa fu col titolo Un Matrimonio conchiuso per la bugie, con parole di Andrea Passaro: il successo di questa quinta produzione fu superiore alle altre che l'avevano preceduta, e se ne menê tanto grido, che la Regina Isabella mostro desiderio di centirla. Invitata dal Governo del Collegio, intervenne ad and rappresentazione, terminata la quale volle conoscere il giovine maestre, che contava allora 24 anni, e gli disse queste parole: « lo vi felicito per la graziosa operetta che avete a composta, che mi piace davvero : voi avete un bel talento: a continuate a studiare, e sarete un giorno distinto compoa sitore. - Poi rivoltasi a Zingarelli che glielo aveva presentato, gli prodigò i niù grandi elogi, e gli manifestò i suot sentiti ringraziamenti per l'assidua ed indefessa cura che egli poneva nell'insegnare l'arte ai suoi allievi. Zingarelli tingrazió la sovrana con un semplico abbassamento di testa: poi continuando la conversazione, fece cadere in acconcio che al Curci maneava davvero il tempo ner terminare interamente e bene i suoi-studii, perchè prossimo ad abbandonare il Collegio per gli anni che stava per compiere, a seconda dei regolamenti. Che ciò non succeda, ripreso a dire la Sovrana; io gli farò accordare la grazia di poter restare altri tre anni in questo luogo. E così rimase sino agli ami 27, in cui abbandonò per sempre questo soggiorno.

Immediatamente lasció Napoli , e diresse i primi passi a Milano per proseguire la carriera che aveva sì bene inaugurata. Ivi conobbe ed avvicino Donizetti, che in vero non. gli fece buon viso; nè certo per rivalità di mestiere : egli era giunto troppo in alto, nè poteva mai temere il confronto di un giovine quasi esordiente : inoltre (e niuno il conosceva meglio di me) quel caro Donizetti era propenso pei giovani , e molto benevolo con quelli che animosi si slanciavano nella carriera teatrale. Dovette dunque esservi altro motivo: forse rivalità di cuore, non difficile ad avvenire tra i giovani... D'altra parte chi può legger mai sino in fondo agli nomini?... Il nostro Curci non trovò adito in quella città per iscrivere un'onera, e perciò mosse per Torino, que prese subito impegno di comporre per quel Teatro d'Angennes nel 1837 Il Proscritto, che ebbe buon successo. Di ritorno a Milano, come nunte centrale ove si recavano gli artisti compositori e cantanti appena disimpegnavano nelle altre città i loro obblighi, ebbe invito dall'impresario di Venezia signor Rubini di scrivere per l'apertura di quel Teatro Apollo l'opera il Don Desiderio, con libretto di Pietro Fontana, che ebbe pieno incontro: e per la Società Filarmonica Camploy scrisse L'Uragane con accompagnamento di due pianoforti, che anche piacque. In quella incantevole città, piena di poesia e di storiche rimembranze, il Curci, giovanissimo ancora, piuttosto bello della persona, di modi gentili e di facile conversare, prese lunga dimora, e forse a tenerlo rinchiuso in quelle care lagune non ebbero l'ultima parte le belle Veneziane, dallo spirito arguto e dal dolce favellare. Dono un anno e più deliziosamente ed entusiasticamente trascorso tra le pittoresche gondole e gli arcadici amori, prese la risoluzione di lasciare Venezia, portando seco la stimo che avexane di lui il famoso dilettante compositore signore Perucchiari e il famoso dilettante compositore signore Perucchiari e il timo dei musici, il eschere Velluti. Prese la via di Milzuo, over appena arrivato in sorpresso di forra mutattia chi merca si mesi continui lo fere lottare tra la vita e la merta. En esti mesi continui lo fere lottare tra la vita e la merta. En messosi finalmente, fu consigliato, a naziche di stabiliresi in Milano, di recarsi piutosto a Vicona, ove hen diretto e hen messosi finalmente, fu consigliato, a valiche di stabiliresi in di incompose quattro di canta. Prima di luxciare Milano, nel 1840, compose quattro romanes per canare che delicio al celebre Alessandore Bolla.

Arrivato nella metropoli dell'Austria, e preceduto da bella fama, ebbe occasione di conoscere la Contessa di Gallenberg, moglie del ben noto compositore di musica per balli, la quale dope avere udito il Curci a cantare con quella sua simpatica voce baritonale, che tanto entusiasmo aveva destato nelle gentili Veneziane, la soave melodia Io soffrii, soffrii tortura della Beatrice di Tenda, gli prodigô i complimenti più lusinghieri, e lo assicurò in pari tempo di tutta la sua cooperazione per facilitargli la carriera in quella musicale città. Infatti, nel corso di poche settimane lo presento al fiore della nobiltà Viennese, che a gara lo invitava chi per cantare nei saloni, chi per averlo a maestro, ed acclamato e ricercato da tutti divenne presto alla moda. Alla sua volta la padrona del suo albergo, detto dell'Arciduca Carlo, che anche mostrava interessarsi di lui, lo propose al signor Barone Ozezy, nobile signore di Pesth, per dare lezione alla sua figlia Eloisa, e rimasero talmente incantati del modo com'egli insegnava il canto, che lo trattavano, niù che come maestro, quale intimó amico di casa. Più tardi dette lezione anche al figlio Bélier che aveva graziosa voce di baritono, e tutti e tre gli facevano le più lusinghiere offerte di andare a stabilirsi in Pesth. cosa che non accettò pel momento. Invitato da Pietro Micheletti lucchese, in quel tempo primo editore musicale italiano in Vienna, a comporre quattro romanze per camera, queste furono subito scritte e pubblicate per le stampe, e vennero dal Eurei dedicate alla Contessa Stalberg, figlia della Contessa Gallenberg, maritata in Hannover. La Marietta Brambilla, che molto grido in allora menava di se in Vienna, le cantò per la prima voltanella Corte con gran successo, e poi le ripeteva in tutti i concerti che dava si pubblici che privati: onde vennero in tanta fama, che l'editore sopraddetto fece al maestro le più calde istanze per avere altri 16 pezzi di musica vocale per camera a vantaggiosissime condizioni, e tra questi rimasero degne di ammirazione Le Quattro Stagioni, che gli valsero il titolo di romanziere nanoletano. La signora Contessa Gallenherg, la cui opinione in fatto di musica prevaleva sull'animo di tutti in Vienna, vedendo con segreta compiacenza il volo che aveva preso il suo protetto maestro nell'aulica città, lo propose al ministro Jelduiski onde farlo nominare Direttere del canto al Teatro Imperiale di Musica Italiana detto di Porto Carinzia, posto che era rimaso vacante per la morto del valente artista signor Ciccimarra. Fu di noi presentato a S. A. la Principessa russa nata Schuvaloff e maritata Ditrinchstein, la cui casa era il convegno dell'alta società. Questa nobilissima dama, quantunque molto innanzi negli anni. artista per natura, aveva l'anima sempre giovine, ed amaya il bello ovunque lo trovasse. Il Curci incontrò la benevolenza di questa gran signora, che gli apri la sua casa, e con l'alta sua protezione gli apportò immensi vantaggi; anzi volle pure che il Curci componesse un'opera per camera, che fu eseguita molte volte nel gran salone della principessa alla presenza della più distinta società di Vienna.

La principessa, un giorno che trovavasi a diporta nella su villa di Badon presso Vienna, disea al Curci: Voglio darvi una bella alliceu, mio coro maestro: una sobile Polacea, la Contessina Jeride Laddinsky, che verrà qui, ed alla quale mi farò un piacera di presentari: Il nostro Currei (untto è destino in questo mondo!) aveva fatto la conocecuza di mabriglia Emma Lchuru Robert, francee, ausabile e gentile

creatura, di un'educazione finissima e di uno spirito elevato. che vide in casa Czaeky ove andava a dare lezione; ed alla quale famiglia era stata raccomandata da Parigi quella del Lehrun Robert : ed in un viargio intrapreso con questa fan izlia nella Germania era divenuto amante riamato dell'Emma . l'aveva dimandata ed ottenuta in isnesa e già n' era fidanzato. Presentato dalla Principessa Ditrinchstein alla Contessa Laddinsky, questa, dopo le solite cortesie d'uso. lo prego di voler dare lezione alla figlia Zaida ch'era una perfezione di bellezza: il tipo della sua persona era singolare : dotata per di più di una simpatica voce di soprano, cantava benissimo solo le canzoni del suo paese, ma la musica italiana la cantava male. Il Curci accettò l'onorevole incarico d'istruirla, e si dette la massima premura di farla progredire. Non avesse mai accettato questo compito! Egli cou l'animo ardente di artista senne a stento serbarsi costante alla Lebrun . è deno pochi mesi la bella Zaida col crucio nel cuore si allontanò da Vienna, ed il Curci profittando delle premurose e lusinghiere offerte che continuamente gli faceva la famiglia del Barone Ozezv, prese la via di Pesth-Ouivi venne ricevuto, come suol dirsi, a braccia aperte,

ed in particelar mode dalla Baronessa, che nascera dall'inter penspia del Breroy, altiera come un'impertatrice, ma delce come un angedo cegli artisti. Questa mobile doma no prese a molto ben volere, la amaina come intimo rella sua faniglia, lo presentò a quel grandi Magiari, che tutti gil prodigarano le stesse cortesie, sicche in breve tempo ei pott divenire il maestro ricercato, amato com'era da tutti e minuerato largamente. Quando la moglie, presa da paura per la rivoluzione di Ungheria, lo decise ad paura per la rivoluzione di Ungheria, lo decise ad abandonare Pesta per andare a Parigi, in dispiacevolissima la separazione da quella nobile o patriarezla gente, che di tante sincere provoce di hecrologara od i vera affecione gli era stata prodiga in tutto il tempo che in mezzo a loro si cra fernato. Red dea amit che si trattenne in Pesta per a derecione di

canto, divenuta una sua specialità, scrisse dei pezzi sciolti per camera che piacevano tanto, e compose il Piccolo Solfeggio (Le Petit Solfege) (1) stampato in Ungheria e dopo ristampato in Francia ed in Inghillerra, tanto popolare no fin il successo.

Abbandonata Pesth , visito l' Alemagna , il Belgio . la Francia, e quindi si recò a Parigi, arrivando in questa vastissima città pochi giorni prima che scoppiasse la rivoluzione del 1848. Ivi adattandosi alle circostanze de'tempi, scrisse un Inno di guerra, eseguito con pubblico applauso nel Giardine d'Inverno. Concorse inoltre con molti altri maestri al Premio Nazionale del 1848, e scrisse un Coro senza accompagnamento. Il sig. Adam, egregio maestro destinato a ajudicare del merito dei concorrenti e del valore delle loro composizioni, trovò tre sole di esse degne di ricompensa: il Coro di Curci, un pezzo di un Parigino suo allievo, ed un altro di un giovine Marsigliese. Adam per carità cittadina dette il premio al suo allievo Parigino, ed il giuri per secondarlo vi si uniformo. Consisteva questo premie in una medaglia di bronzo, che portava da una parte l'effigie della Francia e dall'altro vera scritto: Al Merito. Dipoi il Curci fu nominato membro della Società di soccorso musicale. Serisse negli otto anni che si trattenne in Parigi sino al 1856 una quantità di romanze, ed altra svariata musica per camera, non meno che l'opera buffa in due atti Il Baccelliere, sopra parole di M. Bigore, che non ottenne che la semplice udizione, e ciò per i torbidi tempi che allora correvano, nei quali gli animi osaltati erano rivolti più alla politica che ad ascoltar musica.

Invitato a recarsi in Manchester, colà scrisse il Bel Canto, opera scolastica dedicata a Mercadante (2), stampata e pub-

- (1) Questo Pelit solfège si forma dell'unione di tanti piccoli solfeggi scritti per una voce limitata, ed utilissimi per far progredire i ragarzini e le giovinette che cominciano a solfeggiare con accomposamento figurato.
  - (2, Quest'opera del Bel cunto è una raccolta di solfeggi, eve non

blicata in Londra dall'editore Wesfel e compagni. Quest'opera ebbe origine da questo, che trovandosi il Curci in Manchester alla direzione delle classi musicali vocali . ove si cantavano Cori, pezzi d'insieme e pezzi concertati in tre lingue differenti, e più ancora esercizii di canto, egli credette comporre all'uono la sopraddetta opera per ottenere con tal metodo più felici e più prenti risultati dal suo-insegnamento. L'editore Wesfel, che trovavasi in Manchester, volle farne l'acquisto, e poi la pubblicò per le stampe in Londra. Fu anche per quelle classi che armonizzò per tre voci l' Ave Maria di Schubert, come pure l'Erlköning, la Nonna ed il Wanderer dello stesso autore, senza alterare in nulla gli accompagnamenti che lo Schubert avea nosto al semplice pianoforte, e da questi stessi accompagnamenti traendo l'armonia vocale unita al canto principale dell'autore: di modo che la felice idea che ebbe il Curci di armonizzar questi componimenti, fu una grande novità, e nuovo l'effetto che produsse,

Dupe tante peregrianra, il padre del nestro Curci oltagranio desidera ul rivederio el abbracciario. Appena marindesidera un rivederio el abbracciario. Appena marindesidera ul glio, questi lancia tutta de simise in viaggio per Esrletta; ove saputosi il suo ritoreo, seme da quel Mancipio disposto che fosso ricevuto celtusia-sticamente. Un corte di carrozza e bande musicali gli andò incontro, e fece veramente entrata titorafa in que paese che lo vide nascere, l'educò hambino, ed ora il vedeva ritora rea dullo; carcio di conri e con un bel posto nell'arc. Chi nella qualità d' Intendente dirigera le sorti di quella Previncia nel 1856 er sil Cav. Mandarini, unono sitratio, che sentendo con quale entantiamo venisse ricevuto e da calmato il Cura nella sua patria, volle personalmente conoscerlo e l'invitó a recarsi in Bari. Il nestro maestro, di

è scopo principale la parte meccanica, ma l'estetica. In essa, lungi dal trovare egilità, lesioni di trilli ed altre cose che compongono i soluti solfeggi, trovansi solamente canti larghi, armoniosi e con accompagnamento all'uspo. modi squisiti e dignitoso nel portamento, incontrò tanto nell'animo di quel funzionario, che fu prima da lui nominato direttore di quel Teatro Piccippi, e poi si ordino a quella Commissione teatrale che lo scritturasse per comporre la cantata che doveasi eseguire per festeggiare la nascita di Ferdinando II, soggiungendosi che si desiderava un soggetto storico. Chiamato all'uopo il valente giovane poeta signor Francesco Rubino, questi propose per argomento della cantata Alfonso d'Aragona in Napoli, che incontrò il gradimento generale. Il libretto riuscì soddisfacentissimo al maestro e pel suo concetto e per i bellissimi versi, che con facilità vesti di spontanea musica, la quale nelle pruove produceva grande effetto. Intanto si pensò dall'autorità di mandare il libretto in Napoli per l'approvazione : ma chi il crederebbe ?.... L' Areonago di qui scrisse all'Intendente in questi termini : « Fate coa noscere al maestro Curci ed al poeta Rubino che non " vi è niente a ridire sul poema scritto e musicato Alfonso " d' Aragona in Napoli; ma per ragioni di stato l'esc-- cuzione non può aver luogo; perchè siccome nella fine " del dramma gli Aragonesi cacciano via gli Angioini, il Gow verno del Re (sono le testuali parole della Ministeriale) - ha creduto nell'alta sua prodenza non permettere la ran-- presentazione di un tal fatto sulle scene, piuttosto che ri-« cordare dono tanti secoli alla Francia l'umiliazione della a disfatta, a E così si credè sonnrimere un rilevantissimo fatto storico, senza ricordarsi che la storia non può cancellarsi; e che tutte le novità che in ogni tempo sono sorte e tutta-

In appresso si ordinò che si facesse serivere un Inno in lode del Re, coll'ingiunzione di parlare di prosperità, di commercio, di strado ferrate e cose simili, in sostanza serivere di quelle tali parolo che si dicono a tutti i Sovrani nel momento che regnano, e che si possono adattare ad ognuno cambiando il nome dell'indirizzo. Il Rubino si rifuttò di fartambiando il nome dell'indirizzo. Il Rubino si rifuttò di far-

via sorgono per tentare di farne dimenticare alcuni avvenimenti, non fanno che metterli in maggiore evidenza. la, e su un certo Petrasi che forni al Gurci la poesia. Quasti fu edicie nella sua composizione, di incunti talmente il pubblico farore, che l'Inno rimase nella memoria di tutti came musica popolare; tanto che allorquando Ferdinando il mosse per Bari nel 1838 e coli termosia alquanti giorni, tutte le sere dalle masse popolari unite a tutti i ditettani Barsai del due sessi si esegniva questo fanoa vanti al palazzo dell'Intendente over risodeva il Ro, che sempre più si comunicava a risulfrio.

Dopo essersi il Curci fermato un anno a Bari a dirigere quel Tentro Piccinin, chiamato dalle cure della famiglia fu obbligato a rigatriare, ed in Barletta continuò ad esercitare l'arte di maestro di musica. Fu in quel frattempo che si apriroso diversi sistituti d'istravione letteriari; e pregato da quel Manicipio perchè desse in uno di essi lezioni di lingua francese, vi acconsentl, se non altro per riposarsi della fatiche durate nella gioventi, e non potendo più prestare al-l'arte sau profiletta il forte culto che le si dovere.

Nella quale tranquilla occupazione, egli che si era come ritirate dal mende, avrebbe potuto dirsi in un certo modo felice, se la sventura non fosse venuta a colpirlo. La sua amata moglie, presa da lunga e crudele malattia, divenne demente e finl col perdere la vita: il suo dolore si accrebbe immensamente, quando nello spazio di due ore cessò di vivere anche la sua prima figlia lrene, cui non tardarono a seguire nel sepolero altresi la piccola sorella Maria ed il primegenito Angelo. Il solo figlio Roberto sopravvivente, se non riesce a compensarlo di tutti questi dolori , almeno cerca di rendergli sopportabili gli ultimi anni suoi, dopo tante sventure ch' egli seppe sopportare con quella rassegnazione che donano la Religione, la tranquillità della coscienza e l'intemerata vita. D'allora in poi, le poche ore che l'esercizio della sua professione e le occupazioni del suo Ginnasio gli lasciano libere, ritirato nella sua solitudine, come per alleviare le pene e riconcentrare lo spirito più alle celesti che alle

mendane meditazioni , egli ha pensato dedicarle alla composizione di musiche sacre, che noi riporteremo in fine nella seconda categoria. L'ultima di queste ch'è a nostra conoscenza è un Christus e Miserere, L'autografo di siffatto comnonimento a mia istanza e premura ei promise di donarlo a questa hiblioteca musicale, e mi nartecină avere scritto sul frontesnizio queste narole: « Al mio caro e vecchio amico " Francesco Florimo, per collocarlo nell'Archivio Musicale « del Collegio, ove jo fui gratuitamente educato nell'arte. " Debole omaggio di gratitudine. Giuseppe Curci. " E la sua lettera di partecipazione finiva cost: « Conservo ancora " l'autografo della mia opera il Proscritto. Se tu credi po-« tesse trovare modesto posticino nel tuo archivio, avvisamelo, chè te lo manderò subito - Guiseppe Cirect. - lo accettai il dono , e lo attendo insieme al Miserere per registrarli nel Catalogo.

## Composizioni di Giuseppe Curci che si conservano nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- Un'Ora di Prigione, opera buffa in due atti. Teatro del Collegio 1833.
   I Dodici Tabarri, opera semiseria in due atti. Fondo 1834.
  - 3.º Ruggiero, cantata, atto unico. San Carlo 1835.
- 4.º Un matrimonio conchiuso dalle bugie. Teatro del Collegio 1838.
  - Dixit Dominus per quattro voci e grand' orchestra, in fa terza maggiore.

# H. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1° Messa in mi bemolle terra maggiore per quattro voci con orchestra 1847.—2° Altra in sol terra misore per tre voci con organe e quartetto 1850.—3° Altra in re terra misore per tre voci sonza interruzione con organo 1856.—4° Altra in sol terra misore per tre voci con organo 1857.—5° Altra in re terra misore per tre voci è

grande orchestra 1857. -- 6° Altra in fa terza maggiore per tre voci e grande orchestra 1859 .- 7° Messa Funchre in do terza minore per tre veci e grande orchestra 1870. - 8º Dixit Dominus in fa terza maggiore per tre voci e grande orchestra 1858 .- 9º Altro in do terza maggiore ner tre voci con organo scritto ner le monache di S. Lueia di Barletta 1866. - 10° Altro in si bemolle iterza maggiore per tre voci con organo 1871.-11° Credo in si terza maggiore per tra voci e grande orchestra 1857 .- 12º Magnificat in si bemolle terza maggiore per tre voci e grande orchestra 1858. - 13° Altro in sof terra maggiore per tre voci con organo scritto per le monache di S. Lucia in Barletta 1866. - 14° Altro in do terza maggiore per tre voci con organo 1871 -15° Veni Spousa Christi per tre voci anche con organo, e quattro sonate per organo 1866 scritte per le monacle di S. Lucia di Barletta 1858. - 16° Ave maris stella in la terza maggiore per voce di tenore solo, con cori, compana obbligata e grande orchestra 1858 .- 17° Altra in fa terza maggiore per voce di tenore con organo 1871. - 18° Numero 30 Tautum eros per voce di tenore , basso , a due voci ed a tre voci con accompagnamente d' organo scritti in diverse epoche. - 19º Litania per tre voci con organo scritta per la Chiesa dei Teatini in Burletta 1857. -20° Altra ner tre voci con organo scritta per la Cattedrale di S. Maria di Barletta 1858. - 21. Altra per tre voci con organo per la Chiesa di S. Giovanni di Dio (idem) 1867. - 22 Altra di Passione per tre voci con organo per i Teatini 1860. - 23º Sacrum Consivium in sol terza minore per tre voci con organo 1857. - 24° Tre altri Sacrum Convinium per tre voci con organo 1859. - 25" Attro in si bemolle terza maggiore per tre voci con organo 1870. -26° Inno Pasterale per tre voci con organo scritto per la Chiesa del Santo Senolcro in Barletta 1859. - 27° Altro scritto nei Teatini di Barletta 1859. - 28° Altro idem 1860. - 29° Altro per tre voci con organo per le Sacre Spine, scritto pei Teatini di Barletta 1860. - 30" Altro idem per S. Vincenzo Ferreri per tre veci com organo 1863. - 21° Salve Regina per tenore solo , coro e grande orchestra in La bemolle terza maggiore 1858. - 32" Introito per la Messa del Giovedi Santo per tre voci con grande orchestra 1859 .--33° Christus e Miserere in sol terza minore per tre voci con orchestra 1859. - 35° Altro per tre voci alla palestrina 1862. - 35° Altro per tre voci bianche con organo scritto per le monache di S. Chiara in Barletta 1868. - 36° Tre Canti pel Venerdi Santo scritti per le monache di S. Ruggiero in Barletta 1864 -37º Passio scritto perla Chiesa del Santo Sepolero in Barletta 1864.

#### FEDERICO BICCI (1)

Quattro anni dopo il fratello Luigi, nacque in Napoli nel 1809 Federico Ricci, che dalla tenera età educato nei rudimenti della musica, venne anche quattro anni dopo il fratello ammesso come alunno nel Real Collegio di San Sehastiana Dotati entrambi di un'anima eminentemente musicale, collo spirito vivo e facile, l'intelligenza non faceva loro difetto per apprendere con facilità le più astruse lezioni, tanto più che avevano in loro quello che l'arte non nuò dare, cioè l'inestimabile istinto della melodia. Destinato il giovinetto Federico dal Direttore della Musica alla scuola di Furno per apprendere Partimenti ed Armonia sonata, ad un punto determinato che il maestro credè opportuno, l'alunno passò alla scuola di contropunto, e presentato allo Zingarelli, questi l'accolse tra i suoi discepoli. Venuti Pietro Raimondi e Francesco Ruggi ad 'occupare il posto rimasto vacante per la morte di Giacomo Tritto, lo Zingarelli volle in parte sgravarsi dell' istruzione dei suoi discepoli . cedendo alcuni di essi estratti a sorte ai maestri nuovi venuti. Fra questi Federico Ricci toccò al Raimondi. sotto la cui direzione continuò e finà i suoi studii. Raimondi, arido come compositore e pedante come istitutore, non lasciava perció di essere un dotto contropuntista e coscienzioso insegnante. Le dottrine che aveva appreso dalle scuole di Leo, Sala e Giacomo Tritto, si diede a tutt'uomo ad insegnarle al Ricci, che, come il Raimondi ripeteva,

(1) Ho creduto non poter far di meglio nella presente biografia, the andare sallo orme traciate dall' erudito signor de Villars non eticie pubblicate a Parigi nel 1886 riguardo a questo compositore el alle suo opere: noticie sulla cui verità non vi è da more dabblo, perchè l'autore era amicissimo del Ricci, ed è a supporsi essere state da costi sipirate o susperito.

mostrava la più grande attitudine ad apprenderle. Ricci, che non perdeva il suo tempo, quando fu in grado di avere la promozione che in Collegio si accordava ai giovani studiosi. ricevette da Bellini, che allora era primo tra gli alunni, il brevetto di maestrino, e a datare da quel tempo una reciproca amicizia e stima fu stabilita tra loro, la guale crebhe a dismisura cogli anni, a tale che divenuti adulti e figurando entrambi da maestri nel mondo musicale. l'uno elogiava l'altro e viceversa. Avvenuta la morte del Bellini, non cessò il Ricci come tuttora lo dimostra di avere vera predilezione ner la musica di lui. Bellini durante la breve sua vita non fu insensibile all'amicizia che il giovine Federico eli mostrava. Cominciò il Ricci a dare pruove del suo ingegno, componendo, come si praticava nei Conservatorii di Napoli, prima qualche sinfonia, poi dei pezzi staccati di musica sacra, ed in ultimo una Messa per quattro voci ed orchestra che con successo venne eseguita dai suoi compagni e da lui diretta in diverse chiese di Napoli. Quando il fratello Luigi dovette recarsi a Roma, fu ben dolorosa per Federico la separazione, poichè quantunque bene avanti nella composizione, non avea però finito il tempo voluto dai regolamenti del Collegio, e dovea restare, ancorchè provetto alunno, sino arli anni 22. Col vivo desiderio di rivedere il fratello, dono qualche tempo trascorso dimando Federico un mese di licenza, ed avendolo ottenuto, eccolo già sulla via di Roma anelante di abbracciare il suo Luigi. Chi nuò descrivere il contento che provarono questi due invidiabili caratteri, tini di franchezza, lealtà ed espansione di cuore, nel trovarsi insieme ?.... Di fatto congiunti, come moralmente non erano stati mai divisi, perchè dominati sempre dalla stessa volontà, dai medesimi sentimenti, dalla stessa maniera di vedere e di sentire, erano si forti i legami che li univano fin dai primi anni e sì calde le loro affezioni, che rappresentavano, come si dice comunemente, un'anima sola in due corni senarati. Tale rara intimità fece si che con più ragione venivano da per tutto 5.8

zed by Google

Stabilitosi in Roma, il che avvenne nell'anno 1829, continuò con fervore i suoi studii, coadiuvato dai lumi, da'suggerimenti che poteva a lui insinuare il fratello, che come di onnosto carattere non mancava di trovarsi spesso con lui in contraddizione: fatto che l'esperienza ha insegnato servir di cemento all'unione ed all'amicizia, sempre che nel fondo del cuore si nutra sincero e virtuoso affetto. Luigi era, come è detto altrove, vivo, allegro, col sorriso nel cuore e sulle labhra: Federico riflessivo, serio, pensieroso. E pure col volger degli anni un perfetto cambiamento si operò in essi: l'allegria divenne il patrimonio di Federico, e la tristezza s'impossessò di Luigi, che come più andava avanti negli anni, si annoiava di tutto e senza ragione si attristava di tutto: allora Federico, in cui il riso e la gioja quasi oltrepassavano i limiti. si studiava di confortare il fratello e di rilevare il suo spirito ed il suo coraggio abbattuto, cercando di ridonareli la sua prima ilarità, quella naturale leggera noncuranza, e la contentezza della prima gioventù; ciò per altro non era facile cosa, e doveva essere piuttosto l'opera del tempo e delle distrazioni che pure cercava di procurargli (1).

(1) Fu in questo anno 1829 che Federico Ricci comobbe ed avvicino Orazio Vernet, allora Direttore della scuola di belle arti in

Federico compose da prima in collaborazione col tratello nella primavera del 1835 pel Teatro del Fondo in Napoli l'opera huffa in due atti il Colomatio, ch'ebbe felicissimo successo (1); e depo velle con fondata ragione farsi un nome inipendente da quelle del fratello, sutol' Pegida del quale cra entrato nella carriera artistica di compositore, e da sè solo escisse Mossieve de Chalumocou, overa huffa in due atti rap-

Roma. Tutta l'aristocrazia dell'intelligenza pareva che si desse conveono in casa del grande artista per rendere più splendide le serali riunioni, nelle quali il nostro maestro apportava il tributo che credeva migliore, cantando egli stesso le melodiose sue composizioni , veri fiori di eleganza e di buon gusto. Una sera in cui si sentiva più ispirate, vi manifestò tanto ardore e forza di espressione . che pareva trasparisse in quella imponente e flera sua fisonomia un caldo riflesso del cielo di Napoli. Quelli che l'ascoltavano non sanevano contenersi dall'applaudirlo. Vernet medesimo ne fu trasportato, e Ssandolo a lungo come in un' estasi, parve trasfondersi nell'animo del compositore. Qualche giorno dopo i due artisti s' incontrarono, ed il Vernet fattoglisi presso così gli discorse: - Che mi direste, caro maestro, se vi annunciassi che mi sono servito del vostro volto espressivo e della vostra testa caratteristica per un quadro cui sto lavorando ?.... L' altra sera voi mi rimaneste scolpito in mente, tanto che ho dovuto consegnarvi sulla tela: venito meco e ditemi se ci sono riuscito. - E il soggetto? chiese il Ricci; ma l'altro sorrise e volle lasciargliene la piena sorpresa. Infatti, quale fu lo stupore del maestre, allorche varcando la soglia dello studio del gran pittore, si riconobbe efficiato nella meravizliosa figura dell' Oloferne?... Egli strinse commosso la mano al Vernet e lo riconobbe genio.-Ma qual era l'avvenente donna raffigurata nella seducente Ebrea dal nobile nortamento. dallo sguardo severo e risoluto, dalla fisonomia espressiva, insomma nella biblica Giuditta?.... Era colei che doveva più tardi associare il suo nome a quello del più grande dei grandi maestri. Gioacchino Rossini, e divenire di lui indivisibile e dolce compagna: missione che se dapprima fu invidiabile, le apportò poi sventuratamente il più grande dei dolori, quello di chiudergli gli occhi, quando il sommo lasciò questa terra.

(1) Se questa musica ed alcune altre di quello che in appresso si menzioneranno si trovano riportate in modo diverso da ciò che in altre biografie si legge, è perchè migliori indagini hanno così consigliato.

presentata in giugno dello stesso anno al Teatro San Benedetto in Venezia. Questo esperimento ebbe i più felici risultati e fece bene pronosticare del suo avvenire. Nel Carnevale del 1836 scrisse di bel nuovo in collaborazione col fratello anche pel Teatro del Fondo l'opera buffa in duc atti Il Disertore per Amore, e non il Disertore Svizzero. come erroneamente scrisse M. Fétis, la quale parimenti incontrò il favore del pubblico. Di poi compose da sè solo pel Teatro grande di Trieste nel Carnevale del 1837 il melodramma semiserio con poesia di Gaetano Rossi Le Prigioni di Edimburgo, ch'ebbe successo splendidissimo, e venne poi rappresentato in tutti i Teatri d'Italia. Un'elegante ed incantevole barcarola nel primo atto, Sulla poppa del mio brick, divenne rapidamente popolare pel suo brio, per la freschezza della melodia e per la forza di espressione nel dipingere il carattere, la gajezza e la felicità di un marinaro quando trovasi sulla sua nave, ch'è tutto il suo mondo. La viù felice isnirazione è il pregio di questa musica, fina, elegante e niena di gusto e di affetto. Furono gli esecutori la Gabussi, oggi moglie all'egregio de Bassini, la spagnuola Giuseppina Armenia Bonfigli, e Scheggi. Nelle pruove la Gabussi, a cui era affidata la parte della Pazza, n'era poco o per meglio dire niente contenta, e mostrava di aver gelosia della rivale, che mai però ha potuto eguagliarla nell'arte. La discordia tra quelle due cantanti ne ricorda una simile avvenuta tra la Ronzi de Begnis e la Boccabadati quando in San Carlo rappresentarono i Capuleti e Montecchi nel 1831. Bellini che di passaggio vi si trovò, fu quegli che fece aprire le braccia di Giulietta al suo Romeo. Federico Ricci fu obbligato d'imitare l'esempio del suo antico camerata, e per calmare l'irritazione ricorse al mezzo più facile e sicuro a raddolcire qualunque ira di donna, lodarla cioè e chiamarla bella! Alla pruova generale il compositore si avvicinò all'irritata Gabussi, e con quel suo fare allegro e scherzevole, le sciorinò queste amabili e seducenti parole: Che grandi e begli occhi avete, carina mia!..

La Gabussi, a cui le spirito non fece mai difetto, con quella la sun ingenua viaculi risposeggii le cest pieteasere cantile risposegii le cest pieteasere cantile in fulmini, aereste giù incenerito. L'opera ecciti il più grancompieto sopra tutti; il risentimento si cambiò in una grande miniciar: si stirutere al fettuoramente la mano e la pamiciaria si stirutere a flettuoramente la mano e la pamiciaria si stirutere a flettuoramente la mano e la pamiciaria si stirutere a flettuoramente la mano e la possibili fatta. Ob ! le donne! che esseri perfetti el imperfetti esse nonne!...

Due anni dono il gran successo delle Prigioni di Edimburgo scrisse Federico Ricci nel 1839 per la Scala di Milano l'opera seria Un Duello sotto Richelieu, ch' ebbe non altro che un semplice successo di stima, meno un solo duetto tra sonrano e baritono di grande effetto, che piacque molto (1). Nella quaresima del 1841 compose pel Teatro della Pergola di Firenze Michelangelo e Rolla, che ebbe felice incontro : ed in ispecie il terzo atto (propriamente quello della morte di Rolla), che è un pezzo da fare onore a qualunque compositore. Quest'opera fu cantata dall'egregia signora Giuseppina Strepponi, alla quale Verdi più tardi ha dato il suo gran nome, da Sebastiano Ronconi e dal Moriani. A quest'ultimo l'opera è dedicata, e con questa, divenuta poi la sua favorita, egli trionfò in Bergamo, Venezia, Milano, Ravenna, Dresda, Madrid; e per allusione ad una specialità, ove si mostrava senza eguali, il Meriani venne detto il Tenore della bella morte (2). Fu-

(1) In questo stesso anno e nella stessa Milano un novello astro apparve sull'orizzonte musicale, cho in breve doveva riempire il mondo del suo nome: Giuseppo Verdi scrisso l'opera Oberto conte di San Bonifacio.

(2) Mi raconta un anico che conobe da vicino il Merizai, che era un vero piazer il sentire poch anai fi questi modeta quata valente cantante raccentrer la risestita del Michelangdo e Rolla in Veceria douta al suo metro pircipicalmente. « Non valevo gran cona (diceva presso a poco ceal), ma è un fatto che dopo di me quell'opera non fi più ripropresentata in Venziai, Questio à segno che, chèbeno is stensi sulla sona come un mestolone, chèb i l'abilità di communeren tracurante di più venziani e lo muniformi per di communeren tracurante del più venziani e lo munifoliame venziane, «

questo 1844 pel mastro Ricci amo fortunatissimo; chè scrisse per la Scala sopra parole di Giacomo Sacchèro Corrado d'Altemura, una delle sue più belle produzioni, la quale pure gran successo ottenne, non solo nei Teatri d'Italia, ma benanche in Parigi, vo equalche modopo la rappresentarono la Giulia Grisi, la Brambilla, Marie e Reneoni.

Per le nozze di S. A. R. Vittorio Emmanuele con l'arciduchessa d'Austria compose nel 1842 una cantata. La Felicità, sonra hellissime parole del Bomani, che ebbe gran successo in Genova, poiche dal Municipio di quella città aveva avuto la commissione di scriverla, e quivi si esegui nel Teatro Carlo Felice messo in gran gala per la fausta circostanza, in presenza di tutta la Corte e con grande affluenza di snettatori , accorsi da per ogni dove per vedere i novelli sposi. Tutto riusci brillantemente, e la cantata oltremodo piacque alla moltitudine, ed alla Corte in particolare. Più tardi il Re Carlo Alberto, in una gran festa data al suo nalazzo in Genova, domando che un'altra cantata fosse composta dal Ricci sopra parole dell'illustre genevese Marchese di Negro. Ben volentieri condiscese il maestro, ed in pochi giorni musicò i versi del di Negro. Immediatamente la cantata si mise in concerto, e presto si arrivò al così detto concerto generale; ma terminato che fu, il grande scudiero di S. M., il Conte di Salluzzo, si avvicinò al Ricci per complimentarlo in nome del Re, e nel tempo stesso gli espresse il desiderio che la Maesta Sua aveva manifestato di vedere durante tutta la rappresentazione un gran getto d'acqua sulla scena. Il maestro, che a tale annunzio provò la più dispiacevole sorpresa, sommessamente fece osservare al Conte che il getto di acqua produceva grande strepito, e ch'era impossibile sentire la musica con questo accompagnamento di nuovo genere. Il Salluzzo risnose con la freddezza di vero cortigiano, che il Sovrano amava molto vedere zampillare le acque sulle scene, e perciò bisognava obbedire e non fare inutili osservazioni. La gran fontana venne immediatamente

ordinata e riuse) di un sorprendente effetto. Il Re non era un dilettante fino di musica; il gusto, che pur diceva d'avere ner questa divina arte, forse non era il maggior dei pregi suoi , ed in guesto somigliava alguanto a Nanoleone III, il quale diceva un giorno a suo cugino il Duca d'Hamilton (che a me lo rinetè), che egli detestava cordialmente la musica nerchè questa gli nareva come un rumore noco meno sniacevole di tutti gli altri, il che però non gl'impediva di mostrarsene in pubblico entusiasta, ed ammiratore di coloro che la professavano. Così non pensava però Federico II di Prussia, grande amatore della musica ed esimio sonatore di flauto: nè Napoleone I, che si commoveva ai lamenti che l'infelice Romeo faceva sulla tomba di Giulietta, e si deliziava sentendo le tante volte ripetere quelle tali Cantatrici Villane .... Ma ritornando alla cantata, il Ricci che amaya di far sentire la sua musica alla Corte che la comprendeva e la gustava più del suo Sovrano, onde evitare il rumore che lo scroscio delle acque naturalmente produceva , pensò di farle cadere in un gran bacino foderato di grosse spugne. La fontana gettava superba le sue acque, che l'astuzia del maestro, pur compiacendo al Re, aveva fatto divenir mute.

Nel novembre del 1842 compose per la Scala di Milano l'opera Vallonsen, d'ebbe pose incontro, o modeste nolla tato, come dice Remani nelle cronologie della Scala, perchè il gran successo di quella salgono fa per I Lomberri alla prima Crociata del maestro Verdi, come per l'ano avanti era stato pel Nobuco che avva occitato un entra sumo indicibile. Il poco noto nutore del Conte di San Bossificio erasi alto levetto, e già dell'ura con la terza e que rico esta sul productione di sublime seggio che doveva occupare e la gloriosa via che dovera percorrere.

Nel 1843 Federico Ricci si recò in Parigi, ove da personaggi di alta distinzione venne presentato alla signora Contessu Merlin, che lo ricevè coi più squisiti modi di cortesia e gentilezza, come in tempi anteriori aveva ospitato Rossi-

ni . Bellini e Donizetti. Alla sua volta il nostro Ricci . in quella casa musicale per eccellenza, si fece ammirare come compositore e come cantante, e con una non bella voco (una voce da vero maestro di cappella come suol dirsi), col prestizio dell'arte che eminentemente possedeva e dell'intellivenza, cantando le sue composizioni ne traeva il niù grande effetto. Una sera principalmente, presso la citata Contessa aveva talmente messo in brio l'uditorio, che Lablache, ivi presente, pregato a cantare qualcheduna delle sue belle e predilette canzoni napolitane, rispose: " Dono quelle « sì affascinanti del Ricci che avete inteso, nulla potrà « più produrre qualche effetto. » Belle parole, che onorano il grande artista che le ha pronunziate, ed il Ricci che n'era ben meritevole. Egli tenne fermo a non voler cantare, e Ricci venne pregato di sedersi di bel nuovo al nianoforte. Rivide Orazio Vernet, allora di ritorno dalla Russia, e che ricordandosi delle belle serate trascorse in Roma, volle rinnovellarle in Parigi, ed il nostro maestro non si stancava mai di ripetere quelle incantevoli melodie composte nel tempo della: sua prima giovinezza e che tanto avevano entusiasmato il-Vernet, giovine anch'egli allora (1), M. Fétis non parla punto nella Biografia dei musicisti di questo viaggio a Parigi: invece scrive che il Ricci è stato in Lisbona ed in Madrid. ove le sue opere è vero che vennero rappresentate con successo, ma non furono dirette da lui, che non visitò mai quelle capitali.

Nel Carnevale del 1844 lo rivide Trieste con una novella

(1) Il De Villars nel descrivere quale reciprocenas di affetti vi sense tra questi due artisti, cosi series: « Borace Verata ta tosipars « conserve sa bienveillance et son amitie pour le compositieur. En 1851, le revespora à Bonne, il pegiari à l'huile le perterit du massicien et loi en fit homage. Ricci le conserve réligiencement. C'ect pour le la narque d'une austificialistes; e'est, en nébue « temps, un souvenir du temps heureux de la jeunese.... érrepara-hili temps « helle temps » (»).

produzione in tre atti. Isabella dei Medici, rappresentata con poco successo in quel Teatro Grande. In collaborazione col fratello Luigi scrisse dopo pel Teatro d'Angennes in Toring l'opera buffa in due atti L'Amante di richiamo, soggetto tratto dalla Zoè di Scribe : rappresentata nell'estate del 1846. non ebbe successo alcuno. Nella Quaresima dello stesso anno sérisse per la Scala il melodramma serio Estella sopra parole del Piave, che venne bene accetto, come rilevasi dalla storia cronologica della Scala. Quest'opera dall' autore fu offerta e dedicata a Sua Maestà l'Imperatrice del Brasile, ed in segno di gradimento ebbe l'onorificenza di uffiziale del-L'ordine della Rosa, Nel 1847 scrisse per la Fenice di Venezia la Griselda, che primo aveva musicata il maestro Paer, ed ebbe un buon successo. Vi era un core di donne che destava molto entusiasmo, e che il pubblico faceva ripetere tre volte tutte le sere durante l'intera stagione, chiamando sempre sul proscenio l'autore, come pure tutte le coriste. I due ritratti, opera scritta sopra libretto dello stesso Ricci, fu rappresentata pure in Venezia al San Benedetto l'autunno del 1850, e tutte le sere si faceva replicare un magnifico terzetto ed un finale molto ben condotto ed apprezzato dagl'intelligenti. L'Estella fa data a Vienna, ove piacque abbastanza. Nello stesso anno 1850 compose in collaborazione col fratello, anche pel San Benedetto in Venezia, il melodramma fantastico giocoso in quattro atti, sonra parole del Piave. Crispino e la Comare, che dedicarono alla Contessa Matilde Berchtald, ed ebbe il più grande e clamoroso suc-"Cesso: Albates) beared ab amore a street tob my

Le tre opere soprammenzionate, Il Colonnello, Il Disertoreper numer e L'Amante di richinon, furno da di une fratelli composte collettivamente quando vivexuo in una comunanzaperfetta, esempiare, invidiabile, pensando in un sol modo, fondendo le loro iside nel medicaino modello; essi attaccavano ad un sol filo le loro invenzioni uncloidiche, nè di ccò vi è da corprendersi L... Lavavavano nell'am decisima stanca: appensa

uno accennava o gorgheggiava un motivo, l'altro se ne impossessava e se lo personificava correggendolo e terminandolo: appena una bella ispirazione si affacciava alla mente dell'uno, subito l'altro la seguiva, l'unificava alla sua: ed in simil guisa da pensieri disparati, essendo in entrambi una la maniera di vedere e di sentire, nasceva un insieme omogeneo e perfetto. Se un di essi si metteva al pianoforte, l'altro gli si sedeva vicino o passeggiava nella camera; ma le loro intelligenze non cessavano d'intendersi e di rispondere tra loro, e da dislegate che prima erano, diveniano una sola. Essi aveyano come un'eco tra loro che non gl'ingangava : i loro cuori battevano assieme. Alcune volto avveniva qualche disparità per una diversa maniera di vedere e di sentire, o per qualche differenza di gusto; ma il disaccordo era di breve durata. Qualche felice idea, qualche spontaneo ritrovato, subito ristabiliva fra essi la primiera armonia. Ripreso appena il filo interrotto del lavoro, i due compositori rientravano nella consueta maniera di vedere, di sentire e di esprimere allo stesso modo. Era impossibile, per una collaborazione intima a questo punto, sapere qual era opera dell'uno, quale dell'altro. Se si dimandava a Luigi chi aveva scritto quello o quell'altro pezzo, rispondeva; è Federico; e se si domandava a Federico, rispondeva; è Luigi. Non fu così però componendo Crispino e la Comare. I Ricci erano separati d'interessi e di esistenza. Luigi fu invitato a serivere l'opera in parola: egli propose a Federico di prendere parte al lavoro, e questi volentieri accettò. Sicchè divisero metà per ciascuno i pezzi del libretto, e sempre da buoni fratelli, senza obbligarsi a seguire alcun ordine prestabilito, ma ognuno lavorava dalla sua parte. La partitura stampata in Milano dal Ricordi, portava sopra ogni pezzo il nome del rispettivo autore. Noi lo indicheremo egualmente per semplice curiosità storica ed artistica, perchè è impossibile che un'opera offra più unità e più insieme, più analogia di colorito e bello effetto, sì per la durata dei pezzi, come per l'impasto della strumentatura e l'omogeneità delle melodie : tanto la maniera è la stessa, che sentendo quei felici e spontanei pensieri che piacciono e per la loro eleganza, novità, forza c pel loro andamento, non si potrebbe dire; qui si vede Luigi, qui Federico. L'intera onera sembra dalla medesima testa generata e dalla stessa mano scritta. Una delle qualità più meravioliose del Crispino e la Comore è dunque questa per così dire universonalità dell'opera : e si crede appena come essa sia il frutto della collaborazione di due compositori, anche fratelli che sieno !... È Luigi che comincia, e suoi sono i primi sei nezzi. Alla sua volta viene Federico con una cavatina del baritono do sono un po' filosofo, con la grande scena e duetto del pozzo, e col duetto tra Annetta e Crisnino col quale termina il 4º atto. Rientra poi nel 3º atto con un duetto tra tenore e baritono, col terzetto della consultazione fra tre bassi con un coro di Medici Misteri impenetrabili, e con un sestetto Qual ti veggo o mia diletta.

"Grispine e la Comare fu l'opera che incentré da per equi deve la general approvazione, dope che per molte stagioni chbe formato, e forma ancora la delizia dei Parigini; tradotta in francese eguamente acciamata ha fatto il gir dela Francia irinefilmente, como lo ha fatto dell'Italia, del Pertogallo, della Spagna, della Russia e del Nuovo Mondo, un supremo contante è mi questo per un compositore di musica, e quale lusinghiera soddisfazione pel nostro Collegio e per la nostra Scolola.

Scrisse Federico nella Primavera del 1852 pel Teatro Illiano di Perta Carinzia in Visnon il medoramma comico in tre atti, parole di Gaetano Rossi, Il Merito e I Amente, escupito dalla Medori, la cantante dalla bella voce, dalla Maria Lablache, da Scalese, da De Bassini edall'impareggiabile Fraschini, che divise col fortunato maestro gli osori te tionolo fin dalla prima sua apparinone. Il libretto è ricavato da un'opera francese del Vial. In Vienna serisse ancora nel 1853 Topera budin Il Paniere Almore, che quantumque cadesse totalmente, pure venne in essa applaudito un magnifico quintetto Buona sera signor Pantalon, e una romanza del tenore mirabilmente cantata dall'egregio Fraschini (1).

È dispiacevole, come dice il De Villars, vedere un autore di tanto versatile talento, ricco delle più spontanee melodie, nel più bello degli anni, dopo aver dato delle pruove più Inminose e convincenti di ciò che noteva e sapeva fare, e di quanto altro si sarebbe potuto attendersi da lui, arrestarsi ad un tratto e farsi cadere di mano la penna a dismisura feconda e brillante di tanti tesori di melodia e d'armonia. Perchè ciò non debba recar sorpresa o meraviglia, il De Villars annunzia la cosa considerando come sono difficili le condizioni di un compositore in Italia : dono lunghi studii questi perviene finalmente al Teatro; ma è qui che si presentano tutte le difficoltà, è qui che comincia la sua odissea di sventure, di contrarietà dispiacevoli, di palpiti, di speranze, di timori, di ambizioni, di gloria, di avvenire, di fortuna, di stato sociale. Si tratta di correre di città in città, di scrivere un'opera a volo di uccello, come suol dirsi, senza poter rivedere o meditare quello che si è scritto, perchè aspetta in sala il copista per prendersi il foglio appena si termina. Altri spartiti deve comporli a tempo determinato, poi farli studiare da artisti forniti quasi solo di bella voce e null'al-

(1) A proposito di Franchiai, ecco che cosa ne scrisse nell'Opinione l'evadito sig. è d'Arcsi dopo l'executione della Forza del Bestino in Bologani « Il Franchiai è più vicino ai sessanta anni di età che non al cinquanta: eppure conserva sempre la sua voce fresca e potento, e non trastora alcom petro dell'opera, e giunge i fine dello paratito senza fatica. Quanto al metodo di canto, io non avera pi milto questo celebre tanere da discio i dodici amia, ie non l'avrei.

più riconosciuto. La sua lunga carriera fu per lui una continua
 scuola: il suo accento, il suo modo di fraseggiare rammentano
 ora i più bei tempi della scuola italiana. Il Fraschini adopera egre-

 ora i più bei tempi della senola italiana. Il Fraschini adopera egregiamente la mesac noce, ed a tempo opportuno ritrova quelle note piene, sonore ed oscillanti che scuotono le fibre degli uditori. A Bologna fu accolto cogli onori dovuti ad un sommo artista. »

potogna iu accosto cogn onori dovuti ad un sommo artista. \*

tro, e per lo più ignoranti, pieni di pretensioni, di vanità. di pregiudizii, di esigenze, di riguardi che credono a loro dovuti , senza aver dritto a meritarli ; poi ancora, far loro comprendere la parte da rappresentare, il sentimento musicale, l'espressione delle parole, i chiaroscuri da dare alla musica per ottenere i desiderati effetti: da ultimo assistere e guidare i concerti, essere per lo più in continua lotta cogli artisti che vogliono, non vogliono, e che essi stessi non sanno quello che non vogliono o quello che vogliono: mettersi qualche volta in urto coll'impresario, col direttore dell'orchestra, con quello del palcoscenico, coi coristi, col vestiarista, col macchinista, coi luminarii, insomma, detto in una parola, con quella turba di gente che forma quel tale mondo del nalcoscenico, che tutto ci vuole e che contribuisee tutto a dare una rappresentazione musicale. E ciò non basta ancora: bisognava subire l'umiliazione (cosa che fortunatamente non è più) di presentare da sè stesso la sua opera al pubblico, assistendo per tre sere seduto al cembalo nell' orchestra, esposto alla berlina ed a tutte le vicissitudini alle quali va soggetta una nuova opera, non esclusa la più dolorosa, quella della disapprovazione del pubblico, qualche volta ingiusto, volubile, che non di rado approva quello che dovrebbe disapprovare. E tutto questo per guadagnare tanto (salve eccezioni) quanto solamente basta per vivere meschinamente: e dono tanti anni di sl improbe e smodate fatiche, arrivare ad una vecchiezza, che, in generale, se non nella miseria, nel bisogno si passa di certo. Ecco la vera condizione dei compositori Italiani di musica sparsi nelle diverse città della Penisola. Lasciamo da banda le lusinghe dell'amor proprio, i fumi della gloria, che cagionano si dolci illusioni : essi ubbriacano è vero, ma però non danno da mangiare. Quando un'opera ha conquistato il favore della popolarità ed una lunga esistenza, allora diviene comuremente parlando un affare commerciale, ed è quasi sempre l'editore che ne profitta esclusivamente, perchè il compositore ha rinunziato a tutti i suoi diritti per una meschina somma di danaro ricevuta per avidità o per bisogno prima di andare in iscena. Dono avviene la buona riuscita dell'onera, e con essa i grandi guadagni e molti altri vantaggi ancora; ma l'autore si trova spogliato dei prodotti dell'opera sua: egli con poca accortezza non ha curato di preveder ciò: un regolare contratto fatto colle volute forme e debitamente legalizzato ormai l'incatena. Ed era peggio ancora prima dei trattati internazionali che oggi tutelano le produzioni dell'ingegno. In quei deplorevoli tempi di contrabbando i contraffattori delle produzioni dello spirito si arricchivano ancor meglio degli editori, che pure avevano legalmente acquistata la proprietà; che avveniva perciò?... il gran male cadeva sopra i poveri maestri; essi soffrivano tali eventualità e tali combinazioni di cose che non potevano impedire; e tanto peggio venivano perciò ricompensati, perchè i loro editori si trovavano più impacciati e più circoscritti nel loro commercio, e forse erano i soli che non potevano vivere del frutto delle proprietà da loro acquistate; ed i poveri compositori, vedendo cadere nel dominio pubblico le loro produzioni ricercate ed applaudite da per ogni dove, gettavano gli occhi sul passato e si sentivano stringere il cuore.

Ma riterriame al punto donde siamo partiti a cole oggetto de deve cause del silenzia che tense per molti anni il nostro Federico Ricci. Come suo fratello, 
gli pure prese la risolutione di allentanaria di Teatro, non 
perchè la fortuna e l'ispirazione gli fossero venuto meno, ma 
afin di occarzo per altra via i mezzi di guadagno estranei a 
puelli della scena, pieni di amarezzo, di rancori e di faliche, di palpiti e d'incerezza: ed anche, e non fu l'ultima 
delle cause alla presa sua determinazione, perchè travedeva lotano lotano certe nuove nordiche tendeme che la 
musica italiama miacciava di prendere, cambiando il suo glorioso seggio melodico per quello delle strane e complicate 
combinazioni ammoniche e dell'esseparzioni orbestaria pre-

pugnate da un apostolo molerno, che per buom ventura ance contat ran opoch segunci i quali, a veresarii dichiarati dalla melogea, crolono ben fatto metteri sotto il regno del trumbone e dell'algebra musicale, dimenticando che l'eco della litra di Paisiello e Cimress, di Rossini e Dellini in ha risonato o risonan ancora, non solo sotto il ciclo filinia, na nei Mondo miterno. E questa non è poesia o rettorica: la storia sta là per darci intera ragione. Ma pure la smania di tutto rismaneggiare, di tutto risformare, dei nonerum arrense cupità della musica, la smania di rendersi originale non sapendo cerare mouve cose, ma accozzando stranzeza sopra stranzeza solo per ottenere effetti platelli di sorpresa e di sonorità, insomma il crenduto bisogno o il impellente necessità di seguire una certa scuola moderna, ha invaso il doninio dell'Arte, e lo invade intativai (1).

" Ha un bel dire il Filippi (così scrive il D'Arcais), ma

(1) Dal discorso inaugurale del signor Genesio Morandi, recitato da lui medesimo nelle feste musicali in Longiano, riportiamo il seguente brano molto adatto al caso nostro:

· Oggi una scuola musicale straniera, che non fa ancora impalli-« dire le nostre labbra, nè tremare i nostri polsi, ne rigare di la-« crime il nostro volto , perchè forse ella non sa ancora piangere: « miracole d'ingegno , non di cuore : matematica, non poesia : una · scuola che si appella dell'avvenire perchè forse non ha ancora un « passato, e certo non ha il presente, e le anime e gli organismi atti e per lei in Italia non sono ancor fatti: una scuola che non ha ancora « leggi nella natura e nell'arte Italiana perchè è una grande ribelle « ella stessa alle nostre leggi; che non ha ancor tempio nè sacerdoti · nei pertenti di otto secoli, perchè ella tenta uccidere i nostri sa-· cerdoti: che non ha ancora tradizioni nella genesi di settemila anni e quando Europa sorgeva e si creavano le città colla musica : e non « ha legislatori fra i filosofi che commentarono il detto divino di Pla-« tone, che la musica è ogni scienza e ogni cosa: e non ha ancora « veri artisti nei paesi ove Vincenzo Gioberti scrisse che la musica e figura l'organamento e l'educazione degl'individui e degli stati: e questa scuola tenta ora turbare il sentimento musicale italico e

" tutte le astruserie e le stravaganze formano una sola famielia: e quando si proclama bello ciò ch'è soltanto biz-" zarro, ne viene la naturale conseguenza che s'incoraggiano i giovani a mettersi in una via che deve necessa-« riamente condurli in rovina. Il male che hanno fatto (se-" guita il D'Arcais) a Roma il Liszt e lo Sgambati, artisti « per altro distintissimi, ed il primo più che distinto insi-" rne. è incalcolabile. Furono essi i sacerdoti della nuova " religione musicale, di quella musica ove il canto è trascua rate affatto, e non rappresenta che un paziente tessuto a di combinazioni strumentali, ove l'orchestra è quasi sem-" pre protagonista, ove in ogni battuta si cambia impaste e « colorito istrumentale, ed i disegni s'intrecciano continua-" mente, si confondono e non di rado si elidono, ove l'orec-« chio non riposa mai , di quella musica che qualcheduno « argutamente chiamo una perenne metempsicosi istramentale, « che dà pruova non dubbia di pazienza, ed anche se voglia-" mo di dottrina, ma l'effetto che ne risulta è meschino. " Che Wagner resti solo nel suo alto piedistallo, e come henissimo dice il Castelfranco (1), « continui ad arrabattarsi " nella Germania col suo ingegno sovrano per predicare " con la parola e con l'esempio una dettrina inapplicabile " o per lo meno insostenibile nella sua esagerazione, e fa-« cendo sforzi erculei d'ingegno per edificare sul vuoto e " populare il deserto: " per noi, eccentrico, strano o no che egli sia, ninno può contrastargli mai il suo primato in quel tale realismo, verso il quale (come sennatamente scrisse l'erndito signor Mazzucato) (2) « egli inclina, e forse senz'av-« vedersi, forse anzi credendo indirizzarsi a sfere più ele-« vate di quelle percorse sinora dai compositori melodram-" matici ". Wagner sara sempre un grande artista, in tut-

ta la forza del termine, e basterebbero a mostrarlo tale solo (1) Vedi il giornale *La Scena* di Venezia, giovedi 9 marzo 1871. N.47. (2) Vedi *Gazzetta musicale* di Milano anno XXV. N. 48 – 27 noyembre 1870. la sinfonia e la mareia del Tanhauser : e se non avesse forviato sarebbe uno dei sommi nel campo dell'arte, se non nella categoria dei genii, ove sembra ch'egli miri a collocarsi colla musica dell'avvenire, indubitatamente in quella dei grandi scrittori continuatori del periodo architettonico di Sebastiano Bach. Ma i suoi imitatori, e coloro tutti; che figli degeneri, pretendono seguirlo nelle sue stranezze, nelle sue utopie , senza avere il suo ingegno , nè possedere la sua dettrina musicale, non compongono, a nostro modo di vedere, ma fatturano musica, che, al dir dello scrittore del Mondo artistico (anno IV, Milano 26 novembre 1870) a proposito d'un'opera colà andata in scena: « È un pastic-« cio senza nè capo nè coda, con l'orchestra che dice di " occuparsi di melodia e i cantanti che pretendone di fare « l'accompagnamento; con un wagnerismo mal digerito « che farebbe venire il mal di nervi al più linfatico omac-« cione tutto calma e tutto pazienza; con un caos di dis-« sonanze, a paragone delle quali lo stridor di denti dei dan-· nati è uno zucchero; con un cumolo sterminato di note che " saltano, ballano, corrono, volano, si urtano, si abbattono e « si sotterrano a vicenda, agitandosi stranamente, come pe-« core matte, che vanno e vengono e lo 'mperchè non sanno, » In una parola, i pretesi wagneristi, perdendosi in quelle aberrazioni musicali, ed ingolfandosi nelle difficoltà di sintassi, nei problemi armonici, nelle esagerazioni, nei gridi, negli urli, nei gemiti, che pure non sono musica, come solea dire e diceva ottimamente Ettore Berlioz, che per fermo non era un conservatore in fatto di arte musicale, snaturano e deturpano quell'arte, che solo sa essere grande quando si noggia sul vero e sul semplice, e Quanto si mostra men, tanto è più bella.

Noi pensiamo con Carlo Botta, che dopo le prime riforme iniziate dagli Spontini, Manfroce, Mayer, Paer, Generali, grandiosamente poi compite dalla rivoluzione Rossiniana, e con le altre innovazioni apportate all'arte da Bellini a Giuseppe Verdi, « la musica pervenuta sia a quel grado di perfezio-« ne sopra il quale nulla più ne resta nè da desiderare, nè « da aggiungere, ed al quale qualche cosa aggiungendo, si « va verso la corruzione (1). »

Per la protezione della famiglia dei conti di Adelerberg che il nostro Federico conobbe ed avvicinò in Venezia nel 1851. done il gran successo di Crispino e la Comare che aveva entusiasmato la nobile contessa Caterina, questa al suo ritorno in Russia si ricordo del Ricci, e per mezzo del suo suocero che occupava le funzioni di Ministro della corte. ottenne per lui immantinente con decreto Imperiale del 1º settembre 1853 il posto d'ispettore delle classi di capto alla scuola imperiale di musica dei Teatri di Pietroburgo (2). carica che da quel tempo ha esercitato sino all'anno 1869 con generale soddisfazione e dando i più felici risultati didattici. Federico Ricci, se persistè lungamente nella determinazione di tenersi lontano dal Teatro, seppe però trovare altrove i compensi che dona la vita artistica di comnositore e le dolci emozioni dei successi di altra volta. Benissimo accolto ed amato da tutti quelli che lo conobbero. da presso, stimato e ricercato dai personaggi più eminenti che avvicinava, e godendo la simpatia di tutta l'aristocrazia Russa, egli passava allegramente la vita, quasi senza avvertire neanche il fardello del mezzo secolo che gli nesava sulle spalle. Egli era, come si dice, in tutta la forza della parola, un aimable bon vivant.

Non pertanto lo hanno fatto morire prima del tempo che

<sup>(1)</sup> Botta, Storia d' Italia dal 1740 al 1814

Dio gli ha destinato di passare in questa amara, ma pur sempre cara, valle di lagrime. Una sua biografia stampata in Lipsia lo porta morto nel 1851. Il fu nostro chiarissimo Pierangelo Fiorentino, a Parigi, in un'appendice del Constitutionnel, gli fece un articolo pecrologico, e dono, tutti lo credettero realmente morto in un viaggio fatto da Varsavia. a Pietroburgo, Il suo compatriotta però fu felicissimo qualche tempo dopo di smentirsi e celebrare la resurrezione di un morto, simpatico a tutto il mondo. Un anno dopo l'annunzio della falsa novella, un giornalista ( per discrezione si tace il nome) che vive di articoli funerarii, indirizzò una lettera alla famiglia del Ricci dimandando dogento o trecento franchi onde cercar notizie per compilare una necrologia sul compositore defunto. Questa lettera cadde precisamente nelle mani del creduto morto maestro che allora trovavasi in Trieste, e leggendola diede in un grande scroscio di risa che richiamò l'attenzione di tutta la famiglia, la quale partecino alla stessa gaiezza per l'accaduto qui pro quo.

Il Ricci non rimase però estranco perfettumente all'arc, quantunque ritirato dal Teatro, perchè oltre molti pezzi staccati, composti e pubblicati a Milano ed a Pietroburgo, conserva pure pressos di sè una quantità di masica di taggeri ancora inedita, che faceva e fa udire agli amici che lo avvicianas. A Vienna il vecchio Metternich, che molto lo pradigrea, si compiaceva in accollara del edigaria. Il Principe Gorciakoff passava ore felici quando l'uci sedeva al pianofette di lui, ed a preferenza degli altri persi sentiva con diletto quella simpatica melodia de Merchesina scritta, sopra versi dell'abste Casti, che spesso gli faceva ripetera. Il Ministro d'Italia in Pietroburgo Marchese Pepoli gli fece comporre un cantata che si esegui ed suo polagio in onore del pace che rappresentava: essa produsse grande effetto e fruttà a maestro la decorazione di uffizia del Urolius Mauritiano.

Il Ricci riceveva come emolumento della sua carica sedicimila franchi annui, oltre al privilegio di potersi assentare per ten mei in agni anno, che per lo più passava in Italia od in Francia. Voltendo, dopo 65 amoi di un regolare in incretto servizio e dopo che dalle classi ch'egli diriministrito evalussimi cantanti, abandonera enche per ragione della sua ctà quei nordici luoghi, diamado il suo ririno, che com molta esituaza gli venne accoratato dal Goerno, godendo cra come per legge di un'annua pensione, in qualumnes sia luogo ggi piaccia teoglier per sua dinarra.

Done un silenzio di quasi tre lustri che Federico Ricci serbo per le scene, un bel giorno salta fuori con una nuova produzione, Una Follia a Roma, che in breve periodo di tempo ner mezzo della stampa occupa di sè il mondo musicale. Ecco come un semplice caso fece la fortuna del signor Martinet intraprenditore del Teatro Fantaisies Parisiennes. Verso il 1868 il maestro Federico Ricci aveva nel suo portaforli il libretto e la musica di un' opera buffa in tre atti intitolata allora Carina : più tardi prese il nome di Monsieur de la Palisse, ed in ultimo fu detta Una Follia a Roma. Il Ricci cominciò a scriverla in Pietroburgo, e la terminò in Parigi. ove nell'autunno del 1867 mi fece sentire a pianoforte molti nezzi che mi piacquero assaissimo e poi incontrareno la generale approvazione. L'autore la compose pel Teatro Italiano di Parigi : ma per quistioni insorte , d'amor proprio per parte del maestro e d'interesse dal lato dell'impresario signor Bagier, questi non volle accettarla per farla rappresentare in quel Teatro. Venuto tutto ciò a cognizione del signor Martinet, immantinente cercò di divenirne possessore, e stabiliti i patti e le condizioni col maestro, affidò la commissione di voltarla in idioma francese al sig. Wilder letterato Belga, che pure molti drammi aveva accomodati per le scene francesi, e pel Teatro Italiano aveva tradotto dal tedesco l'Oratorio Il Paradiso e la Peri di Roberto Schumann. Il tutto portato al suo termine, la prima ranpresentazione fu data il sabato 30 gennajo 1869. Il signor Arturo Heulhard, che fece uno studio sopra Una Follia a Roma, così la definisce:

- « Musique deux fois belle, car elle est mélodique par les
- " lignes pures du chant au rhythme net et serré; sympho-
- a nique par les richesses variées et qui jettent les dessins
   d'orchestre enroulés autour d'elles comme les arabesques
   des palais Maures.

Il successo fu troppo grande per la piccola capienza della sala, e perciò fu necessità di ricorrero al rimedio. In questo mentre il Teatro dell'Ateono (1) si trovò libero, ed immantinente lo chiese ed ottenno il Martinet, e si affrettò a trapinatare tutta la sua compagnia el Porchestra in questo novello soggierno. Ciò avvenne agli 11 febbrajo 1869, giorno della settima rappresentazione di Una Follia e Roma.

Riportiamo le opinioni dei diversi giornali che nella circostanza ne parlarono.

L'AVENIR NATIONAL. — • . . . . . Une Folie à Rome est tout bonnement un chef-d'oeuvre de musique bouffe.... « Trop de musique : voilà le seul défaut que nous puissions reprocher à Une Folie à Rome..., L'excès des richesses est souvent

un embarras.

Dans toute cette riche partition, l'en creit voir courie unt illachique, qui du thicite descent dans fractioner cei il dessine de douces et chermates archeopats. Pourquei, l'ingénuite de la price une font acceptée, pourquei s-lour permis de bener des creitines françailes de la commandation de la commandation de la commandation de l'entre contra la systacté Nous route fuit remarquer que M. Willeslerantes contra la systacté Nous route fuit remarquer que M. Willeslerantes contra la systacté Nous route fuit remarquer que M. Willeslerantes contra la commandation de la commandation de la commandation de métales de la commandation de la commandation de la commandation de métales de la commandation de la commandation de la commandation de destruit los presentes de la commandation de la commandation de destruit los presentes coursel de la commandation de la commandation de destruit los presentes coursel de la laboración, que finte de destruit los presentes coursel de la laboración que finte de

Etienne Arago.

(1) Questo Teatro, falbricato nella Rue Scribe, fa destinato da prima ad un'istituzione regolare di conferenze e di concerti. Qui si ecegui il Deserto di Feliciano David e tutto un repertorio di opere classiche. È il solo Teatro sotterraneo che trovasi in Parigi, e l'ultimo ordine dei palchi è a livello della strada.

- LE CONSTITUTIONNEL. « L'Italie vient de remère ensore un grand service à la musique, qui lui doit tant. Le maëstro Ricci, l'auteur de Crispino, le meilleur opéra-bouffe que nous ayons entendu depuis que les grands maîtres se sont tas, a fait cadeas à l'inferessant et utille thétêre des l'ambisies-Parisiennes d'une partition nouvelle qui a été executée le 30 janvier avec le plus grand et le plus légitime soucès.
- Une Folie à Rome n'appartient pas au genre du vaudeville musical: c'est une oeuvre finie et excellente qui se classera non loin de ces immortelles comédies le Barbier, Don Pasquale et le Caid. »
   Nestor Roqueplan.
- L'ÉPOQUE. « La partition en est restée aux mélodies vivanles, à l'entrain de bon goût, à la distinction entralante, à la science bonne enfant! Elle ne s'en-pédantise pas plus dans les vapeurs de l'avenir qu'elle ne se noie dans les cascades de l'actualité.... » Pauf Founder.
- L'INDÉPENDANCE BELGE. « .... Tout est fête, tout est joie, tout est rire dans l'opéra nouveau, et je vous assure que ce titre : Une Folie d Rome, fait sonner joyeusement les grelots de sa marotte d'un bout à l'autre de la partition.
- Que de grâce, que d'esprit! On dirait que Donizetti ou Cimarosa out signé ces pages-là de leur plume d'or. Voilà la vraie musique bouffe, vive, légère, élégante, et toujours pleine d'une distinction exquise, jusque dans les éclats du rire. »

*x*····

- JOURNAL DE SAINT-PÉTERSBOURG. « .... Une Folie à Rome est un triomphe pour F. Ricci, D'un bout à l'autre de la soirée on a battu des mains....
- Co qui caractério la nouvelle partition de Ricci, Cent l'adonne et la paici de l'uité meldique, cela printe et neille sans cesse. Cest une musique toujours en scéns, stérée à la réplique, no a staturdant pas aux désults en deventant pas mist apasterse horse. Cest de la varie musique inhienne de la beane coole, cello de moderne, de common, répende par en tour d'instrumentation ples moderne, de common, répende par en tour d'instrumentation ples moderne, de common, repende par en tour d'instrumentation ples parail les vivants, surait pu trouver un thème à inspirations dans milarctio partial é chet igé on las acrecig ne treuves personnes:

il faut être un de ces braves musiciens d'Italie, qui chantent de naissance et sams savoir pourquoi ; il faut, dis-jo, êtro Italien; et, qui plas est, Napolitain jusque dans la moelle de sa musique, comme Ricci, pour avoir pu tirer des étincelles de ce caillou rebelle qui s'apoelle le voême d'Une Folic à Rome. »

Lio.

LA LIBERTÉ.— « Une Folic à Rome, de Frédéric Ricci, prendizpluce à cité de Criginno e la Comarc, C'est la giaté de Cimarosa, foustité par la verve de Rossini. Quello chose délicieux que la boufficement le prique illusieume, lorsqu'el dies et traitée par a maitre Elle répand à fissi la joie dont elle est rempile. Jamais son comique ne tende dans les trivaillés de la charge, Ses grimaces themes sons gracieuxes, et de rictus gratesque de son masque s'etabal l'habieno savee de la méclioù. Cette musique d'ûne Polic d'ampe, échtante de verve et d'esperit, semble vrainent écrite par quelque folle mait de carment music, aux lusars des monocédifs, à l'accomagnement de carment de hoppe, à la base de prolinches levreit de pupire au composition, et la batte d'artequa lui labitat garannest la me-

Paul de Saint-Victor.

- LE MONITEUR.— Que c'est charmant et que c'est rare la masique spirituelle!. Et si les opéras sont nombreux, où la pitié, la terreur, la haine, l'amour, les plus vehémentes passions éclatent, combien peu on en compte où l'esprit étincelle dans la phrase musicale et vous anime d'un joyeux sentiment de gaieté!
- « A ce point de vue, il y a des perles dans l'ocurre nouvelle de M. F. Ricci....; quello verve et quel entrain, quelle vivacité d'allure dans l'acte qui ouvre l'action et colui qui la termine! Comme tout cela est vif et mélodique, et comme on a l'oreille charmée et le coeur réjouit :

Amédée Achard.

OPINION NATIONALE. — • Quelle verve, quelle séve, quelle inspiration mélodique et scénique, quelle gaieté, quelle profusion de motifs trouvés et non cherchés, et quelle orchestration à la fois pleine de finesse et de rejief!

« Dans le premier et le troisième actes , la vie circule avec une intensité merveilleuse : on no s'appartient plus en éçoutant cette exquise musique; on appartient tout entier au compositeur, qui par la magie de son inspiration vous mêne où il veut et fait de vous ce qu'il lui plaît. »

Alexis Asevedo.

LA PRESSE LIBRE. — « Voilà donc de la musique , de la musique telle que, depuis le Barbier et Don Pasquale, on ne la connaissait plus dans l'opéra-bouffe.

иенть ма

LE SIÈCLE. — « Comme toutes les données boufies d'origine italienne, la Folie à Rome n'est ni bien agencée ni bien intéressante. Elle sert de canevas facile aux broderies du musicien.

\* M. Frédric Ricci s'est tiré de sa table en maitre. Sa partition et débatisants de verve et d'egrit, Sa muse a la thre pair, ce no sont que récit comiques, chanons amusantes et republes à parcie de ven. Bian en lampsi, rien no édenne dans cet exemble ai bien candeiu. L'auteur nous prove une fois de plus que pour faire riccoming, etc. de la constant de la constant

Chadenil.

L'UNION. — a la Polici à Rome, que les Brathiste-Parliettestement de jource, et sout à fait de la mien veine (celle de la cernan, de Treuvauli et de Romin). Ce n'est par de l'opér-comique fonçais nex es minanderies la Northe et ses précisités de fondation ; c'est un ouvrage puissant, aim, riant d'un robust rive, campé et superare. On s'y recontier pas de ces finesses qui essentie de superare. On s'y recontier pas de ces finesses qui essentie la déderation des belles dames de l'bétel de Ramboullet. Il sembles que co suit de Propeliu veant payê le reficiences ét les afrections de merfs de la Célie. Bien entenda, c'est l'école d'Aubre et la decendance d'Asim que je compare à la Célie.

« Je viens de prononcer le nom de Molière, et il faut convenir que ce nom se présente bien à propos. Si le titre n'avait pas déjà été pris, Une Folie à Rome pourrait s'appeler aisément Le Nouveus Pourceaugnec. »

Daniel Bernard.

Per non divenire troppo prolissi non riportiamo gli articoli degli altri-giornali, Figaro-Programme, La France, Le Geuleis, Journal Officiel, Le Monde illustri, Le National, Le Nord, Paris journal, Le Pays, La Patrie, Le Publie, i quali, chi più chi meno, focero a un dipresso gli stessi elogi della Follia a Roma.

Un successo ead clameroso e da tutti concordenente armunisto, dovera necesariamento suscitare in me il sentimento di fare che l'autografo di questa musica fosse carevato en dostra carcivio. A compiere tutti gil escipi al-lora prodigati a ficci e nello stesso tempo indicare como l'acquisto di questa funcia telegora per escapa la faccia del pre-local d

- « Un grand succès vient de couronner un compositeur « Napolitain, précisément élève du Conservatoire de Naples,
- " l'ancien condisciple resté l'ami de M. Florimo. Je venx " parler d'Une Folie à Rome, qui avec Le Barbier de Séville
- " parler d'Une Folie à Rome, qui avec Le Barbier de Séville et D. Pasquale, forme la plus délicieuse trilogie de la
  - (1) L' Art Musical, 9 année N. 51-1869.

musique bouffe, depuis l'ère Cituarosienne. Au triomphe de F. Ricci et de son dernier opéra, M. Florium, comme compatriole et anni, fut doublement charmé; mais la fibre délicate de l'archiviste se réveilla en même temps, et le bibliothécaire eut une idée fise, celle de passéder le manuerit de la Félie à Rome, non pont lui , il est trop plein à almégation pour cela, mais pour son cher collège, plein d'almégation pour cela, unis pour son cher collège,

pleis d'abelgation pour celt, mais pour son cher cellège, on le divine sans princ.

» le fus chargé de la mission, et j'étais sir d'avance de revessir. Que de fois, dans nos langues conversaites de tous les jours, litics in 'a-t-il parté de ses jounes ametées, de ses études, de ses récréations, de ses cristes de ses récréations, de ses cristes consistes de ses études, de ses récréations, de ses récréations méchants, de son cher Bellini, de sen frète Luigit II a grafé un souvenir vit et attendré de la vie de sa juit a requi l'instruction seolaire et artistique; car Sur l'étre sesses, et comme un cuelle pour le collège musical à la fejie de l'Apple de Naples est tout à la feiu mi yede étru conservatoire musical. A la simple énouezistien de la demande de notre ami l'archivites, l'auteur de Use d'auteur de l'accident de l'auteur de l'accident de l'auteur de l'accident de l'auteur de l'accident d

"Al carissimo mio amico Francesco Florimo, per depo-"sitarlo nell'archivio del Real Collegio di Musica a Napo-"li. Parigi 30 ottobre 1869.

" J'annonçai la bonne nouvelle à M. Florimo, dont la " réponse pleine de satisfaction et de remerchments pour le " maître, ne se fit point attendre.

Appena ricevei tale desiderata partitura, la presentai al resonemessario di questo Real Collegio, cavalier de Novellis, che graziosamente serisse al Ricci la lettera che qui riporto, insieme alla risposta del maestro, per mostrare quale reciprocanza di cortesie e di gratitudine entrambi si manifestassero.

## " Illustre Maestro

« Vi partecipo di aver ricevuto in ottimo stato il magnifico autografo del vostro spartito Una Follia a Roma, che a ha destato, e meritamente, tanto e tanto entusiasmo nel gran pubblico Parigino; e ve ne rendo, a nome di tutto il Collegio, le maggiori grazie.

win nen vi petete immaginare, egregio maestro, con qual cuere is abida visio entrare negli scaffait di questonestro archivio, accanto agli autografi degli Scarfatti, dei Lee, dei Pergolesi, dei Giamaso, dei Rossini, delle lini e di tanti altri grandissimi musicisti Napolitani, anche questa soutra preziosa seriture? Ecco, ho deta e e con me dissere tutti quelli del Collegio, ecco il buon frutto della glorios Scuola Napolitati or to della glorios Scuola Napolitati

« Federico Ricci, educato qui, allievo di questo vetusto Collegio, è diventato un grande nicestro, ha fatto spartiti insigni, è stato applanditissimo, e con ciò offre la pruova più solenne, più consolante, che le tradizioni del Collegio continuano sempre le stesse, che la catena delle

" helle e potenti intelligenze musicali non si è rotta , ma " esiste sempre ed ha gli anelli d'oro.

" lo già sapevo, illustre maestro, quanto i giornali mu-

« sieali d'Europa avevano lodato la vostra opera Una follia « a Roma. Anzi mi ricordo di aver letto io stesso in un » bell'articolo del signor F. De Villars nell'Art musical, « che lo spartito Una follia a Roma forma col Barbiere di « Siviglia e il Don Pasquale, « la plus delicieuse trilogio

"Svingtia e il Don Pasquale, " la plus delicieuse trilogie
" de la musique bouffe depuis l'ère cimarosienne."

"Figuratevi dunque quanta non dovette essere la mia

soddisfazione nel vedere il Collegio in possesso di quello
 splendido lavoro scritto di pugno dello stesso autore!

« Vi rendo, lo ripeto, i più sentiti ringraziamenti per un

### - 944 -

- « regalo così raro e così caro, e mi pregio di dichiararmi
- " con la più alta stima e con animo riconoscentissimo

  " Nanoli 20 giugno 4870.

Vostro devotissimo RAFFAELE DE NOVELLIS Regio Commissario.

All' Illustre Maestro FEDERICO RICCI Parigi.

- « All' Illustris. signor Cav. De Novellis.
- « Gentilissimo signor Cavaliere
- " La vostra graziosa lettera del 20 scorso giugno mi ha
- sentire che tanto voi che tutto il Collegio avete fatta
- buona accoglienza all'originale della mia opera Una follia a Roma.
- " È per me cosa estremamente gratissima di poter essere
- « mia infanzia , la mia prima gioventù , dove ricevetti ot-
- « timi insegnamenti, ed essendo a lui che devo tutto quel
- " In conseguenza, son io che ho da rendervi i più sentiti
- " ringraziamenti per avermi concesso l' opore di ammettere
- " un mio modesto lavoro nello stesso archivio che contie
  ne le classiche produzioni di tanti celebri maestri, nostri
- " concittadini.

  " Ho avuto sempre indicibile culto per quel gruppo im-
- mortale di genii sovrumani, che formano il vero faro che
- possa guidare, a traverso le tenebre, la giovent\(\tilde{u}\), e tenerla
   avviata alla melodia che fu perennemente l'impareggiabile
- " Prerogativa della Scuola Napoletana.

  " Essi, quei sommi, mi servirono di guida, mi furono di
- " Essi, quei sommi, mi servirono di guida, mi turono di " Scorta, e sono estremamente felice che il mio modestissi-

#### \_ 945 \_

- mo manoscritto si possa trovare a fianco degli originali
   di quegli illustri genii : perchè così, con un linguaggio
- a melodico, potrò dir loro sommessamente e con riconoa scenza estrema, che quel poco di cui son debolmente ca-
- " pace, lo devo allo studio di quelle loro sublimi e dotte
- " carte, tanto celebrate nel mondo intero.

  " Intanto rinnovandovi i miei più vivi ringvaziamenti, vi
- " prego di gradire da un vecchio allievo di cotesto caris-
- " simo Collegio, affidato ora alle vostre prestanti cure, i
- " mi pregio dirmi

Umilissime serve

Parigi 5 luglio 1870 Rue Lafayette n. 53.

In ma vita si operosa e con un raro ingegno che il Ricci possedera, se per 15 ani retoli silenziose come compore teatrale, fu però utile e giovevole come initiatore e propagare di una perfetta senola di canto, che brillera Para l'accento drammalico senza iperboli, per la purità, so-brietà e cazispetza dello sile, cose tutte inispessanti pur una honoa esecuzione, senza lo quall l'arta discapita menasamente: quella scoola insomma che per secoli ha reso eclebre l'Italia, e non la manierata of esagerata che sventuratamente domina in giornata i qual tutta la perioda.

Il Ricci abbandonata la Russia e deciso di ritornare alla pulsaria teatria, one pietra presentari al mondo musicale che con un'opera da produrre un grande effetia: e questa fa appunto Una Fallia a Roma. Essa è la più bella e splendial caparra che potesse offirire per fare sperrer dal suo vasto e ferrido ingegno altre produtioni anore che lo reculam sempre più depon dell'ammirazione e stima dell'universale; ed a noi reca immenso contento il terminare la presente bia-grafa non con le sofile istrizioni la hydrire, ma con sinceri

augurii che di tutto cuore focciamo al nostro caro amico maestro Ricci, di anni prolungatissimi e felici, per arricchire sempre più di novelli allori la sua artistica corona.

## Composizioni di Federico Ricci esistenti nell'archivio del Real Collegio di Napoli.

- Le Prigioni di Edimburgo, opera seria in due atti. Trieste 1837, Fondo di Napoli 1839.
- Corrado d' Altamura, opera seria in tre atti. Milano 1841, S. Carlo 1850.
  - Una Follia a Roma, opera comica in tre atti. Parigi, Teatro delle Fantaisies Parisiennes, 30 gennajo 1869.

# II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º Il Colonnello, opera buffa in due atti. Napoli Teatro del Fondo 1835, musica di Luigi e Federico Ricci. - 2º Monsieur des Chalumeguz, opera buffa in due atti. Venezia Teatro San Benedetto . primavera 1835. - 3º Il Disertore per amore, opera buffa in due atti. Napoli Teatro del Fondo 1836, musica di Luigi e Federico Ricci. - "4" Un Duello sotto Richelieu. Milano Teatro la Scala, carnovale 1839. - 5º Michelangelo e Rolla, Firenze Teatro della Pergola, quaresima 1841. - 6º Vallombra, opera seria in due atti. Milano Teatro della Scala, dicembre 1842. - 7º Isabella de Medici, opera seria in due atti. Trieste Teatro grande, carnovale 1844 .- 8° L'Amonte di vichiamo, opera buffa in due atti, Teatro d'Angennes, estate 1846, musica di Luigi e Federico Ricci. - 9º Estella, melodramma serio. Milano Teatro la Scala, quaresima 1846 -10° Griselda, opera semiseria in quattro atti. Venezia Teatro la Fenice 1847 .- 11º Crispino e la Comare, melodramma tragico giocoso. Teatro S. Benedetto, quaresima 1850, musica di Luigi e Federico Ricci. - 12º I Duc Ritratti, opera buffa in due atti. Poesia dell'autore, Venezia Teatro San Benedette, autunno 1850 .- 13º Il Marito e l'Amante, melodramma comico Vienna Teatro di Porta Carinzia, primavera 1852. - 14º Il Paniere d' Amore, opera buffa in due atti. Vienna idem, primavera 1853 .--15" Due Messe per quattro voci e grande orchestra che scrisse quando era alunno in Conservatorio. - 16º La Felicità, cantata eseguita al teatro Carlo Felice in Genova 1842. -- 17" Altra cantata ordinate dal Re Carlo Alberto, ed eseguita nella Reggia di Genova. ---18° Altra in onore dell'Italia eseguita in Pietroburgo .-- 19° La Marchesing, scherzo con accompagnamento di pianoforte sonra narole dell'abate Casti. Pietroburgo 1863. - 20° Sonetto con accompagnamento idem , Pietroburgo 1863. - 21° L' Amour mouillé , ode con accompagnamento di pianoforte, Pietroburgo 1866. - 22" Walzer per canto con accompagnamento d'orchestra, parole dell'autore. Pietroburgo 1865 .- 23° L' Iris, romanza idem. - 24° La Chatte, canzone idem 1867,-25° La Jeune captire, melodia idem,-26° Vivre à deux, sonetto idem. - 27° Fleur d'espérance, sonetto idem. - 28° Adieux à Suson, canzonetta idem. - 29° Le Rideau de ma voisine, idem idem. - 30° A Ninon., canzonetta idem. - 31° Un dernier soleil. melodia idem. - 32° Hasson, strofe idem idem. - 33° Le Dien de l'innocence, tre versetti, idem idem .- 34" Dernière pensée, melodia idem idem. - 35° Il Lamento, melodia idem idem, - 36° Album per canto contenente sei melodie .-- 37º Solfeggi composti pel corso di canto del Conservatorio di Pietroburgo (pezzi inediti). - 38º La Coupe et les Lèrres, frammento per baritono con accompagnamento di pianoforte. -- 39º Horace et Ludie, duetto per soprano e tenore con accompagnamento di pianoforte. - 40° La Venus Callinune, melodia per baritono idem idem .- 41° Le Bat, aria per baritono idem idem .-42° Le Vieux Célibataire, canzone idem idem. - 43° Recordare, quartetto per soprano, contralto, baritono e basso, pezzo composto per la messa funebre scritta in onore di Rossini.

Con sua lettera da Pisa a noi partecipava Felerico Bite este per a gaiguagetti all' opera II. Morito e l'Anomie traduta in rancese, che docuesti rappresentare in Parigi el nouve el l'anoma scorro al Teatra Lirice; un sopravenuta la guera, ra, esta tal elastério un semplie o progetto prio del glavara securione. Egli termina costi la sua lettera: el la neora cosposito un' opera del tutto mova sopra un libro francese del giore E. Nigiae, che deveva darra il mese di dicembre seora al Tribitire der Bouffes, intitolata provviociamente Le Tenne et la Dispersace, e pura etteso i tristi avevinemienti non la potato esser rappresentata. La conservo internente finata en lai potatroffici, per pio poterbe rappresentare quantata el nin potatro del progetti del

do la pace sarà ristabilita. L'originale fin d'adesso l'offro a te, per riporlo nell'Archivio del Collegio, e te lo spedirò quando l'opera andrà sulle scene, sperando che possa avere un lieto successo. Altrimenti!... capirai che merita di essere offerta ad un pizzicagnolo. Ecco tutto — Addio. »

# LAURO ROSSI

Vide la luce in Macerata, da Vincenzo e Santa Monticelli. Il nadre onde accudire ad alcune sue faccende domestiche venne a stabilirsi in Napoli, conducendo seco la moglie, il piccolo Lauro . ed una sorella che negli anni l'avea preceduto di due lustri : ciò avvenne nel 1817. Nel corso del 1818 cessò di vivere il padre, ed in poca distanza di mesi lo seguì nel sepolero anche la madre. A carico e cura della sorella, già maritata, restò il fanciullo Lauro, studiando sino all'età di dieci anni le belle lettere. Ma la sorella scorgendo in lui la predilezione che mostrava avere per la musica, si determinò di collocarlo nel Real Collegio di San Sebastiano, ove venue ricevuto come alunno a pagamento nell'anno 1822. La sua buona disposizione per la bell'arte si manifestò dono alquanti mesi, ed i progressi che fece nel periodo di quattro anni lo portarono al punto di poter concorrere per un posto gratuito, che ottenne in considerazione del suo raro ingegno, benchè non fosse napolitano (1). Furono suoi maestri

(1) Nella parte prima di quest'opera si è potato rilevare come i Canesavatorii di musica in Napoli tralla primitira bene initiazione fonzero salli di beneficenza pei figli del professori di musica poveri, gogrape per centacelli che si rinventivono disperali per la città e come maniferatione del professorio di città del maniferatione di cittadini supolitari, ad accelerativo beneficio di cittadini supolitari, ad accelerativo beneficio di cittadini supolitari, infessorio riscristati i che significa exerce per loro nature stabilimenti del tutto municipati. Per più di tre secoli hanno conservata, questi to operativo di tempo bene speciale caratteristica; e lecchi in questo lampe primo di tempo.

e precelleri Giovanni Furno, Nicolà Zingardil, e Girolamo Crescentini di cui è stato uno degli allivui prolitetti, e sotto la cui direzione apprese il canto, in quel periodo brillante della Scuola napolitano. Dopo quella di Zingarelli, passò anche alla scuola del Raimondi, come solevano fare quasi tutti i giovani- compositori dei Conservatorii per conoscento del de scuole; e dei portava disasporti tra i maestri, chè anzi concenivano dell'utilità che apportar potea questa promiscuità d'insecumento.

Il Rossi, andato avanti assia nella composizione, seriveva Messe cantate di altri sariati persi pie suoi compagni del Collegio, che modestamente se li approprisvano amunziandial come proprie composizioni, e ne riscotevano applansi d'incorraggiamento, che in coscienza dovevano esapre di non marirare. Intanto il Bossi, che se ne conocere l'untera, ne godera interamente, ne mai rivelò il segreto, ne palesò mai il nome di coloro che conocervi i auforamano delle penno il protto. Questo giochetto doreva pure una volta avere la sua fine, e di Rossi dopo che si sentiva tutti giorni appliatire sotto il nomo dei undi compagni sullo Chiese, nel concerti del Collegio e di naltri convegni musicali, volle mostrarsi per conto proprio, e scelle l'arringo letarile, al quale senti-

is unii gererai che si sono succeluti sienti parecche vulte inguiri infendencio, dei Geosevateriai astistite replamenti, a finderiti, non mai è stata ad essi tolta la caratteristica primitiva di subissimi di solita della d

vasi di aver più decisa inclinazione. A 18 anni, felice vlidelle sperane; serise in sun prima opera. Le Gonese vlilame pel piccolo Tentro della Penice di Napoli, modestissimo melle suo proportioni quanto era modesta l'ambieno dei nocioni della supera de destina di proportioni della più carrie maestro esordiente. Dopo compose pel Teatro Navra Le Villamo Gunesan, opera de desti finazione, o che riprodutta in diverse città cel in tempi diversi, settone sompre gli stessi applania, livitica dall'impresario Bardaja, ecrisos pel Teatro San Carlo (1) topera seria Gutanza ed Oringaldo, chopo pel detto Teatro Navor compose Il Gazino di copagna e La Spaso al latto, opere tutte ch'ebbero huno successa.

Denizetti, che tanto amara ed incoraggiara sempre i giozani d'ingegno, propose il Rossi a maestro compositore e direttore del Teatro Valle in Roma. Colà questi seriese nel 1832 Il Disertore Seizero, che cantato da Giorgio Ronconi obbe incontro di fanatismo. Rimase in Roma due ami, occupando sempre lo stesso posto, cen solerzia, fermezza ed in-

(1) Domenico Barbaia, che bene è noto fra el'impresari di tempi non ancora lontani, aveva per sistema di offrire scritture per la comnosirione di onere nei reali teatri S. Carlo e Fondo a futti i ciovani allievi del Collegio che dessero speranza di riuscita. Egli soleva dire, che fra quei giovani, con pochi quattrini, trovava chi a lui ne faceva emalagnar di molti. Se bene o no celi ragionasse, lo dimostrano Manfroce, Mercadanto, Conti, Bellini, i due fratelli Ricci, Costa, Rossi ed altri, che, tutti ad invito di lui, hanno scritto o il primo o il secondo loro spartito. Che in orgi si segua un sistema del tutto contrario, restringendosi gl'impresarii o a scritturare esclusivamente maestri di alta rinomanza, o a riprodurre musiche altrove create, non possiamo arrivaro ad intenderlo, nè crediamo che siavi chi si faccia a costienziosamente lodarlo. Si cerchi il bello musicale ovunque si trovi: rinvenuto che sia, si riproduca pure fra noi, che sempre come bello sarà apprezzato; ma non si tralasci, non si metta da banda interamente quella nostra Scuola, a cui tutte le nazioni hanno reso e rendono giusta onoranza, o si coltivino anche un poco i giovani incegni, affinchè l'elenco dei nomi che qui sopra abbiamo accennati si possa vedere aumentato con altri di pari valore.

delesso amere. In questa periodo di tempo compose due operre, Baldwine tirrama di Spoleto de Il Mestera di scaso Il Mestera di scaso del cessognite in casa del cavaliere Castini, ove radunavasi eletta secsognite in casa del cavaliere Castini, ove radunavasi eletta setesso Teatro Valle diede l'oper de Le Fucine di Bergen. Per commissione poi del Direttero Pel Opisito di Sian Micro Monsignor Testi, serisso l'oratorio Saul, ed in questo seri di ucono mostriò il sou versatilo ingegione ned iversi genore di componimenti. Chiamato in Milano nel 4834, compose per la Scala Le Cassa dissibilitato, aggi conosciuta sotto il titolo dei Felsi Mentariii, che incontrò la generale approvazione, o che riperdotta nel varii testri d'ilatio, ottenne da per tavi itatri d'ilatio, ottenne da per tavi itatri d'ilatio, ottenne da per tavi itatri d'ilatio, ottenne da per la la stessa felice riascita, tanto che si chiamava in quel temvo Il Barbiere di Siviglia del Ross de mandre del mentario del Rossiere del Siviglia del Ross de mandre del mentario del Rossiere de

La Marietta Malibran rimase talmente incantata di questa musica, che impegnò il maestro a scriverne una espressamente per lei, e gli ottenne perciò dal Duca Visconti, che allora la faceva da impresario nel Teatro della Scala, una scrittura per comporre a vantaggiose condizioni l'opera ch' ella desiderava pel Carnevale del 1835. Ma volendo cantare nello stesso anno 1834 un'opera del Rossi, di accordo con Barbaja gli fece scrivere l' Amelia pel Teatro di San Carlo. Il maestro si dedicò a tutt' uomo per riuscire in questo suo novello lavoro, tanto più che lo scrivere per colei che sopra tutte le altre della sua epoca regnava, gli avrebbe apportato gran vantaggio nel seguito della sua teatrale carriera. Ma che cosa sono le donne, anche dotate del più grande ingegno, anche ispirate dal genio come era la Malibran? Il capriccio sta loro sempre accanto, ed il più delle volte è il supremo motore di tutte le loro operazioni. Saltò in testa alla Diva di fare introdurre nell'Amelia una situazione nella quale ella notesse ballare un passo a due col ballerino Mathis. Sparsa tal diceria in Napoli, tutta la città si mise in movimento, e fortunato potea dirsi colui che aveva ottenuto un posto in teatro: « Comincia l'opera : la Malibran « canta'; ma il pubblico impaziente di vedere la celebré a cantante muovere le gambe, non bada al canto, non bada « alla musica, e corrucciasi tutto perchè molto tarda a a ballare. Attenzione generale.... Le gambe nel ballo non a avevano l'abilità della gola nel canto, e la Malibran in guella strana rappresentazione è disapprovata dal pubblico. a L'ostracismo toccato a quella stravaganza si riverberò sula l'opera, la quale andò a fascio col ballo, e non intesa e a fors' anche nemmanco udita, cadde trascinata dalla forza « dell'altra caduta. » Per questo mal esito dell'opera assai ne soffrì il maestro; ne valse a mitigargli il dolore della patita disfatta il lietissimo successo dell'opera Leocadia, rappresentata alla Canobbiana l'estate del 1835, la quale basterebbe per se sola a dar fama ad un maestro, per le tante peregrine bellezze in quella raccolte, e tra le altre per un coro di stupenda fattura e di sorprendente effetto. In quel momento giunse in Milano il signor Patigno, venuto in Italia per riunire una compagnia di artisti cantanti pel Teatro del Messico, ed insiememente un maestro per dirigerla, che congiungesse il merito di essere pur anche compositore. Intesa l'opera del Rossi, se ne invaghi, ed ando a lui, proponendogli a buone condizioni una scrittura per tre anni, che il Rossi contro l'avviso di tutti i suoi amici e della stessa Malibran accettò, sì per distrarsi un poco dal dolore che sempre gli era fitto nel cuore per la caduta dell' Amelia, come pel desiderio di viaggiare è di vedere nuovi paesi e genti e costumi nuovi; e perciò si sciolse col Visconti dall'obbligo di scrivergli l'opera per la Malibran come era tra loro convenuto, pagandogli una penale di duemila franchi. Quando il Rossi volontariamente lasciava l'Italia e l'Europo, Bellini, l'affettuoso bardo, esulava da questo mondo. Il Rossi volle presentare un fiere funebre alla memoria del compagno di Collegio, dell'amico che stimava ed apprezzava tanto, e compose un Elegia che dedicò alla celebre Giuditta Pasta. Tutte le velte che questo canto di dolore si eseguiva nelle società particolari, commovevansi gli astanti sino alle lagrime.

Accompagnato Lauro Rossi da stuolo immenso di amici , lasciò l'Italia il 15 ottobre 1835, e dopo 83 giorni di prospera navigazione toccò il porto di Vera Cruz il 6 gennaio 4836. In quella città, popolata da ricchi negozianti Europei, la compagnia lirica ch'egli conduceva dette due concerti pubblici, ed in questi il Rossi rifulse sì per la scelta dei pezzi concertati ed eseguiti sotto la sua direzione dagli artisti con perizia e finezza di gusto, come pel modo squisito, delicato e spiccato di accompagnare al pianoforte, perchè entrambi i concerti, per la fretta con cui furono approntati, per mancanza di tempo necessario a fare le pruove, non poterono avere il concorso dell'orchestra, e fu assoluta necessità servirsi del solo pianoforte: non pertanto l'effetto fu equalmente soddisfacente, ed il pubblico, più che contento, ne divenne entusiasta. Preceduto da bella fama, e dono sì felice risultato, anpena giunto al Messico fu da tante famiglio ricercato per maestro, che molte offerte dovette per mancanza di tenno rifiutare. Durante la sua dimora in quel nuovo mondo, mostrò perizia somma ed intelligenza nella direzione dei classici lavori, e si acquistò rinomanza tale, che nessun maestro venuto dopo di lui potè eguagliarlo. In questo tempo riprodusse in lingua spagnuola l'opera La Casa disabitata : scrisse l'opera tragica Giovanna Shore; compose parimenti molti lavori chiesastici, fra i quali una gran Messa di gloria. ed un gran numero di pezzi staccati, che tutti incontrarono il generale gradimento. Per causa delle vicissitudini nolitiche del paese, dopo due anni la compagnia intera fu sciolta. e cinque artisti, incluso il maestro, formarono una società. Rossi, in questo momento della sua vita, emerse benefico, filantropo, compassionevolé. Assunse la direzione della sciolta compagnia, e propose a questa di fare una passoggiata artistica nell'interno dello stato Messicano, dando un corso di recite in ogni città principale. Non deve passare inosservata l'attività che il maestro italiano palesò in questa escursione. Egli fu il padre, il fratello, l'amico di tutti; erano 40 della compa-

gnia, e a tutti și affratellă, intrattenendoli con giovialită od amore. Egli precedeva sempre di qualche giorno l'artistica carovana: stipulava il fitto dei teatri, sale ec. ec., faceva gli abbonamenti, rivedeva i conti, scritturava que professori d'orchestra che notevano convenirgli : con essi solo concertava le diverse opere, che la compagnia appena arrivata, dopo un giorno di riposo, eseguiva in pubbliche rappresentazioni, le quali da per tutto producevano il più grande effetto: insomma era di un'operosità meravigliosa ed indefessa. Una sera stavasi per rappresentare Il Barbiere di Siviglia, Il basso Figare cadde da una seala e si sconciò tanto da non potersi sostenere in piedi. Il teatro era pieno zeppo di spettatori. l'introite era straordinario : come rifiutario mandando via il pubblico, con tante discapito della società? Tutti gli artisti mesti e scoraggiati si rivolsero al maestro: Che notrò fare? egli disse lero... Pei li lasciò bruseamente, e nochi mamenti dopo si presentò nell'abbigliamento del famoso Figuro, Tuttil'acclamarono, ed il pubblico informato della risoluzione presa dal maestro perchè non mancasse lo spettacolo, lo rimunerò con le più grandi ed entusiastiche dimostrazioni di affetto. Il nostro maestro confessava egli stesso che non dispiacque come artista.... almeno se ne lusingo; ma come cantante si crodeva felice quando l'orchestra copriva la sua modesta e certo non bella voce. La serata fu soddisfacente per tutti.

Indimata la guerra dai Francesi ai Messicani sell'autumo dei 4838, moli stranieri si allontanaroso da quella contrada, anche perchè cerrora voce che totti da quegli indigeni sarchbero satti truccidati. Perciò il Rossi peno di recarsà all'Avana, e poce tempo dopo il suo arrivo colà venne estriturato in qualità di direttoro del tentro, coll'obbligo di mettere in iscona le opero di suo composizione data al Messico. Alla sua valentia devesi che quella triplice compagnia esponesso nel solo corso di cinque mesi dicietto spartiti al pubblico Avanese. Nel 4839 il devizioso Marty y Torres assunso l'impresa di quei tastri o scritturo il mestro Rossi; affidando alle solo sue

cure l'andamento e la direzione di quegli spettacoli. Il Marty non faceva altro che soddisfare i contratti, ed il Rossi poteva dirsi l'assoluto impresario, perchè egli disponeva, regolava e dirigeva tutto l'andamento teatrale. Era tale e tanta la fiducia che quel ricco negoziante aveva in lui, che gli diede il difficile mandato di condursi in Italia per fissare una nuova compagnia, affidandogli vistosissime somme senza cauzione alcuna, lasciandolo assoluto arbitro, e dichiarandosi preventivamente contento di qualunque sua operazione. Difficilissimo incarico, che il Rossi adempl con disinteresse, abilità e delicatezza. Di ritorno al Messico, il Marty. che pure lo rimunerò benissimo, rimase oltremodo soddisfatto della missione affidatagli: ed egli fu sì squisitamente delicato, che dagli artisti da lui scritturati non volle percepire la mediazione, come è di costumanza teatrale, del sei per cento sui contratti. Ciò fece meritare nuovi elogi al suo carattero leale e generoso.

Nel 1841 il Rossi sentì il bisogno di avere una compagna, ed espandere in quella la bontà del cuore e quel tesoro di affezioni che serrava nel petto. La signora Isabella Obermayer, prima donna assoluta di quei teatri, distinta e nobile creatura, che alla perfezione nell'arte univa educazione e modi squisiti, fu la donna che prescelse. Dopo alquanti giorni di questa unione furono assaliti i coniugi dal fiero morbo detto febbre gialla, dal quale scamparono per puro miracolo. Nella sua convalescenza il nostro Lauro ebbe la consolazione di leggere annunziata nei giornali la sua morte; perchè spedito da sette medici che l'assistevano e perduta ogni speranza di guarigione, nel pubblico si era creduto estinto, e la stampa propago nei due mondi la sua morte. Chi ha sofferto la crudele malattia della febbre gialla, risente per lungo spazio di tempo mille malori: il Rossi e sua moglie non ne andarono esenti, e furono consigliati di abbandonare il paese ove si erano infermati: quindi intrapresero un viaggio alla Nuova Orleans ed a Madras, nelle quali città dettero un corso di recite per parcechi mesi. Ma questo non hastò a calmare il Reasi dalle spaventevoli impressioni generate in lui dal pericolo crozo. I medici trovarmon chi era per lui assoluta necessità il tornare in Europa. I molti suoi discepoli si offirmon di pagargili per ten ami le lettoni il dopini, purche rimanesse tra lero, perchò avenno tanta fiducia nel suo inseguanento, che sostenenno o dievano balarra cera l'amis per maestra, per ca stenenno me dievano balarra cera l'amis per maestra, per a care anche senna i messi organici; ma la sua salute che deperira giorno per jorno i lobbilipo à lascira definitivamento quei luoghi, ed il 3 febbrajo del 1843 approdò felicemente a Cadice, dopo 20 giorni di traversata.

Otto anni passati dal Rossi al Nuovo Mondo gl'interruppero la carriera come compositore, perchè indefesso ed attivo come era per l'adempimento dei suoi obblighi, poco temne eli rimaneva per dedicarsi a scrivere opere. Di più, l'aver dovuto dopo la sofferta malattia peregrinare di paese in paese per procurar pane agli artisti che conduceva con se, anche materialmente glielo impediva. Per questo suo modo di onerare lasció in quella terra la più onorata memoria di se, frutto del suo delicato sentire, del suo cuore e dell' elevatezza nella sua anima. Per distrarsi e per un puro divertimento fece un giro per le più belle città della Snagna; poi parti per Napoli , donde riparti per Venezia e per Milano ; aui rimoderno I Falsi Monetarii e serisse Il Rornomastro di Scheidam ch' chbe successo felicissimo; immediatamente riparti per Madrid, ad accompagnarvi la moglie, la quale era scritturata pel teatro del Circo. Dalla Spagna mosse per Napoli, affin di mettere in iscena la nuova opera buffa Il Dottor Bobolo, ch'ebbe esito infelicissimo, mentre poi riprodotta in Torino l'anno appresso, fece per un'intera stagione la fortuna dell' impresario Negri. Nella stessa Torino, pel teatro d' Angennes, scrisse nella primavera del 1845 l'onera grandiosa Cellini a Parigi, che se ebbe incontro fortunatissimo, non si potè riprodurre altrove, perchè scritta per due prime donne assolute, difficili a combinarsi nello stesso teatro.

Ritornato in Madrid, il signor Salamanca gli offri la direzione di quel teatro detto di Oriente. Il Rossi non volle accettare per non rimuover da quel posto il maestro che trovavasi ad occuparlo, benchè lo splendido Salamanca avesse garantito che quegli godrebbe sempre del suo onorario. Sul finire del 4845 si restitul in Milano, ove diede alla Scala l'onera appositamente scritta in soli diciannove giorni, Azema di Granata, ch'ebbe buon incontro; riprodotta poi in Vienna al Teatro di Porta Carinzia, l'ottenne equalmente; e nella primayera del 1847 per lo stesso teatro serisse poi l'opera di obblico La Fiolia di Figaro, Richiamato in Milano, comnose per la Scala nel Carnevale del 1846 al 1847 l'opera Rianca Contarini, che fu accolta con freddezza, e ne furono causa molte circostanze : la prima e forse la principale fu l'aver voluto con quell'opera protestare contro l'assordante chiasso delle opere moderne; la seconda ragione fu un pettegolezzo che vale la pena di raccontare. La catastrofe del dramma nortava che il tenore morisse in iscena. Alla prima donna, bizzarra e capricciosetta, saltò in testa di voler morire ella in luogo del tenore: successe disputa tremenda fra loro, ma vinse, come era di dovere, la prima donna, Il tenore non potendo morire come gli sarebbe spettato per il regolare scioglimento del dramma, non volle per nulla prender parte nel quarto atto dell'opera, e perciò l'azione ne rimase smezzata, e la musica smembrata, monca, rappezzata, produsse poco o niuno effetto e cadde interamente. Gl'intelligenti sostennero che questa musica, data nella sua integrità, produrrebbe buon effetto, perchè bene elaborata, con semplicità di modi e con una certa novità di forme e di pensieri.

La mal ferma salute della moglio obbligò il Rossi a trasferirsi in Napoli, ove si trattenno per duo anni, anche perchè le vicende politiche di quel tempo facevano tacere quasi tutti i teatri della Penisola. Invitato poi in Milano, scrisse per la Scala nel 1848 Il Dominò Nero, opera che consolidò sempre più la fama del suo autore, tanto che venne immediatamente scritturato per comporre un altro spartito pel prossimo anno 1849.

Nel 1850, alternando la sua dimora tra Napoli e Milano. quasi a riposo de'suoi pellegrinaggi artistici venne nominato Direttore del Conservatorio di Musica nella seconda di quelle città. L'importanza artistica di questo posto, la grandezza dell'incarico e la non lieve responsabilità gli davano seria occunazione, perocchè dedicava tutte le sue cure ed il suo ingegno al nuovo ministero, ove qual sacerdote veniva chiamato a conservare; nel tempio della Dea delle melodie, il sacro fuocodell'arte. Le annuali accademie finali e gli allievi che uscirono sul volgere di quasi venti anni da quell'Istituto musicale. mostrarono quanto il Rossi sia addentro nella musica, quanto informato nei progressi che l'arte stessa fa tutti i giorni, e quanto suo pensiero dominante sia quello di trasfonderla nei cari giovanetti alle sue solerti ed amorevoli cure affidati. Egli non idelatra il solo classicismo e quel periodo antico di grandezza musicale in cui tanta rinomanza acquistarono i maestri usciti dalla nostra Napolitana Scuola: ma volge i suoi studii anche al moderno, alle palpitanti attualità, e dove il saggio criterio musicale di lui trova il buono, ne fa tesero e lo porge generoso ai suoi allievi.

Nel novembre del 4851 vonce colpito da funcata sventura, perciendo la sua dicita meglie lashella Obermayer, ch' egit teneramente amava. Assuefatto com'era da molti ami alla visi domestica, nella quale trovava solo sollieve o conforto alle suo serio eccupazioni di artista, prese la risoluzione nel 1853 di spossare altra donna, Solic Camerredi del Sociarda, che dopo qualche anno perclè ancora, lasciandelo patre di deb almini che portano il nomo di Laura el Eugenia. Di bel moreo isolato sulla terra e nel bisogno di un domestico conscrio, socie una conspignata ra le suo alumno del Conscrutorio, la signora Matilde Ballerini di Casalmaggiore, che sposò in terro norze: la quale sebbone dottata di ottimo che sposò in terro norze: la quale sebbone dottata di ottimo.

qualità, da fare sperare buona riuscita come cantante soprano, pure allettata dal carattere dolce ed affettueso del Rossi, accettò la vita tranquilla che lo si offiva. Le nozze si celebrarono il 28 novembre 1864, e quest'unione abbella tuttavia l'esistenza dei coniuri.

Di un'attività prodigiosa, il nostro maestro dal 1850 al 1859 compose gran quantità di svariata musica strumentale e vocale che si eseguì nelle accademie del Conservatorio, e diverse opere, come nel 1851 al 1852 Le Sabine per la Scala di Milano, nel 1853 L'Alchimista pel Teatro del Fondo di Napoli, nell'autunno del 1855 La Sirena per la Canobbiana di Milano. Nel dicembre del 1858 poi pubblicò coi tini Ricordi la Guida di armonia pratica orale per gli allievi dell' I. R. Conservatorio, Sospese quindi per parecchi anni di scrivere opere teatrali, e solo ad istanza degli editori Giudiei e Strada di Torino nel 1868 ricomparve al Teatro della Canobbiana con due farse, Il Sigaro rivale e Il Maestro e la contante, nelle quali egli è anche autore delle parole; e scrisse poi nel susseguente autunno 1869, anche per conto dei suddetti editori, al teatro d'Angennes di Torino Gli Artisti alla fiera. Queste ultime tre produzioni ebbero esito felicissimo, e segnarono il progresso dell'armonia non mai disgiunto dal melodioso canto italiano.

Diverse Accolemie e Società l'Iltramoniche lo voltero a leco Diverse Accolemie e Società l'Iltramoniche lo voltero a leco segoregata. L'Accademis di S. Geeffin in Avana lo nominà son società administratione de la compania de la considerationa de società di la compania del consideratione de la compania del consideratione del consideratione del consideration del min di S. Geeffin in Renna, condicernographica del Sentero del Consideratione del Consideratione del Sentero del Consideratione del consideratione del Consideratione del consideratione del Consideration del Consideration del monitori di Bergamo, dell'Accademia Filarmonica Romana; socie collisiratio della Società Filarmonica di Perrona e consideratione della Consideratione de

Tra le opere composte dal Rossi, quelle che meritano il primo posto sono Cellini a Parigi, I Falsi Monetarii ed Il Dominò Nero, perchè altumente filosofiche e ricche il concetti e di bell'eze muiscili. Fielle Romani lo chiamava nella musica buffa il successore di Donizetti. Pel proponimento latte da noi, da datre vale già detto, di non estenderci troppo nei giudizii sui compositori tuttavia viventi, dobbiamo qui fermarci e il fermiamo. Non ci si pub negare prodi la facoltà di ripetere ciò che da altri sutori trevazi pubblicato per le stampe, o perciò chiudiamo questa biografa col seguente brano.

— Il Rossi di uno di une besti innernei fatti musi sesfa-

« sivamente per l'educazione dei giovani : disinteressato sino a alla noncuranza : e nieno d'amor proprio : non solo per a trasfondere quello che possiede, non per conservare ge-« lesamente in se quello che sa, egli va superbo quando " si può dire: questi è allievo del Rossi.... Pazientissimo « e severo nel tempo stesso, e niù di tutto abnegato ner se. « come la tenera madre, purchè vegga fiorire il suo allie-« vo. Egli ha un fare di composizione tra l'antico ed il mo-« derno, tra l'armonia melodica di Cimarosa e la piena e a grandiosa di Rossini e Mercadante. Non rinunciando mai « al canto, concede alla moda quel tanto che non offende · la melodia, il buon gusto, la delicatezza dei sensi. Le sue « cantilene sono peregrine : i suoi accompagnamenti fioriti e « ricchi: ma la filosofia è la sua norma perenne, per cui « egli sacrifica tutto a questa necessità, fino al nume del " Teatro, cioè l'applauso. Però delle sue opere come di tut-« ti. quale più felice quale meno, nessuna si può dire di-« fettare per regola, per maestria, per buon senso.

"La lealtà e la riconoscenza sono nel cuore di Rossi prepotenti passioni, e la beneficenza trova eco non solo, ma "albergo costante nell'anima di lui.

. « Lauro Rossi è amato e stimato da tutti coloro che l'ar-« vicinano, e gode nel mondo e nell'arte fama e rinomanza « meritate. S'egli è poi vero che l'arte musicale vuol esse-

« re, come l'amore, sentita per natura, Lauro Rossi è artista

#### - 16e --

« per eccellenza, perchè trovasi in lui eminentemente svi-« luppato il sentimento artistico. » (1).

### Composizioni di Lauro Rossi esistenti nell'Archivio del Collegio di Napoli.

- Le Contesse Villane, opera buffa in un atto. Napoli Teatro la Fenice primavera 1829.
- Costanza ed Oringaldo, opera seria in un atto. Napoli Teatro San Carlo 1830.
  - La Casa disabitata (1), opera buffa in due atti. Milano
     I. R. Teatro la Scala autunno 1834.
- Amelia, opera semiseria in due atti. Teatro San Carlo carnevale 1834 e 1835.
- I Falsi Monetarii, melodramma in due atti. Milano Teatro della Scala 1844.
   Il Borgomastro di Scheidam, opera semiseria in tre atti.
- Milano idem 1844. 7.º La Fiera, essia Il Dottor Bobolo, opera semiseria in tre
- atti. Napoli Teatro Nuovo carnovale 1845.

  8.º Scommessa e Matrimonio, opera semiseria in due atti.
- L' Alchimista, opera semiseria. Napoli Teatro del Fondo estate 4853.

## Altre menzionate nelle diverse Biografie

- 4º Le Villena Coalessa, opera buffa, Napoli Teatro Navvo inverno del 1830. — 2º Il Gaino di Campagna, opera buffa, Napoli estata 1831. — 3º Il Bisterlos Visierro, opera sensieria, Rona Teatro Valle autumo 1832. — 4º Baldovino tiranno di Spoleto, opera seria, Rona (casa privata) carnovale 1832. — 5º Il Maestro di Seno-La, opera buffa, Rona (casa privata) primavera 1832. — 6º Le Fiada, opera buffa, Rona (casa privata) primavera 1832. — 6º Le Fia-
  - (1) Ampelio Magni: Lauro Rossi, cenni biografici.
- Quest'opera, riprodotta in ispagnuolo, venne rimodernata sotto il titolo I Falsi Monetarii.

cine di Bergen, opera semiseria. Roma Teatro Valle autunno 1833 .--7º Saul, oratorio scritto per l'Ospizio di San Michele in Roma 1823 -8º Elegia in morte di Bellini, dedicata alla Pasta. Milano 1835. -9º Leocadia, opera semisoria. Milano Teatro Canobbiana estate 1835 .-10° Giovanna Shore, opera tragica. Messico Teatro Municipale estate 1835 .- 11° Cellini a Parigi, opera semiseria. Torino Teatro d'Angennes primavera 1845, - 12º La Villana Contessa, rimodernata, onera buffa, Teatro Sutera primavera 1845 .- 13" Azema di Granata, opera seria. Milano Teatro della Scala autunno 1845 .- 14º La Fiolio di Figuro, opera buffa, Vienna Teatro Porta Carinzia primavera 1846 .- 15° Bianca Contarini, opera seria, Milano Teatro della Scala carnovale 1846-1847 .-- 16º Il Domino Nero, opera semiseria. Milano Canobbiana autunno 1849. - 17º Le Sabine, opera seria, Milano Teatro della Scala carnovalo 1851 .- 18° La Sirena, opera somiseria. Milano Teatro Canobbiana 1855. - 19º Il Sigaro Rivale, farsa giocosa, Milano Teatro Canobbiana autunno 1868. - 20° Il Moestro e la Cantante, farsa di cui il Rossi compose anche le parole, Milano Teatro Canobbiana 1868. - 21° Gli Artisti alla Fiera, opera buffa, Torino teatro d'Angennes autunno 1869. - 22º Cantate diverse. Pezzi sacri, Messa di gloria scritta in Avana. Pezzi di musica vocali ed istrumentali, composti per gli allievi, ed in occasione delle accademie dell'I. R. Conservatorio, Cantata scritta pel Real Collegio Femmineo di San Filippo in Milano. Grande cantata per l'arrivo in Milano di S. M. l'Imperatore d'Austria, Altri pezzi nell'opera La Vergine di Kermes, a beneficio e totale interesse del Pio Istituto Musicale in Cremona. Guida d'armonia orale, per gli allievi del R. I. Conservatorio.

# ERRICO PETRELLA

Nacque Errico Petrella in Palermo il 1.º dicembre del 1813 da Fedele, unificale di maria, e da Maria Antonia Marzella di Ponza. Fanciullo, fu condetto dal genitori in Napoli, di all'eda di otto anni cominciò ad apparare musica dal professore di violino Saverio del Giudice. A dieci anni venne ammesso nello scuole esterno del Ciuligio di San Scalino, da 12 nel 1825, previo casmo, etteme il poste partinel Convitto del Collegio. Stando il padre assente da Napoli ner affari di servizio militare, la madre coi modesti mezzi che aveva per vivere, non poteva provvederlo di un cembalo ner istudiare. Il vispo giovinetto immaginò di formarsi una tastiera artificiale di bucce di arancia, adoperando la parte esterna di esse per rappresentare i tasti pei tuoni naturali e la parte interna per i cromatici, scrivendo sopra ciascun tasto la lettera iniziale che indicava il tuono, e di questo preteso cembalo si serviva par esercitarsi nelle sue lezioni. Venuto a notizia del direttore Zingarelli l'ingegnoso ritrovato del suo giovine allievo, ordinò immantinente che a sue spese si comprasse un cembalo, che regalò al Petrella per incoraggiarlo ed invogliarlo di più a studiar di proposito quando la mancanza dello strumento non poteva fargli estacolo, Allorchè fu ammesso nel Collegio, ebbe a suoi maestrini Michele Costa e Vincenzo Bellini. Indi a poco passò alla scuola del Furno e di Francesco Ruggi, e dono i progressi che mostrò di aver fatto nello scorrere di qualche anno, Zingarelli lo accolse tra i suoi discepoli a studiar contropunto e composizione.

Una società di signori aveva preso a dirigree il piecolo Texto della Fencie di Apoli. Vi era tra essi il signori sanoivanni, anico della famiglia Petrella. Venne in mente al Sangiovanni di fano serviere un'opera per quel teatro al nostro giovine Errico che contava appena sodici noni; ne partà al parte, che sicarmente devette andora latro della prapia sia, ma esno ebbe correggio di aderire se prima non consultates sun'iglio. Recatosi in Collegio ed espostegli l'accadato, ebbe in risposta un andace si...... Il patre non mancò di fargli presenti le gravi difincoltà che potera inneutrare e dal Governo del Collegio e dal direttore Ziagarelli per sicrivere un'opera per un pubblice come il Napolitano, molto esignete, benche la rappresentatione avvenisse in un teatro più che modesto; ma il figlio persiste nell' affermattiva di comperce a qualcunque costo l'opera suddetta. Ziagarelli, di comperce a qualcunque costo l'opera suddetta. Ziagarelli, informato del fatto, francamente vi si oppose, dicendo che quantunque il Petrella avesse le più belle e felici disposizioni per la composizione, pure non era al caso, è doveva aspettare qualche anno ancora per terminare bene tutti gli studii ed apprendere l'arte nelle sue singole branche, prima di esporre un suo lavoro al pubblico, che saneva essere indulgente pei giovani esordienti, ma non lasciava però di essere severo contro coloro che non essendo ancora in grado, si esponevano da temerarii ad affrontare il suo giudizio. Vane furono tutte le buone ragioni e le persuasive che i suoi maestri e gli amici suoi veri cercarono d'insinuargli. Egli avea già firmato un contratto per comporre un'opera pel Carnovale, ed anzichè lacerarlo, preferì meglio uscirsene dal Collegio, quantunque non fosse giunto ancora aglianni voluti dai regolamenti. Ciò eseguito, e preoccupato dal pensiero fisso di scrivere l'opera per la quale credeva divenir subito Maestro, accettò con vero trasporto il libretto di un' opera buffa in due atti presentatogli dal poeta Andrea Leone Tottola, intitolato Il Diavolo color di Rosa, e lo cominciò a musicare. Il Petrella sino allora non aveva mai nè udito un'opera.

Il Petrella sino allora non avera mai nè uditio un'opera, nè assistità di una rappresentazione teatrale, e diciamolo pure, non aveva nè anche scritto un perare di musica strumentale; di modo che in questo primo lavoro paò dirsi che tatto fece alla ventura, segunndo solo le une ispirazioni, che cerco di guidare alla meglio od poes son sapere e colle semplei: organisoni di scoola. Fia undace, è vero, il suo proceprieri porti del stato, e la considera di considera di periaretti, La sun appera, andata in incena alla fiese del 1820 e priccipio del 4830, che incontro di vero famatisso, cell distassettenno giuvinteto, allattos maestro, divenno segotto di ammirazione per tutti i Napolitani, che indistattamenti i primi rivutti che dava questa novella pianta, che più tardi devera ingignatti antalo da occupiere di se il mondo uni-

sicale. Una sera, tra la moltitudine delle persone di tutte le classi e condizioni che accorrevano alla Fenice, si trovava il suo maestro Francesco Ruggi, che sentendo l'unanime approvazione del pubblico al lavoro del suo allievo, ne piangeva per tenerezza, e dopo averlo invitato in sua casa, l'obbligó a continuare e finire i suoi studii di contropunto, di fughe, di canoni ed altro, che costituiscono poi il vero maestro. Anche le Zingarelli, quando intese il gran successe che aveva ottenuto il suo disobbediente allievo, se ne compiacone e diceva: " Per me non era un segreto lo spiccato talento " che dimostrava questo più che temerario giovinetto: peca cato che non volle ascoltare i miei consigli ! ma se in-« coraggiato da questo miracoloso successo continuerà a « studiare, non mancherà di brillare tra i maestri Nanole-« tani e di fare onore alla nostra scuola. » Tra le condizioni della sua scrittura vi era quella, che se l'opera incentrava, l'impresarie si obbligava a dargli 40 ducati (170 lire); se poi non riusciva, il maestro nulla aveva a pretendere. Tutto al contrario di come si pratica in giornata, in cui un povero giovine per vedere messa in iscena una sua produzione deve pagare ingente somma all'impresario onde farla accettare! Perchè Il Diavolo color di Rosa ebbe incontro più che favorevole ed inoltre apportava un grande introito in ogni rappresentazione, l'impresario ebbe coscienza, ed invece di quaranta ducati ne pagò ottanta al fortunato maestro. Nella qualità di storico ci conviene far notare che in quella medesima stagione scrissero per lo stesso teatro rinomati maestri , cioè Pietro Raimondi e Valentino Fioravanti; ma dopo il Diavolo del Petrella, le loro composizioni furono trovate pallide e non ebbero successo alcuno. L'impresario offri al Petrella una nuova scrittura a vantaggiosissime condizioni, che questi non volle accettare, preferendo di scrivere per un teatro di maggiore importanza, e perció diede al Teatro Nuovo nel 1831 le opere buffe Il Giorno delle Nozze che ebbe buon successo, e nel 1832 Pulcinella morto e non morto che piacque discretamente.

Nell'anno 1835 pensò di scrivere un'opera seria, Gimodocea, il cui soggetto fu tratto dai Martiri di Chateaubriand. Avendo musicati alcuni pezzi, li fece sentire alla Ronzi de Begnis, al Lablache, non che all'egregio direttore Giuseppe Festa, e questi ne rimasero tanto soddisfatti, che proposero subito al Barbaja di far rappresentare l'opera in San Carlo, assumendo essi la responsabilità della riuscita: ma la Soprintendenza teatrale di quel tempo, perché troppo giovine il Petrella e senza nome ancora, non volle accettarlo tra i maestri di obbligo. Tal rifiuto lo indispetti nen poco, ed invitato a scrivere altra opera buffa pel Teatro Nuovo, compose nel 1836 Lo Scroccone che non ebbe buon successo. Nell'anno del 1837 scrisse per lo stesso teatro l'opera semiseria I Pirati Spagnuoli con libretto di Emmanuele Bidera, ch'ebbe splendido incontro, e venne encomiata anche dal Donizetti, che spesso andava a sentirla e ne lodava a preferenza un gran bel duetto tra la donna ed il buffo , rimasto come gioiello in tutte le società musicali napolitane. Nell'anno 1839 compose anche pel Teatro Nuovo Le Miniere di Freimberg ch'ebbero brillantissima ed unanime approvazione. Dietro tanti successi si era limitato a dimandare per ogni sua nuova opera il modestissimo prezzo di ducati centoventi (lire 510) per ognuna, che, trovato anche esorbitante dagl'impresarii di quel tempo, fece sì che il Petrella indispettito contro di essi, prese la violenta e mal calcolata determinazione di non comporre più opere teatrali, e rimase per dieci anni inoperoso, senza scrivere più una nota, ed occupando il suo prezioso tempo e gli anni più belli della sua gioventù a dare semplicemente lezioni di canto per vivere; e fu nel periodo di questa per lui disgraziata epoca che prese il posto di direttore della musica del Teatro Nuovo, periodo in cui Mercadante ivi diede la sua Elconora.

Dirigendo l'impresa del medesimo teatro un certo Marra, questi non trovando esagerate le pretese del Petrella di 120 ducati per un'opera, gli diede commissione di serivere nel 1850 quella che portava il titolo Le Precauzioni, con poesia di Marco d'Arienzo. Ma caduta l'impresa del Marra, i nuovi snoculatori che gli erano succeduti non vollero riconoscere il natto dal loro antecessore stabilito col maestro Petrella e gli mossero litigio ne tribunali, che pure trovarono tali attenuanti ragioni (perchè non bene espressi i patti del contratto) da noter condannare il maestro a dare l'onera a prezzo minore di quello stabilito e stipulato col Marra; ed il nadre stesso lo consigliava, pel quieto vivere, di consegnare lo spartito per la misera retribuzione di ducati 40. Le Precauzioni andate in iscena ebbero successo di vero fanatismo, e ner un anno intero senza interruzione alcuna si rappresentarono in quel teatro con plausi sempre crescenti e con un nubblico ansioso di sentirle e risentirle, dovendosi buona narte di esso rimandare indietro tutte le sere, perchè non permetteva di contenerlo la picciolezza del teatro. Il Giornale Ufficiale di Napoli del Petrella così scriveva : « In quest'opera nossano dirsi risorti Paisiello e Cimarosa: » sincero e lusinghiero elogio al merito del nostro maestro.

Ball'impresario del Teatro del Pondo venti giorni dopo si gran successo delle Precuessioni gli si fece proposta di scrivere un opera semiseria nel 4851 col titolo Eleno di Tolono, poesia dell'egregio Domenico Bologosce, con compenso di 800 duenti, che il Petrella accettio; egli compose solutio la musica; ch'obbe grando incontro, tanto che si pensò di trasportarla nel Teatro San Carlo roe e debe eguale riuscisti a i pezzi che più emergevano per bellezza e novità era una romanza catatta dal bollo con accompagnamento di violocello, si patetica da commowere alle lagrime, e che venne molta lostata dari intelligenti.

Dopo tale splendido successo venne invitato a scrivere l'opera di obbligo per S. Carlo nel Carnevale del 1854, in quel S. Carlo in cui anni prima, per le ragioni dette sopra, era stato rifintato. Marco Viscondi fu il soggetto suo favoritto, che con piscere sussicio per la Penco, la Borghi Mano, i

Fraschini e il Ferri. Il teatro si aprì in quell'anno col Tronatore di Giuseppe Verdi , che ebbe quel successo favoloso che tutti ricordano. Dopo si diede la Margherita Pusterla di Pacini su libretto del detto Bolognese, che cadde compiutamente. Tutti compiangevano il Petrella che doveva venire l'ultimo e forse era destinato a subire la stessa infausta sorte del Pacini: ma fortunatamente successe il contrario. Il Marco Visconti incontrò la generale approvazione: gli applansi di tutto il pubblico furono unanimi e prolungati, e fu con quest'opera, acclamata ogni sera di più, che terminò in quell'anno la stagione teatrale, spargendosi la fama di talmusica con tanta celerità, che nella primavera vegnente venne riprodotta al Teatro Carlo Felice in Genova, nell'estate a Vicenza, nel dicembre alla Scala di Milano, ed in quella stessa stagione si rappresentò alla Fenice di Venezia, al Teatro Regio di Torino ed all'Apollo di Roma, e da per tutto ebbe felice e deciso incontro.

Immediatamente la direzione di Milano gli diede incarico di scrivere per la Scala l'opera d'obbligo. Elnava o L'Assedio di Leida vide la luce nel marzo del 1855 in quell'imperial teatro, ed ebbe esito sì felice, essendone esecutori la Maiser. Graziani e Corsi, che in Napoli il Teatro Sun Carlo ed il Teatro Nuovo si disputarono chi dovesse prima riprodurla, e ner decisione dei tribunali la nuova musica fu rannresentata nella stessa sera ai due teatri ed ebbe in ambidue una splendidissima riuscita. Una malattia sopravvenuta al Petrella gl'impedì di scrivere l'opera, anche di obbligo, per la Fenice di Venezia nel carnovale del 1857; ma ristabilitosi, accettò l'impegno di comporre a più vantaggiose condizioni quella (sempre di obbligo) per la Scala di Milano l'anno appresso 1858, e questa fu quella fortunatissima Jone, ch'ebbe ad esecutori la Albertini, Negrini, Guicciardi, Biacchi ec. ec., la quale, disgraziata nella prima sera a causa d'incerta esecuzione, ebbe poi incontro di fanatismo nelle recite consecutive, e poi da ner ogni dove : e non solo nei

teatri di Europa, ma dell'America ancora, ove è semore acclamatissima e desiderata; notandosi che mentre faceva il suo trionfal corso, contemporaneamente si davano in Milano con plauso L'Assedio di Leida al Carcano e Le Precauzioni a Santa Radegonda. In seguito di tanti successi gli venne fatto il grazioso e lusinghiero invito di scrivere la terza opera per la Scala, distinzione che dopo Bellini, il solo Verdi avea ottenuto: ed Il Duca di Scilla comparve nella quaresima del 1859, eseguito dalle sorelle Marchisio, da Pancani. Merly. Laterza; e non ostante i movimenti politici e guerreschi di quel tempo, l'opera piacque, quantunque rappresentatasi le sole quattro ultime sere della stagione del 1859. Chiamato in Napoli, compose la Morosina pel Teatro di San Carlo nel 1860, e piacque tanto, che gli venne offerta scrittura anche per l'opera di obbligo nell'anno appresso, carnovale del 1861. Questa fu la tragedia lirica in tre atti Virginia, eseguita dalla Galletti, Negrini e Coletti, L'esito di quest'opera fu contrastato, e può dirsi che generalmente non piacque. Nell'estate precedente avea scritto nel Real Teatro del Fondo il Folletto di Gresy con poesia dell'anzidetto Bolognese, ch'ebbe buon successo, quantunque gli animi in quei giorni fossero a tutto altro rivolti che alla musica. Invitato dalla Commissione dei Reali Teatri di Napoli, scrisse nella stesso anno e per lo stesso S. Carlo l'Inno a Vittorio Emmanuele.

Gli anni 1862 e 1863 li passo non sappiamo dire se nell'inerzia, nel riposo o nella meditazione: certo si è che il repertorio teatrale, che pure ne avvertiva la mancanza, non venne arricchito in quel periodo di tempo di altre produzioni del Petrella.

Nel 1864 scrisse pel Regio Teatro di Torino La Contessa d'Amaló, poesia di Peruzzini, e piacque molto. Venne di poi pregato di farla rappresentare in Roma, quindi in Napoli, e dappertutto ottenne eguale e splendido successo, ed è una delle opere alla moda che sta faccudo il giro dei due emisferi. Perso impego colla direzone de Teatri di Npoli, censper Per San Carlo el 1865 i LeGitado, ch'else contrastata rinscita, mentre l'else fortunata in Torino, Brescia, Benna ed altre città d'Italia; una l'incontro o la disprovazione di una musica molle volle dipende da tante cause forse estranee al merito della stessa. Chi può rispondere unai della volosiliari dell'incestama, ed anche dei capretti ed pubblico? Listoria teatrale ne la registrato tanti, che i contemporanei riceschasa tutti, e peritiò erolo inutile il qui ripetetti.

Ned 1806 compose pel Testro Apollo di Bona Caterion Horarde seguita di coningi l'herini e da Prandsilari, Questra Separa che successo felicissimo, e prima che fosse anolta in istera, adgii ciditori dindici e Stradu di Troino ne venne acquisista la proprieta. Nel carmovale del 1809, invitato a serivero upera per S. Carlo, questa fu la Gierenane Il di Nigori, sopra libretto di Ghisharonoi, eseguita dalla Lutti della Suata, halla Favi Galla, Zaccometti e Quintili Leoni. Ebbe gratissima acceglienza da questo inparziale, e qualche volta anche severo pubblico, che molti pezzi facera ripetere tatto le seve. La signora Lutti brillara quale aphendisissima stella. La Favi Galla si mostrava suo degos actellite. In questo lavoro si è da tatti notato un gran progresso che il Petrella avea fatto nell'aret di comporre.

Finalmente, nella primavera del 1870, serisse l'ulima opera initiulat l'Pormenti Sposi pel Teatro della piccolacittà di Lecco, quasi patria di quei due fishnazzi pratagonital del celeberrimo rumanza italiano, che il Mazzoni serisse in una casipola in Lecco, ed ove il Petrella compsea nacora la musica sopra libro tratto da quel soggetto escritta in mesa di due mesi. Di questo lavoro chi opinò che fosse la migilere produzione del Petrella; chi il dissea cuerattamente compostat con arte, sommo gusto ed eleganza; e vi fa chi sosteme che il musestro non potest ne nuglic esprimere colla musica si le parole, nè le situazioni sceniche, anzi in questa tutti generalmente conveneno. Pur non mande qualchedumo più a everto. che uscendo dalla moltitudine plaudente volle caratterizzarla non tutta di egual merito. A noi piace unirci all'universalità, che la proclamo degna sorella della Jone e delle Precauzioni. Per rendere più solenne quella rappresentazione , v' intervenne l'ottuagenario illustre autore de Promessi Sposi. Ognuno può bene immaginarsi le grandi ovazioni che eli vennero tributate, e per riverbero ebbe anche le sue il nostro Petrella, ch'era ben contento e raggiante di gioia in poter dividere i frenetici applausi di quella serata col più grande italiano vivente, col nestore della letteratura moderna. In Firenze, in Torino, in Genova I Promessi Sposi ebbero lo stesso felicissimo successo che in Lecco, e più splendido ed entusiastico l'ottennero in Longiano, nella ricorrenza delle feste musicali, quando in quella città s'inaugurò il nuovo teatro detto Testro Petrella, Quel vergine pubblico, inebriato dalla musica di lui , lo colmò di onori e lo retribul con le più entusiastiche acelamazioni.

Petrella ha avute diverse maniere di comporre: la prima comincia col Dirano clora di Rusa e termina colle Procenzioni; la seconda comincia col Merce Visconti e termina colla Jone; da principio alla terza maniera La Contensa d'Amolfi, che finisce coi Promessi Sposi. Il far disamina di queste diverse maniere ci farebbe uscire dal nostre programma: possismo solo stericomente far rilevare che le due sue ultime opere sono con più diligenza composte ed accuratamente elaborate.

#### Onorificenze

- 1863. Cavaliere dell'ordine de Ss. Maurizio e Lazzaro. 1864. Socio del Reale Istituto musicale in Firenze.
- 1865. Maestro compositore onorario dell'Accademia di Santa Cecilia in Roma.
- 1865. Socio dell'Accademia del merito di Roma. 1865. Uffiziale dell'Ordine de Ss. Maurizio e Lazzaro.
- 1005. Uniziale dell'Ordine de 55. Matilialo e Lazzaro.

- 4866. Socio promotore oporario della Commissione di Guido d' Arezzo.
- 1868. Presidente della Commissione suddetta.
- 1868, Uffiziale dell' Ordine della Corona d'Italia.
- 1869 Socia dell' Accademia Filarmonica Rellini in Palermo
- 1870. Socio Nazionale della Reale Accademia di Belle Artidi Napoli.
- I. Composizioni di Errico Petrella esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- 1.º Il Diavolo color di Rosa, opera buffa in due atti. Napoli Teatro la Fenice 1829.
- 2.º Il Giorno delle Nozze, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1831.
- 3.º I Pirati Spagnuoli, opera semiseria in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1837, riprodotta allo stesso Teatro nel 1856 con nuovi pezzi aggiunti.
- 4.º Le Miniere di Freimberg, opera semiseria in due atti. Napoli idem 1839.
- 5.º Le Precauzioni, opera buffa in tre atti. Napoli idem 1850. 6.º Elena di Tolosa, opera semiseria in tre atti. Napoli Real-Teatre del Fondo 1852.
- 7.º Marco Visconti , opera seria in tre atti. Napoli San Carlo 1854.
- 8.º Elnava o L' Assedio di Leida , melodramma tragico in quattro atti. Milano Teatre la Scala 1855, poi rappresentata in Napoli nel 1856.
- 9.º Jone, dramma tragico in quattro atti. Milano Teatro la Scala 1858, poi rappresentata in Napoli nello stesso anno.
- 10.º Il Duca di Scilla, dramma serio in quattro atti. Milano Teatro la Scala 1859, poi rappresentata in Napoli nel 1860.

- 11.º Morosina, melodramma tragico in tre atti. Napoli San Carlo 1860.
- 12.º Il Folletto di Gresy, commedia in tre atti. Napoli Real Teatro del Fondo 1860.
- 13.º Inno a Vittorio Emmanuele II. Napoli Real Teatro San Carlo 1864.
- 14.º Virginia, tragedia lirica in tre atti. Napoli Real Teatro San Carlo 1861.
- 15.º La Contessa d'Amalfi, dramma serio. Torino Teatro Regio 1864, rappresentata in Napoli nel 1867.
- 16.º Celinda, opera seria in tre atti. Napoli Real Teatro San Carlo 1865.
- 17.º Giovanna II di Napoli, dramma serio in quattro atti. Napoli San Carlo 1869.

## II. Altre mentovate nelle diverse Biografie.

1º Publicalite service a una mento, opera tesfa in cha stili. Nipoli Testre Nuevo 1823. — 2º Cimolecca, pera seria. Nipoli Testre Nuevo 1823. — 2º Cimolecca, pera seria. Nipoli Testre Nuevo 1825. — 2º Los Froccesses, opera buffa in den attil. Napoli Testre Nuevo 1826. — 2º Los Froccesses 1826. — 2º Devenauri 1826. — 2º

## GIUSEPPE LILLO

Nacque in Galatina, terra della provincia di Lecce, il 36 febbrajo 1814, dai conjugi Giosub e Maria Rosari Arpoldi. Dal padre, distinto maestro di cappella, apprese i principii della musica ed a sonare il pianoforte; poi passò a studiare il partimento col maestro Luigi Carnovale di Lecce. A poco a poco si fece palese in lui non solo la vocazione, ma la de-

cisa volontà di apprendere la bell'arte, e perciò il padre prese la risoluzione di condurlo in Napoli, onde collocarlo nel Real Collegio, che in quell'anno, cioè nel 1826, era passato dall' edifizio di San Sebastiano all' attuale di San Pietro a Maiella. Appena arrivato, venne presentato al Direttore Zingarelli, il quale dopo averlo esaminato, lo ritrovò non pure disposto, ma tanto inoltrato a sonare il pianoforte, che lo giudicò meritevole di un posto gratuito. Immediatamente ne fece rapporto al Governo del Collegio, e questo al Ministro . dell'Interno, il quale uniformandosi all'articolo XVI del regolamento organico, per merito straordinario gli accordo il posto gratuito nel Collegio in data del 20 luglio 1826. Dallo Zingarelli vennegli destinato il pregevole maestro Giovanni Furno per insegnargli partimenti od armonia sonata, e scorgendo la particolare disposizione che il giovinetto mostrava per sonare il pianoforte, quando Francesco Lanza veime a maestro del Collegio nel 4 aprile del 1827, lo affidò alle solerti cure ed alle severe lezioni di lui. Il Lanza fu il primo che introdusse in Napoli quella classica scuola di Muzio Clementi, che progredendo sempre da quel tempo fin oggi, ha dato i più felici risultamenti (1).

(1) Buterelle per provare l'eccellenta di guida social i siolo Contataine Palmon, che na ache allivo de Lurax, et che dopo esseri fatte tatte applicative dal pubblico perigino el aver meritar signification de la childition Pennis, inpariation el commente decirio de la di difficialismo Renain, inpariation en, meritamente decirio tatale circuto posto in Xapoli e come sonatore e come compositare. Il rimedio di accessi a sotti lettera sepretatao en che appariation si Vanistico di accessi da l'accessi da l'accessi da l'accessi de l'accessi da l'accessi de Concessi d

- Egregio signor Chiaradia,

 Nel Giornale di Nopoli di martedi ho letto con vivo interesse un distinto articolo sull' illustre Thalberg, tolto dall' Opinione di Firenze e scritto dall' egregio d'Arcais.

« I paragoni che fa il pregevole critico tra le due grandi scuole di pianoforte capitanate dal Listz e dal Thalberg, sono di una lucidezQuando il Lillo fu creduto idueco ad incomienzare lo stadio del contropunto, Zingarelli volle aunoverario fra i sussi dio del contropunto, Zingarelli volle aunoverario fra i sussi allievi., ed in poro tampo divenue uno dei suni prediletti, perche il venerando regliardo si affizionava di più a quei giuraventi che mostravano disposizione e buon volere ad apprendere la difficile arte. Terminati i suoi stutti di contropunto e composizione, gli in concesso como premio fello suassistima applicazione di serievere una Messa per quattro vocicon orchestra, la quale incontrò la generale approvazione. Indi seriese un Diziti Doninus, che del pari cheb non successo e riscosso gli chej de'amestri tutti, junali precedetti dal loro Direttoro assisterano all'escenzione nella Chiesa del Collegio, in cocciono della gran solemniti della festa di Sanc'Orenzio che in tutti gli anni si celebra nella prima demencia di settuente. Dopo si felici risultamenti, e dopo aver-

m marsigliosa, come pure le cause di prevalenza dell' ma sull'altra, cel i di cancer mi associo alle sui dec; solamente, quando parta della formazione di una terra novella scuola, la quale possa e debba riunire il meglio el il bosno delle prine due, io mi permetto di far concrarea all'egregio appendicista dell' Opinione che no in Napoli già la vediamo ottimamenta attuata: depro capo di essa scuola è il distattissimo piantia Costantino Plumabo.

« Questo giavine artikat riuniace in sê, alla perfetta escencione, delicaterza, eleganas, arte di canto, li brio, l'agilità, lo forza e las-sosorità dell'istremento, nell'eseguire ogni specie di musica. Gome compositere per pinnoforte, non articio giulicario, ceredo però che sia une dei più dotti, originali ed accurati scritteri che vanti l'Italia.

la terra scuola si trova nella nostra Napoli in progresso con molti e distinti giovani proseliti.

Dev. amico

CLAUDIO CONTI.=

Geodiamo dover aggiungere a questo proposito che la lattera del muestro Cav. Claudio Conti fu subito riprodotta e molto lodata dall' egregio critico dell' Opinione, F. d'Arcais, scrittore non sospetto di troppa partialità per la gloriosa scuola ch'è scope principale di questo moi filma. occupato per più anni il distinto posto di prime alunon macitino, chebe dallo Zingarelli l'incarico di scrivere un' operetta pel teatino del Collegio initiolata La Moglia per 24 ore, che andata in iscena nel Carnovale del 1834 el esegoita dai suni compagni, meritò unanini e sinerri applassi, son di semplico incorraggiamento, como suol farsi in simili casi, ma credati giusti emeritata pi valore della compositione, che in vero sembrava scritta non da giovine eserdiente, ma da un maestre de altre roduzioni avesse dato alle scone.

Successo al compiuto gli procacció l'invito dell'imprassiva del Textor Nurco di activergil' i opera bulli. Il Gis-jillo, ri rappresentata nel 1836. Questa fa la prima produzione textarle, dopo quella del Collegio, che presentò al pubblico pagante. I Napolitanti lo ricevernos con pieno compiano considerato, al preche marano il lallo che incominentava a dara hasinghiere sperante del suo brillante avvenire, al perchè l'espera fu trovata bellina da vero, piene ali grazione delle il dei spentane melodici, o questa accompagante da un'orchestra che facera più pompa di sobrietà, requisito mecesario anni cinitore melo discontini. Bellini morendo avea in accio l'eretti del espentica, il vero aggetto del bello nelle arti, che qualche suo successore pare inclinasse a racco-gliere. Uno tra questi mostrava Giuseppe Lillo.

Il Gigiello ebbe felicissimo incontro anche in Firenze, quando ivi si rappresentò nel 1838; ed allorchè venne riprodotto in Napoli l'anno appresso 1839, ottenne più unamini e clamorosi applausi su quelle medesime scene ove si era mostrato la prima volta.

Nel 1837 scrisse pel Teatro di San Carlo il dramma serio Odda di Bernaver con un mediocre successo; ne miglior sorte ebbe in Milano quando si rappresentò a quell'Imperial Teatro della Scala nell'anno 1840 (1).

(1) Tanto di quest'opera che dell'altra precedente Il Giojello sono stati pubblicati in Milano alcuni perzi per canto e pianoforte dall'editore Giovanni Ricordi. Nel 1838 ecrisse per la Fenice di Venozia la Rassumado, il cui argamento è tarta dalla tranggali di Alferi; una quest opera suo etteme che un semplice successo di sima, meno una remanza del teoror di bella fattura, con qualche nevità nella forma e di una facile e spontanea melolia che pracuia nella forma e di una facile e apontanea melolia che praducera bell' effetti (1). Nel volgere dello stesso anno prinmato in Bona, serisse per quel Teatro Valle Alfain di Rieux, che nassò inosservata.

Di ritorno in Napoli prese impegno di comporre pel Teatro di San Carlo l'opera seria Il Conte di Chalais (2), L'orditura di quest' interessante dramma, che Bellini per mio mezzo aveva rimesso alla Società d'industrie e belle arti . quando con questa contrasse impegno di scrivere due opere pel Teatro San Carle 1836 e 1837, era rimasta presse di me-Dono la sventurata fine di lui, io la donai all'amico maestro Lillo, che la trovò di sua piena soddisfazione, e di un tal dono mi fu gratissimo sempre. Nel modo stesso che da Bellini era stata ordita la tela e distribuiti i pezzi per lo svolgimento del dramma, egli la presentò al poeta Salvatore Cammarano, che l'accetto con trasporto, e senza alteraria in nulla la vesti di belli e sentiti versi. Questo soggetto, di sì alto interesse drammatico anche ner la sua orrenda catastrofe, non poteva per le tante svariate passioni che vi si agitano mancare di una riuscita di ottimo effetto. Maestrevolmente musicato dal Lillo, ebbe positivo successo nel Teatro S. Carlo: e sarebbe rimaste nel repertorio di quelle scene, se

(1) Mercadante, che allora trovavasi in Venezia per comporre l'opera Le Due illustri riseli, ed a cui con lettera lo avero raccomandato il giovine mastro Lillo, mi seriso del successo del Bonemondo, lodandoni la sopraddetta romanza come il solo pezzo che avera fissato l'attenzione del pubblico e che nel tempo stesso aveva salvato l'opera dal naufragio.

(2) Questo stesso soggetto col titolo Un Duello sotto Richelieu, melodramma lirico in tre atti, în musicato dall'egregio maestro Federico Ricci e rappresentato, come è detto nella biografia di lui, all'Imperial Teatro della Scala nell'autunno de! 1839.

Bonizetti non avesse vestito lo stesso libretto di novella musica. Nel paragone quella del Lillo dovè cedere il posto: nè In per simpatia che si avesse pel Donizetti; ma meritamente ottenne il primato lo spartito del maestro di Bergamo, perche senza enumerare uno per uno i molti pregi che adornano i due primi atti , il terzo poi è una delle più felici ispirazioni ed uno dei più culminanti squarci drammatici del teatro moderno, che solo farebbe la riputazione di un gran maestro. Questo sinistro incidente dispiacone non poco al nostro giovine maestro Lillo, che ne mosse serie lagnanze al Donizetti. Questi per mezzo del suo diletto amico Teodoro Ghezzi, gli fece tenere una compitissima lettera di risposta, nella quale per sua giustificazione gli esponeva il fatto com'era avvenuto. Eccolo, Donizetti avea composto ( come obbligato da scrittura) pel Teatro di Porta Carinzia in Vienna l'onera seria Caterina Cornaro , soggetto ch' egli ignorava essere stato prima musicato da un maestro tedesco. La direzione di quel teatro, per carità di patria ed esagerata passione di campanile, non volle accettarla, e rotondamente ricuso lo spartito di Donizetti in omaggio al compositore compatriota. Donizetti si trovò ner sì impreveduto avvenimento l'uomo più imbarazzato del mondo; e per uscire d'impaccio nella miglior possibile maniera, diede di piglio al primo libretto che gli venne tra mano, e questo fu Il Conte di Chalais; e ciò non per far torto al Lillo, che l'aveva musicato per Napoli tre anni avanti, ma per liberarsi dalle pastoje onde si trovava legato di dover dare la sua opera ad una tale determinata epoca. Per riguardi dovuti al collega stimò di cambiare il titolo al libretto in quello di Maria di Rohan, e di più vi fece aggiungere la parte del contralto che mancava nel Conte di Chalais, e quindi ne venne la necessità di nuovi nezzi di musica, i quali non potevano avere confronto alcuno con quelli da Lillo scritti. Il maestro Lillo, buono com'era di sua natura, di modi gentilissimi, di carattere dolce e conciliativo, dopo le scuse del Donizetti non gli tenne più il broncio, e rimasero buoni amici come per lo innanzi.

Nello stesso anno 1839 scrisse Giuseppe Lillo per la Pergola di Firenze l'opera comica La Modista, che cadde comnintamente. A questa successe L'Osteria di Anduiar. comnosta in Napoli nel Real Teatro del Fondo sonra bellissimi versi del chiaro Leonoldo Tarantini, che andò in iscena in quel teatro nel settembre del 1840. In quest'overa pare che il Lillo avesse voluto prendere a modello il Fra Diarolo di Auber, cel quale si è molte volte incontrato così nell'andamento dei nezzi , come in qualche idea ancora. A malgrado di ciò (e lo sanevano soltanto coloro che conoscevano la graziosa opera francese). L'Osteria del Lillo fin dalla sua prima rappresentazione ebbe un compiuto successo, che crebbe e si prolunço sempre di più per tutta quella stagione teatrale. Lo stesso favorevole incontro ebbe in Milano quando colà si rappresentò due anni dono, nel 1849. Siccome questa è l'opera del Lillo che ha ottenuto più generali ed unanimi avazioni, così di essa intendiamo fare una breve e coscienziosa disamina

Si apre la scena con un coro di soldati molto animato, breve e di effetto: a questo succede un andante cantabile di Renzo (tenore) 618 con coro, pezzo la cui melodia è trattata alla maniera di Rossini: indi viene la ripresa del primo pensiero del coro, introcciato con gusto da una bella frase del tenore che forma la stretta dell'introduzione. La cavatina di Josè (contralto) è molto elegante nel suo primo pensiero in mi bemolle; non però così il rimanente del pezzo, privo affatto di originalità. La canzone di Josè con pertichino è semplice, e di un grazioso effetto vocale si è la cadenza. La musica del terzetto che siegue, appartiene più all'opera comica francese che all'italiana, ed il nezzo è troppo lungo: ad onta di ciò, la frase della stretta in la terza maggiore 6:8 è vivace, sobria e di un sicuro effetto teatrale. Il finale del 4º atto è di mediocre fattura e povero di belle idee. Si osserva in questo primo atto non solo, ma nell'andamento di tutta l'opera, un uso frequente, o per dir

meglio un'abuso del tempo 618. Dà principio al secondo atto un duetto comico, composizione di poco effetto, di niuna imnortanza e senza novità alcuna. A questo succede l'aria di Zerlina, alla quale dà fine una niccola prechiera: l'aria è di niù felice invenzione dei nezzi precedenti, e la preghiera è da notarsi per un pedale sulla quinta con eleganza messo ai primi violini e che produce novissimo e bell'effetto. Il quintetto che segue è un poco lungo, ma produce piacevole impressione la sua stretta in la bemolle 618. Coro ed aria di Milord: questo pezzo è molto ben condotto, e felicissimo n'è il parlante, affidato ai primi violini : la stretta con coro in fa non manca di brio, e ben colnita è la situazione scenica: così si chiude questo secondo atto. Primo pezzo del terzo atto è un duetto. l'andante del quale non tralascia di essere grazioso , benchè faccia travedere che piuttosto che secondare la propria ispirazione, si è voluto imitare Rossini: non però gli si può negare il merito della brevità, oltre ad una disposizione delle voci di buon effetto. Non è così della stretta, che riesce molto fredda e non lascia piacevole impressione. Il recitativo e la romanza di Renzo che segue può dirsi, senza tema di andare errati, il niù bel pezzo dell'opera per ispontaneità di melodia e per fattura e condotta armonica. Chiude benissimo l'opera il rondo finale, per nulla inferiore alle altre melodie affidate al personaggio di Zerlina, il più indovinato e meglio trattato dal maestro dal principio sino alla fine per verità scenica, per colorito locale e per espressione di parole.

Nel 1844 acrisso pal Toatro San Carlo Grázias di Sessis, senza successo alcuno; en el 1842 compose Lara per lo stesso teatro, inteso dal pubblico con un alemio più dereligioso, ma che son ora cercio quallo dell'ammirazione. Dopo questo tempo il Lillo restis per quasi uto amii naitenzia coma compositore teatrale, e ai deficia tutta cillo stadio del pianoforte, in cui foce raphiissimi el immensi progressi, tanto chera divenuto uno dei muserir più in voga e più ricercali in Napoli, ed il tempo non gli bastava per soddisfar tutti coloro che volevano da lui, a preferenza degli altri maestri, ancorchè valentissimi, apprendere il pianoforte. In fine edi era divenuta alla moda.

Nel 1845 fu nominato Ispettore alla classe dei partimenti nelle Scuole esterne del Collegio di Musica, in sostituzione del maestro Pietro Casella defunto; indi con ministeriale degli 8 agesto 1846 ebbe il passaggio in Collegio, sostituendo il maestro Giacomo Cordella anche come maestro di partimenti dal armonia sonata.

Nello stesso anno 4846, invitato in Torino, vi si recò previo permesso ministeriale di quattro mesi, ed ivi scrisse e mise in iscena lo spartito Il Mulatto, che ebbe buon incontro. Di colà si portò in Parigi a fare la conoscenza di una zia materna e dei due cugini Martin S. Ange, l'uno medico di alta rinutazione e l'altre Presidente al tribunale di Blois. In breve tempo conosciuto ed ammirato dalle più alte capacità musicali della metropoli della Francia, ebbe le niù lusinghiere profferte per fermarsi a Parigi. In una lettera diretta a suo fratello cay, Francesco, che abbiamo sott'occhio scriveva l'accoglienza onorevole avuta da Spontini, e l'essere stato da lui presentato ad una delle tornate dell'Istituto di Francia in qualità di professore del Collegio di Napoli e di socio della Reale Accademia Borbonica di Belle Arti. Il maestre direttore dell'Opera Italiana avealo presentato all'impresario e a tutti gli artisti, come uno de'distinti compositori italiani, ed a riguardo del suo merito ebbe libero ingresso in quel teatro, in quello della Grand'Opera e nell'altro dell'Opera Comica. Finalmente è notevole la benevolenza addimostratagli da Sua Maestà la Regina de Francesi Maria Amalia, Principessa napolitana, cui venne presentato dal duca di Serracapriola, allora nostro Ambasciatore presso Luigi Filippo. Con tutto ciò prevalse in lui l'amor di figlio, e ad onta di tante seducenti speranze e di una prospettiva sì lusinghiera, non volle più star lontano da'suoi ancor viventi genitori, e però fece ritorno alla bella Napoli (1).

Oui arrivato, ritornò alla palestra difficile delle scene. Nel 4849 scrisse per San Carlo Caterina Howard, ove si notano bei pezzi, ma poco di originale. Vi fu qualche brano accolto assai bene dal pubblico (fra cui lo stupendo duetto Ah! non posso, non posso staccarmi), e generalmente venne applaudito un finale grandioso, ben concepito, ben condotto ed anche di effetto, ma che fra tutti questi pregi ricordava troppo l'autore della Lucia, che il nostro maestro cercò non di copiare, ma d'imitare ad oltranza. Ad onta di tale insuccesso, ebbe invito di scrivere pel Teatro Nuovo l'opera semiseria Delfina nel 1850. Per lo stesso teatro poi nel 1851 compose La Gioventii di Shakspeare, e Ser Babbeo nel 1853. In questo anno scrisse pure pel Real Teatro del Fondo Il Fiolio dello Schiavo. Tutte queste opere ebbero contrastato successo, o per meglio dire, modesto successo di stima; e quantunque non mancassero di qualche bel pezzo che pure venne unanimamente applaudito, nell'insieme ebbero fredda accoglienza dal pubblico; e ciò perchè mancava in esse l'impronta del genio, la creazione. Noi ci onoriamo di essere tra gli ammiratori del Lillo considerato come valente e coscienzioso artista, meritevole di lodi e di encomii; ma non possiamo associarci alla sua ostinazione in voler essere quasi a dispetto della sua natura compositore teatrale. Per riuscire in questa sublime branca della divina arte, bisogna aver quel sacro fuoco che accompagna sempre le opere del genio: questo non solo mancava interamente al Lillo, ma non possedeva nè anche quella parte di gusto ch'è pure un'ancora di salvezza per un compositore melodrammatico. Aveva però in vece la vocazione e quasi uno speciale istinto di essere un pianista di primissimo ordine. Egli toccava

(1) Durante la sua dimora in Parigi non compose musica teatrale, ma solo per pianoforie, che non saprebbesi indicare, ma che ivi venne pubblicata per le stampe.

il pianoforte con un' inappuntabile precisione, con isquisito sentire e con una delicatezza di tatto unita ad una eleganza nel sonare che incantava e nel tempo stesso dilettava. Tutto era naturale in lui in questa parte. Il suo vero posto era al pianoforte, e non nel teatro per comporre o dirigere opere; in questi due rami non fu che un ottimo maestro che mostrava di sapere il fatto suo e nulla più; nell'altra parte, quantunque si sia fatto immensamente ammirare, pure sarebbe divenuto grande, e non abbiamo difficultà di dire uno dei più eminenti della nostra epoca, se il tempo applicato a scrivere opere teatrali, l'avesse speso a divenire pianista. Come compositore di pianoforte scrisse piacevolissime musiche, e parecchie anche originali, che molto promettevano del suo avvenire; e se non avesse secondato che questa spiccata tendenza della sua natura, il suo nome sarebbe collegato a tutti quelli che acquistarono grido di celebrità nella storia dell'arte del secolo XIX (1).

Dimessosi il cav. Carlo Conti dalla carica di maestro di contropunto e composizione del Collegio, fu Giuseppe Lillo con real rescritto del 1859 nominato a surrogarlo, abbandonando il posto di maestro di partinento od armonia sonata, che per concerso ottenne il maestro Paolo Serrao.

Nel 1861 (gennajo) comincio la sua tremenda malattia con un attacco cerebrale che lo rese immediatamente maniaco sino al furore, tanto da dover ricorrero alla camicia di forza per impedire qualche gran disastro. In questo stato di cose fu necessità, perchè fosse convenientemente assistito, di condurlo al manicomio d'Aversa, ove rimase nove mesi, però fuori

<sup>(3)</sup> Questa contradictione avvenue sovente tra gli artisti, per quanta, grandi siene stati. Ricordo solo, per non andar troppo per le langhe, il gran Canova, che aveca la velleiti di dipingere sempre, cel sila folla dello persone che si recxuno a visitare il uso finazio stadio per ammirare i sublimi lavori di stalivra, cgli si dava gran premura di fare in veco euservare i mediocrissimi quadri che avera dipinte pel seo paste natale.

dello Stabilimento, giacchè avendo alcusi intervalli, vollero i professori che non si trovasse in mezzo a quegit alienati, che avrebbero potulo aumenti di più le sue esaltazioni, Quindif fu tenuto in una casa a parte, però sotto a cura del direttore del manicomio signer Miraglia, e sotto l'immediata sorreglianza dell'ispetture dello stesso sispeo manicomi dell'ispetture dello stesso sispeo manicomi della considerata sorreglianza dell'ispetture dello stesso sispeo manicomi della considerata sorreglianza dell'ispetture dello stesso sispeo manicomi della considerata sorreglianza dell'ispetture dello stesso sispeo manicomi della considerata della considera

Dopo il cennato periodo si vide più tranquillo, e fu creduto dai medici e da quel direttore dello Stabilimento, senon interamente rimesso, nello stato almeno di poter ritornare in Napoli. Qui venuto , dopo alcuni giorni di riposo . ricominciò le sue occupazioni, non esclusa quella del Collegio, che gli era a cuore più d'ogni altra, perchè egli amava molto quei cari giovanetti alle sue cure affidati, e così spesso ripeteva loro, talvolta anche alla mia presenza: Studiate, studiate, cari miei, come ho fatto io sino a 14 " ore al giorno seduto al pianoforte , facendo il callo alle-" dita; e quando lasciavo per poco il pianoforte, facevo fa-« ticare la mente, meditando il difficile contropunto, e quanto " al proposito ne scrissero tanti sommi maestri. Non è peraltre vie che si diviene qualche cosa nell'arte, che pure « è assai difficile e non si finisce mai di apprenderla. » Tutti i suoi allievi gli mostravano gratitudine per si paterni avvertimenti, ed egli di tali sincere e spontanee manifestazioni. di cordialità godeva immensamente, e si compiaceva in ripetere a tutti gli amici la devozione e la riconoscenza che i suoi cari discepoli gli tributavano. Ma poco però durarono queste reciprocanze affettuose tra maestro e scolare, e di corta durata furono le sue lezioni ; perchè dopo qualche mese soprafatto dal male e cominciato il rammollimento cerebrale, ne venne la paralisi di tutto il lato sinistro, e quindi la perdita totale della vita, che si spense il giorno 4 febbrajo 1863.

Non si può spiegare agevolmente la causa prima ed effi-

cace di questa sua terribilo malattia, perocchè le sua traquille abitodini, le ostiumatezar el nobrietà della vita, la quieta di cai gudeva nella propria casa essendo rimanto celbie, il rispetto del li pubblico gli tributava, la stiama e la benevelneza dei suoi amici, e le grandi virti di cui era ditato, hamo rene sempre inseplicabilo questo tristissimo avvenimento, anche ai suoi stessi fratelli, che dispacevolmente en volevano i insessi detti, senza potere, mad dico consecre, ma ni anche investigare le vere cause che avevano mondata la veremine.

La sua immatura morte fu generalmente compianta, come du unom amate e rivertio da tutti. Distit il sua esequiu furano distintissime; e mostrò di quanta stima egli godena appo la generalità, il numeroso concerso non also di tutti i suai amici, na pur dei maestri ed allievi del Collegio di Musica. Dalla Congregazione della Ss. Addolorata fu condotto al camposanto, evu per cura degli monsolabili fratelli suoi (1),

(1) I pregeroli signori cavalier Francesco, Luigi e Pietro Lille, con nobile e disinteressia divisionno, degno delle più grandi lodi, per maggiormente onorare la memoria del loro amato germano, offrirene in grazisso dono all' Archivo di questo Real Collegio tutta la musica vecale estramentale di egli possodera, non meno che i molti autografi lasciati laro dal defunto fratello, dirigendomi la presente lettera:

Napoli, 20 settembre 1870

## Onorevolissimo signor Cavaliere

I sottoscritti ignorano quali siano gli attuali componenti il governo del Real Collegio di Musica in San Pietro a Majella, di cui ella è l'enorevole . . . . archivista. Ricordano bensi quali vincoli di antica amiciria stringevano la di lei . . . . persona al defanto lor fratello germano Giascope Lillo.

Questi; come ella sa; fin alunno del sullodato Collegio fin dalla sua più tenera età; ne fu poscia maestrino, indi maestro di partimento, per ultimo maestro di contropunto in sostituziono del maestro Cax. Carlo Conti.

Quale opinione lo sgraziato fratello lasciato avesse di sè nel mon-

che ne deplorano sempre la perdita, si è eretto un monumento molto cospicuo onde perpetuarne la memoria, come indelebile è il dolore di coloro che il conobbero e l'avvicinarono in vita.

Molte Accademie lo ebbero a socio, e fra le altre l'Accademie and la la socione Belle Arti. Si ha una dotta memoria messa a stampa, letta da lui in una delle ordinarie tornate di quell'artistico consesso. Fo anche socio onorario dell'Accademia Filarmonica Bellini di Palerno. Com indefessa assiduità collivava le lettere, ed era molte erudi:

de filarmonico è a tatti noto. Ciò che forse s'igenera è il piecelo archivio musicale di lui lasciato, fratto delle sue fatiche e de'suoi stedii, giarchò ci si contano circa 130 volumi di musica socila, al l'inforci della non poca sciolta; nella quale raccolta di musica vecale e strumentale, di musica stampata e suoi manoscritti originali, si contiene pure della musica starpata e suoi manoscritti originali, si contiene pure della musica starpa.

É decisa volontà de sottoscritti di tutta codesta preziosa raccolta far dono al Real Collegio, a quel Collegio medesimo che inaffiò la pianta da cui germinarono tai frutti. Ella si compiacerà di accocliere la nostra preghiera, facendo accet-

tare l'offeria a chi si conviene, e poscia degnandosi di allogare detta musica in Archivio, previo un esatto catalogo, e ciò per onorare in qualche modo la memoria dell'estinto... Accolga pertanto i nostri ringraziamenti e ci creda sempre a lei

accorga persanto i nostri ringraziamenti e ci creea sempre a i obbligatissimi

Cav. Francesco Lillo

LUIGI LILLO PIETRO LILLO

All' Illustrissimo Signore
Signor Cavaliere Francesco Florino
Archivista nel Real Collegio di Musica
in San Pietro a Majella,
Nanoli.

Con questo delicato tratto di generosità i sullodati signori fratelli Lillo hanno reso un bell'omaggio di riconoscenza a questo scoolare grandioso Istituto, che diede squisita educazione musicale e letteraria all'estinto e non mai abbastanza compianto Giuseppe Lillo. to nella steria. Conoscera a perfezione la lingua latina, e parlava e scriveva hone il francese o l'inglese; onde divideva la sua giurnata studiando vicendevolnente la musica e le lettera. A tutto ciò si aggiunga chi egli fu muestro di camara di S. A. B. il Principe D. Sobsation lifinate di Syagua, e da lui trattato con amorevolezna considerazione gracistima, tenendo in pregio e la sua situzione musicale e letteraria, e le qualità di gentiluomo, come il Principe si exprimenza con estrance persone.

La lettera dei signori fratelli Lillo che garbatamente mi diressero fa da me presentata immantinenti al Regio Commissario di questo Collegio Cav. Raffaele de Novellis, che diemmi la piacovole incumbenza di far tenere loro la seguente risposta:

## Napoli, 3 ottobre 1870

Non saprei come esprimere a Loro Signori, da parte di questo Istituto, la mia sentilissima riconoscena per il prezioso regalo, di tanta e così bella musica, che hanno voluto fare al nostro archivario. Guesto recalo, presziolendo dal suo valore intrinseco, ci lusinga

molto per la fonte donde provinen. Giacchè se i gentilissimi signori Lillo hanno credita di caratterizzare il dono, chiamandolo un compenso al Geligio per l'educazione musicale ricovatri dill'illustra musiciata Giuseppe Lillo, è questo un steno certissimo che la Scaola Napolitana, anche dopo i suoi tempi più splendidi, ha sapato mantenere viva la traditione che la rece famosa in tutto il mondo.

Non dubitino che il loro desiderio riguardo al fare un esatto catalogo della musica donata, sarà puntualmente eseguito.

Il Regio Commissario
De Novellis

Agli Egregi Signori Cav. Francesco Lillo, Luici Lillo e Pietro Lillo Napoli.

- I. Composizioni di Giuseppe Lillo esistenti nell' Archivio del Real Collegio di Napoli-
- La Moglie per 24 ore, opera semiseria. Teatrino del Collecio 1834.
  - 2.º Il Gioiello, opera semiseria. Napoli Teatro Nuovo 1836.
  - Odda di Bernaver, opera seria. Napoli Teatro San Carlo 1837.
- Il Conte di Chalais, opera seria. Teatro San Carlo 1839.
   L' Osteria d' Andujar, opera semiseria. Napoli Teatro del Fondo 1840 e poi in Milano 1842.
- 6.º Cristina di Svezia, opera seria. Napoli Teatro San Carlo 1841.
- 7.º Lara, opera seria. Napoli Teatro San Carlo 1842.
- Caterina Howard, opera seria. Napoli Teatro San Carlo 1849.
   Delfina, opera semiseria. Napoli Teatro Nuovo 1850.
- 40.º La Gioventù di Shakspeare, opera semiseria. Napoli Teatro Nuovo 1851.
- 11.º Ser Babbeo, opera semiseria. Napoli Teatro Nuovo 1853.
- Il Figlio della Schiava, opera semiseria. Napoli Teatro del Fondo 1853.
   Messa e Credo, per quattro voci, due tenori e due bassi.
- a grande orchestra 1832.

  14.º Marcia nell'Assedio di Corinto, di Rossini, variata per
- pianoforte con accompagnamento d'orchestra. 15.º Io sperai che un tuo sorriso, cavatina scritta nell'ope-
- 13.- 10 sperat che un tuo sorriso, cavatina seritta nell'opera L'Impresario in angustie.
- Melodia per pianoforte scritta per l'esame del posto d'Ispettore delle scuole esterne del Collegio. 9 Maggio 1859.

# Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º Rosmunda, opera seria. Veneria Teatro la Fenice 1838.—2º Alisia di Rieux, opera semiseria. Roma Teatro Valle 1838.—3º La Mediata, opera semiseria. Firense Teatro della Pergola 1839. — 4º Il Mulatto, opera semiseria. Torino 1846.

Notamento della musica che i signori fratelli Lillo hanno regalata all'Archivio di questo Real Collegio.

# Autografi di Giuseppe Lillo

1. Il Figlio della Schiava, opera semiseria in tre atti .-- Caterina Howard, opera tragica in tre atti. — 3. Il Soono d'una notte estiva, ossia La Gioventù di Shakspeare, opera semiseria in tre atti. - 4. Messa per due tenori e basso con orchestra, in fa terza maggiore, partitura e parti (1) .- 5. Altra per due tenori e due bassi con orchestra in do terza minore, partitura e parti. - 6. Detta rimodernata con pezzi cambiati, numero due partiture, una delle quali è copia. - 7. Credo per due tenori e due bassi con orchestra, in do terza maggiore, partitura e parti. - 8. Dixit per soprano tenore e basso con orchestra, in re terza maggiore, partitura e parti .- 9. Magnificat per soprano tenore e basso con orchestra, in fa terza maggiore, partitura e parti. - 10. Te Deum per due tenori e basso con orchestra, in do terza maggiore, partitura e parti. - 11. Litanie per due tenori e basso con orchestra, in sol terza minore, partitura e parti. - 12. Tantum ergo per tenore con orchestra, in mi bemolle terza maggiore, partitura e parti. -13. Le Tre Ore d'Agonia di N. S. G. C. per due e tre voci con organo, violoncello e controbasso, in fa terza maggiore, partitura e parti. - 14. Sinfonia per grand' orchestra, in

<sup>(1)</sup> Tutte le parti cavate, tanto della musica di Giuseppe che di Giosaè Lillo, sono copie.

sol terza maggiore, partitura e parti .- 15. Altra nell'opera Il Giojello per grand' orchestra, in sol terza minore, sola partitura (copia). - 16 Sinfonia funchre per grand orchestra, in re terza minore, due partiture e parti. - 17. Quartetto per pianoforte, flauto, violino e violoncello, in fa terza minore, due partiture e parti. - 18. Altro per due violini, viola e violoncello, in sol terza maggiore, partitura e parti anche originali. - 19. Trio concertante per pianoforte, violino e violoncello, in re terza minore, sola partitura. --20. Brani di pezzi di musica estratti dal Mosè e da altre opere di Rossini in due volumi. - 21. Brani di pezzi di musica di diversi autori in due volumi. - 22. Preludio funcbre per grand'orchestra, in do terza minore, partitura. -23. Minute di un quartetto di Beethoven ed altro di Lillo, un volume .- 24. Primo quartetto di Mozart, partitura scritta .-25. Cinque quartetti di Beethoven, partitura id .- 26. Cori di Mendelsohn con accompagnamento di pianoforte.-27. Messa funebre di Zingarelli col solo basso, in mi terza minore, partitura id. - 28. Te Deum di Zingarelli col solo basso, in do terza maggiore, partitura id. - 29. Davide Penitente di Mozart, cantata con accompagnamente d'organo. Musica di Giosuè Lillo

1. Messa per quattro voci con più strumenti, in re terra minore, partitura autografia. — 24 Altra idem in sei terra minore, partitura idem 1849.—31 Altra idem in de terra minore, partitura idem.— 4. Altra idem in de terra magducchestra, in de terra minore, partitura idem.— 5. Dizit per quattro voci con grandorchestra, in de terra minore, partitura idem.— 5. Dizit per quattro voci con più strumenti, in si hemolite terra maggiore, partitura idem.— 6. Altro idem, partitura id. 1802.— 7. Altro idem, 300 parti numen 19.

Stampe e copie

8. Cavatina del soprano, aria del hasso, duetto di soprano e tenore, altro di tenore e basso, altro di soprano e tenore, e terzetto finale dell'opera Caterina Housard.—9. Cannone della Crestaja, e duetto di soprano e basso dell'opera Delfina, con accompagnamento di pianoforte, un volunz.—10. Musica diversa per canto e pianoforte, pezzi 13, un volune.—10. Musica dipezzi 18, un volune.—1dem per pianoforte solo, pezzi 13, un volune.—1 M. Medolia caratteristica per pianoforte 19. Rondò fondatato. Rappodie Musicali, Imprensplus, tena variato della Romanuda in Romenna per pianoforte. Il Blatele Musicale pour piano. — 14. Variazioni sul Piruta vera vianoforte.

Oltre la musica sopra notata vi sono ancora 102 volumi contenenti musica dei sotto notati autori:

Asiali – Asher – Buch – Bulliu – Beethuva – Benedict – Beodogai – Chernikai – Colopia – Cerigliano-Graner – Contra-Dinati – Dabler – Durante – Dassol – Pentroli – Garraté – Giori – Introdel – Bights – Bunnel – Jonatoli – Alabenez – Listi – Introdel – Bunnel – Jonatoli – Alabenez – Listi – Kindel – Benedick – Bunnel – Jonatoli – Bunnel – Benedick – Pericai – Proprio – Predesti – Qualir – Rainonal – Bigger – Bigger – Bousini – Stril – Spher – Stafa – Tritto – Thalberg – Verdi – Winter – Zagarelli.

# SALVATORE SARMIENTO

Nasceva in Palermo l'anno 1817 da Stefano e Giovana Licti. Avex un lustro appera quando conjució al apperadere i principii della musica, ed in breve valger di tenpo esquiva già un janoforte la prina parte del natela di Adam. Non contava che 13 anni quando nel Teatro di S. Co-cilia in Palermo diede bella mostra del suo sapere musicale, esceguedo un jiamoforte savariati perzi di difficultà che gi procacciarono meritati e prolungati applausi. Il Collegio di musica di Palermo, one eggi recavazi ad apprendere, trovavazi allora in positiva decadenza, e peco o nulla il Sarmiento a lungo andres poters imparrae di più di quello che fina falora conoscera. I suoi genitori, anche per consiglio degli amici chi nitravedovano un ingegno non dubbio nel giovinette di intravedovano un ingegno non dubbio nel giovinette di intravedora.

tore, si rivolsero al suo zio paterno cavaliere Giulio Sarmiento, maestro della Corte di Napoli e della Real Cappella Palatina. Questi interessatosi pel nipote e con le relazioni che aveva in corte, ottenne per favore sovrano un posto gratuito per lui nel Collegio di Musica in San Pietro a Maiella. Ammesso come alunno esente da pagamento, il giovine Salvatore ebbe a maestri i venerandi vegliardi Niccolò Zingarelli e Giovanni Furno, che lo iniziarono sopra solide fondamenta nei preliminari dell'arte di comporre. Zingarelli, invecchiando ogni giorno niù, sentiva il bisogno del rinoso, e perciò alla venuta di Donizetti in luogo di Raimondi, affidò alle cure del primo il Sarmiento, con raccomandazione che prendesse interesse nell'istruirlo, perchè mostrava ingegno e volontà d'imparare. Ammesso all'insegnamento del maestro Bergamasco . compl i suoi studii . ed all' età di 20 anni nel 1837 scrisse nel Real Teatro del Fondo la sua prima operetta, Valeria la Cieca, con poesia di Leopoldo Tarantini, che, considerata come prima composizione, ebbe plausi d'incoraggiamento.

Nell'anno appresso 1838 scrisse pel Teatro San Carlo nella ricorrenza di una gala la cantata in un atto intitolata Alfonso d'Aragona, che piacque. Al Teatro del Fondo nel 1841 scrisse l'opera seria in due atti Rolla. Per lo stesso Teatro e nello stesso anno scrisse pure l'opera semiseria in due atti Eloisa, Nel 1843 nel Real Teatro di S. Carlo scrisse l'opera seria in tre atti Costanza d' Aragona , ed in quel medesimo anno pel Teatro del Fondo l'opera semiseria in un atto Il Tramonto del Solo, Raccomandato dalla Corte di Napoli al Duca regnante di Parma, ottenne di serivere per quel Ducal Teatro l'opera seria Elmira nel 1851, ch'ebbe gran successo e venne ripetuta per diciassette sere di seguito, ed il Sovrano in segno del suo gradimento lo nominò Cavaliere dell' ordine del Merito di San Ludovico, Lasciando Parma, si recò a Parigi nel 1853, ed ivi prese impegno col Direttore del Teatro Lirico di scrivere il dramma giocoso Guillery le Tempette, et hle fü il successo dividue per trontalou rapprenentariori consecutive, de gli presenvi la nomia di merpettariori dell'Accademia delle helle artie scrittici tetacti in equila cipitale, ven figurana nell' abb i somi di llumas, Lamartine, Scriba, Ressini, Meyribere, Bellini, Danientti, Ander, Haldy, ad altre celebrità di quel tumpo. Il Guillerga le Trompette dopo l'incontro ottenuto in Parigi si rappresenta in Lines, Redevaux Marsiglia, non meno che in melle altre città della Francia, e da per tutto ottenno il modesimo successo, facendo anche consideravoli gualaggia ciù cii che le leggi di quel paeso accordano agli artisti compositori, ai letterati, ai nesti (1).

Avvenuta la morte dello zio Commendator Giulio Sarmiento, il re di Napoli, volendo prolungare la sua benevolenza in quella. famiglia, lo nominò motu proprio maestro della Real Camera. e Cappella, posto che di diritto spettava a Zingarelli, il solo superstite di quella illustre scuola che nella R. Cappella era stata ultimamente rappresentata dal dotto Giacomo Tritto. Non s'intende con ciò fare offesa al merito di Salvatore, Sarmiento, ed anzi aggiungiamo che ad ognuno era noto averne maggiore dello zio al quale succedeva, e che si trovava a quel posto non tanto per valore artistico, quanto per devozione alla dinastia; ma in quel momento in cui Salvatore fo chiamato a maestro della Real Camera e Cappella, cioè nell'anno 4854, le passioni dinastiche potevano dirsi totalmente svanite, e rimaneva sempre la memoria storica che quel posto era stato per lo innanzi occupato da Scarlatti. Durante, De Maio, Paisiello, Tritto, che tutti lasciarono bei monumenti d'arte in genere di musica religiosa nell'Archivio della Real Cappella (2).

(1) Fortunalamente queste stesse leggi, riguardanti le proprietà letterarie ed artistiche, ora sono vigenti anche tra noi.

(2) Non s'intende guarentire l'autenticità del fatto, ma si è inteso dire che dopo il 1860 buona parte della musica appartenente alla Real Cappella amiò dispersa, ed ora non rimane che uno scheletro di quel-

Serisse Salvatore Sarmiento molte musiche di chiesa per uso della Real Cappella, Messe, Dixit, Magnificat, Litanie, Tentum ergo. Le Tre Ore d'Agonia di N. S. G. C., che vennero dal maestro dedicate all'Infante di Spagna D. Sebastiano e che da lui furono fatte eseguire in Madrid nella Real cannella dell'Escuriale, niacquero tanto alla Sovrana allora regnante, che in data del 7 maggio 1868 lo nominò Commendatore dell'ordine Reale d'Isabella la Cattolica.

Scrisse ancora una gran Messa funebre, alla quale egli attribuiva molta importanza, e che presentò al Ministro della Pubblica Istruzione nella circostanza di un concerso per titoli fatto per il posto di maestro di contropunto e composizio- ne rimasto vuoto in questo Real Collegio di Musica per l'avvenuta morte del Cay. Carlo Conti : e nel rimetterla a Firenze, come era stato stabilito, l'accompagnò con lettera al Ministro così concenita: « Rimetto all' E. V. tra le mie coma nosizioni una Messa di Requie di già eseguita, come do-« cumento del mio sapere, e dalla quale si può rilevare tutto

a quello che so fare, e dare così un giudizio esatto su di me.»

Nel più bello della vita, contando 53 anni, assalito da febbre gastrica, all'alba del giorno 13 maggio dell'anno 1870 lasciò questa terra, accompagnato dalle lagrime di una desolata consorte e di un inconsolabile figlio, dal compianto dei vecchi genitori e degli affettuosi fratelli e sorelle, e dalle benedizioni di tanti veri amici che ne avevano sperimentato la dolcezza dell'indole, la nobiltà del cuore e la modestia dell'animo

l'archivio, ricco una volta di tante classiche opere e di si svariati e preziosi autografi. Ma sia o non sia vero, sarebbe pur regolare, che una volta abolita la musica nella Real Cappella, guanto tuttavia in esso archivio si rinviene fosse messo in deposito in questo del Real Collegio di Musica, a prendere il suo posto di onore fra gli akri monumenti d'arte che vi si trovano. Io non ho mancato di farne le relative dimande : ma finora le mie sollecitazioni non ebbero ascolto dal Real Governo, e niuna risoluzione favorevole pel nostro Archivio venne decretata ancora.

- Composizioni di Salvatore Sarmiento esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Valeria la Cieca, opera semiseria in un atto. Teatro del Fondo 1837.
- 2.º Alfonso d' Aragona, cantata in un atto. Real Teatro San
- Rolla, opera seria in due atti. Real Teatro del Fondo 1841.
   Eloisa, opera semiseria in due atti. Napoli Real Teatro
- del Fondo 1841. 5.º Costanza d'Aragona, opera seria in tre atti. Real Tea-
- tro San Carlo 1843.
  6.º Il Tramonto del Sole, opera semiseria in un atto. Tea-
- tro del Fondo 1843.

  7.º Su s' inalzi, coro nella Cantata scritta in onore di Ferdinando II e di Maria Cristina di Savola.

### II. Altre menzionate nelle diverse hiografie

1º Elmira, opera seria, Tontro Dutale di Parma 1851.—2º Guillery le Trompette, dramma giotoso. Parigi Teatro Lirico 1853. — 3º Molto Messo di gloria, una Messa funciro. Dirit Dominur, Magnifocat, Litanie, Tankum ergo, Le tre ore dell' Agonia, tutte musiche scritte pela servizio della Real Cappella di Napoli.

### NICOLA DE GIOSA

Nicola de Giosa di Angelo Antonio e Lucia Favia nacque in Bari il 5 maggio 1820. Dal suo maggior fratello Giuseppe fu iniziato alla musica ed a sonare il flauto, come egli faceva da buon dilettante. Dappoi venne affidato alle cure del professore flautista Errico Daniele, che scorgendo nel giavinetto Nicola l'inclinazione che mostrava per la bell'arte, unito a molti amici , indusse il padre a mandarlo in Napoli nel Collegio di San Pietro a Majella. Quivi arrivato il 1834 con lettere di raccomandazione pel signor Duca di Noja in quel tempo Presidente della Commissione Amministrativa del Collegio, questi gli concesse il favore di ammetterlo ad un esame particolare, pel quale il giovinetto fu trovato di tal valentia, da meritare un posto gratuito. Ricevuto come alugno, fu affidato al valentissimo Pasquale Bongiorno, che allera avea la direzione e l'insegnamento della scuola di flauto. I progressi che il de Giosa fece in breve tempo, indussero il direttore Zingarelli a nominarlo maestrino di flauto, col privilegio annesso a tal posto di potere anche studiare il partimento o l'armonia sonata. Venne perciò addette alla scuola del Ruggi, col quale a tempo debito cominciò a studiare anche il contropunto; e Zingarelli, che molto lo prediligeva come sonator di flauto, davagli spesso anche le sue lezioni di contropunto. Venuto Gaetano Donizetti per surrogare Raimondi nella qualità di primo maestro di contropunto ed alta composizione, il de Giosa ottenne di continuare sotto la direzione di costui gli studii che tanto amava, e presto divenne uno dei suoi favoriti allievi. Serisse svariati pezzi strumentali per flauto, per fagotto e per violoncello, nonchè delle sinfonie a grande orchestra e molta musica per Chiesa. Venne di poi destinato a comporre una Preghiera per voce di soprano con cori ed orchestra , ed un Inno funebre per quattro voci anche con cori ed orchestra, nella congiuntura che il Collegio diede un'accademia per onorar la memoria dell'egregio musicista compositore di balli Conte di Gallemberg, e meritò la generale approvazione. Per suo particolare esercizio scrisse anche sotto la direzione del Donizetti due operette che dispiacevolmente andarono disperse, insieme a tutte le altre sue composizioni sopra mentovate, e più anche l'intere corso di contropunto, per l'infedeltà di una fantesca che vendè ad un pizzicagnolo, per pochissimo danaro, tutti quei giovanili lavef audegrafi. Il de Giosa commosso e desolato rimpinageva. In predict di tutte quelle sue compositioncelle, non perché, egit dicera, valessera la pona di andar conservate per merito musicale, ma specché sopra le medesime erano state fatte e correziona, di proprio puggo, da soni mestri Ruggi, Zingarelli e Donizetti, e quest' ultimo oltre le correziona di sua mano servizi ilcuni ricordi e consigli che il dei desen avere sempre-presenti nel corso della sua carriera di commositore.

Non ancora giunto all'età voluta dai regolamenti del Collegio, volle abbandonarlo, per quistioni sorte tra lui ed il Direttore Mercadante. Noi non vogliamo entrare nel merita e giudicare da quale banda pendesse la ragione. A nostro modo di vedere, ha sempre torto l'allievo quando si mette in urto col suo direttore, anche se da qualche giusta causa fosse stato provocato .... Allontanatosi prematuramente de Giosa. dal Collegio, e prima che fosse perfezionato nell'arte, non gli toccò la sorte dei varii compagni che l'avevano preceduto, cioè di cominciare la sua carriera teatrale essendo ancora alunno, di modo che gli fu necessario quasi di mendicare una scrittura per teatro, a forza di raccomandazioni e protezioni, le quali dovevan d'altra parte essere tanto notenti da far togliere le cattive impressioni che aveva potuto produrre il suo dissenso con Mercadante, che in quel tempo avea molta influenza nella pubblica epinione. Non fu dunque facile impresa pel de Giosa il riuscire a far rappresentare una sua modesta operetta buffa al Tcatro Nuovo. Pure vi riusel. e nel 1842 scrisse sopra parole di Andrea Passaro La Gasa degli Artisti, ch'ebbe incontro fortunatissimo. Di quest'opera si cominciò a vociferare alle prove tanto e tanto male, che l'impresario Antonino Ventura aveva presa la determinazione di toglierla da concerti. Ma consigliato il de Giosa di agire energicamente prima di sopportare tale umiliazione, mise prima al loro posto tutti i suoi detrattori con buoni e decisivi argomenti , e poi ebbe agio di continuare le pruove

troduzione, il duetto dell'anello tra soprano e baritono, il gran finale, per altro non ben delineato e che perciò produceva una certa confusione nella stretta, il duetto fra il soprano ed il buffo napolitano, ed il terzetto buffo degli uomini. L'opera venne senza interruzione rappresentata per trenta e niù volte, e sempre acclamata e desiderata. « È debito di a giustizia (disse a me un giorno il de Giosa) confessare " che io debbo gratitudine immensa al maestro Vincenzo « Fioravanti ed al poeta Emmanuele Bidera, i quali invitati " a bella posta per assistere alle prove non per altro che ner ridere e riprovare la sciocca mia musica, come altri la a qualificavanol, in vece l'approvarono e la difesero appena - uditala, e volontariamente poi vollero intervenire a tutti a i concerti . dando all'impresario assicurazioni del huon " successo, " E finiva per dirmi il de Giosa: " Tratto si amorevole e fraterno non sarà mai da me dimenticato, e ne serberò sempre nel cuore la niù viva riconoscenza. ... Scrisse di poi per lo stesso teatro nel 1845 l'Elving, opera semiseria in tre atti, sopra parole di Almerindo Spadetta Il libretto di quest'opera sotto altro titolo fu scritto dal noeta per un amico del de Giosa, pel valente maestro Luiga Siri, che lo musicò, ma che non ebbe la fortuna d'incontrare l'approvazione del pubblico. De Giosa dopo il tremendo fiasco cercava di consolare l'amico Siri che un giorno incontrò in un ristoratore: ma il Siri irritato o pel dolore dell' insuccesso, ch' egli pretendeva ingiusto, immeritato, o per altre racioni che serbava in petto, con modi ingiuriosi e poco convenevoli proruppe in escandescenze contro il de Giosa e contro la sua musica La Casa degli Artisti, indispettito, come egli stesso confessava, che continuasse a piacer tanto. mentre la sua ch' era vera musica e non pulcinellata (come immodestamente chiamaya la musica del de Giosal, era stata solennemente riprovata. La conversazione dei due neofiti mac-

stri si alterò a poco a poco, tanto che dal terreno dello scherzo passó a quello della sfida. La sfida non fu già cruenta, ma consistette invoce in questo, che l'uno avrebbe musicato il libretto dell'altro e viceversa. Ecco dunque come e perchè il de Giosa scrisse l'Elvina, che il pubblico disposto in suo favore ricevè con giustissima accoglienza e con applausi. Ad onta del felice incontro ottenuto, il maestro diceva di aver dato troppa importanza ad alcune scene, che dovevano essere più semplicemente trattate, anche per non cadere nel pesante e tradire il carattere de'personaggi, principio che dovrebbe essere tenuto sempre presente da'compositori, e massime nelle opere semiserie e giocose, onde conservare l'unità dello stile, la verità de'caratteri, la giusta espressione delle parole, e la tinta locale del dramma che si vuole far rappresentare, « Non si dimentichi mai dai compositori, diceva il vecchio nostro Zingarelli, che il contadino deve parlare, amare, saper fingere e morire da contadino sempre. » Ma il de Giosa in quest'opera si tradì, perchè inesperto come egli era, volle provare al suo emulo collega quanto egli era addentro nella musica, ed è per questo che sacrificò in qualche parte la verità al melodramma ed all'effetto. Molti furono i pezzi applauditi dell'Elvina; ma i più salienti furono il coro delle villanelle, la cavatina di Elvina (così detta dei palpiti) che si volle ripetuta, il rataplan, ed il rondò finale, L'incontro deciso di quest'opera pare che avesse fatto cambiare idea al Siri di musicare La Casa deuli Artisti, e perciò la sfida fu tenuta solo dal de Giosa, e l'altro finse di averla dimenticata-

Nel 1846, per far cesa grata ad un suo compagno di Collegio sig. Molinari, serisso pel debuto di lui dei pezzi che latrodusse nell'opera di Raimondi Il Dajlatto del 1860 sters sernato, che pur piarcquero Serisse in seguito pel Teatro Nuovo Topera lundi Dan Checco sopra pracio dello Spadetta (1850). L'esito strepitaso del primo atto scemò in bonon parte quello del secondo, anche perceb non piarcepe la scema delle possate: «¿la paca sicurezza degli esecutori in generale fuee sil cibe la munica di questo secondo atto non si trovo al livello di quella del primo. Però l'Inflate Cassocia co'ssos prollèg, di sir consico le loca a peto a peto pro progrere, ed estrate talmente nel favore del pubblico, che estussassato dal primo tato applandra nunche il secondo. Il Dan Checos ebbe l'enere assimen con la compagnia, coristi ed orchestra di passare dal suo mulle tetto ella grardidas reggia di S. Carlo in occasione di sersita data con appallo isospesi a beneficio della pubblica.

Il nostro maestro compose nel teatro S. Carlo nel 1851 l'opera seria Folco d' Arles, sopra libretto di Salvatore Cammarano, ch'ebbe lieto incontro. Nell'anno appresso 1852, per le stesso teatro, scrisse Guido Colmar con libretto del Bologoese, opera che ottenne non altro che un successo di stima ad onta che alcuni pezzi venissero applanditi ed elogiati. Pel Teatro Nuovo poi scrisse nel 1855 l'opera buffa in quattro atti Un Geloso e la sua Vedova con poesia di Ernesto del Preite, e quantunque il successo non fosse stato simile a quello delle altre sue precedenti composizioni, vi furono dei pezzi che incontrarono il pubblico favore. Il maestro si ostinava a voler questa musica superiore alle altre sue prime encomiate, e adduceva ragioni dell'insuccesso, che noi qui non riportiamo per non entrare troppo nel merito, lasciando tale compito a quelli che dopo noi scriveranno sul valore artistico e sulle opere del de Giosa, Nello stesso anno 1855 compose per S. Carlo l'opera seria Ettore Fieramosca con poesia del signor Bolognese. Fin dalla prova generale si diceva gran bene di questa musica e si presagiva il più splendido successo. Ma in fatti teatrali chi può mai prevedere quello che avverrà all'alzarsi del sipario, che il più delle volte fa cangiar di aspetto ogni cosa ?... Fieramosea cadde compintamente, ed il quarto atto, che pure si riteneva magnifico e da produrre effetti di entusiasmo, con le incessanti disapprovazioni del pubblico suggellò il tremendo fiasco. Molti pezzi si salvarono dal naufragio, ma l'opera non ebbe che poche rappresentazioni.

Scrisse nello stesso anno pel Teatro Nuovo di Firenze sotto l'impresa Lanari l'opera Le Due Guide, sopra libretto di Marco d'Arienzo, ch' ebbe riuscita brillantissima. Il genere tirolese che dominava in quest'opera fu conservato dal principio alla fine. Si volle sempre la replica del coro di festa, e particolarmente si applaudiva all'unanimità la tirolese della prima donna, un racconto del tenore seguito del largo del finale, ed il duetto della maledizione. Pel Teatro d' Angennes di Torino scrisse nel 1856 l'opera semiseria in tre atti Ascenio il Gioielliere, con parole di Sesto Giannini, che piacone dopo la prima rappresentazione. Il protagonista nella prima recita, vinto da soverchio orgasmo e da un certo timer panico, canto falso tutta la sua parte; ma rimessosi nei suoi mezzi, si rifece con usura, nella seconda recita, della riprovazione che aveva avuto dal pubblico la sera innanzi. Si replicava un racconto buffo del duetto, e venivano fragorosamente applauditi il finale secondo ed il coro delle nozze con accompagnamento di hicchieri. Piacque parimente nella stessa città l'opera buffa in tre atti L'Arrivo del Signor Zio , rappresentata nel 1856 al Teatro Sutera, ora detto Teatro Rossini. Per quest opera cominciò la lunga polemica tra l' avvocato Brofferio e Regli direttore del giornale Il Pirata, che da Milano denigrava la musica che tanto piaceva a Torino. Il Regli ebbe più tardi il suo trionfo, perche invitato il maestro per metterla in iscena in Milano, colà cadde compiutamente, e de Giosa fu obbligato per l'insuccesso di svignarsela e la stessa sera parti per Genova. In viaggio gli accadde di udire da alcuni, che avevano assistito a quella malaugurata rappresentazione, roba da chiedi si dell'opera che della mediocrissima esecuzione, il maestro che fingeva di dermire si rannicchiava sempre più in un angolo della diligenza che in quei tempi faceva il viaggio da Milano a Genova. Quivi giunto, dopo alquanti giorni seppe che avendo l'impresa dei Teatro Re di Milano cambiato alcuni cantanti, l'opera aveva avuto qualche vantaggio nelle sere consecutive, ma zoppicando sempre, ed a stento sostenendosi tra il noco favore che le accordavano alcuni e la generale riprovazione. In Torino ebbe il de Giosa invito dall'impresario Merelli di serivere una grand'opera pel Teatro della Scala: ma predominato da un pregiudizio dominante nell'Italia superiore che le opere che andavano in iscena la sera di Santo Stefano 196 dicembre) deveyane tutte immancabilmente cadere, non volle accettare l'invito, anche perchè il Lanari non sembrava disposto a compensarlo convenevolmente. Mal si avvisà nerò il de Giosa di rifiutare una bella occasione di scrivere per la Scala a qualunque condizione, perchè un incontro in quel teatro avrebbe potuto aprirgli una brillante carriera. Di ritorno in Napoli nel 1857 scrisse pel Real Teatro del Foodo l'opera comica in tre atti Isella la Modista, sopra vecchio libretto dell' avvocato Tarantini, che fu trovato di noco interesse, e l'opera non ebbe successo alcuno.

Scrisse nel 4858 La Cristiana per Venezia, ed 18a di Benevento per l'apertura del gran Teatro Picciani in Bari. Nel 4859 el Teatro dell'Opera Comica in Parigi scrisse La Cheure-touris, e pel San Carlo di Napoli Il Gitano. Ma queste qualtro opero, per ragioni che per nulla entrano nel mostro soggetto, non furvono mai rappresentate.

Nello stesso anno 4859, invitato dal Municipio di Bari, compose una cantata per solonnizzaro il matrimento di S. A. R. il Duca di Galabria colla Principessa Maria Sofia di Baviera, e da Ferdinando II ebbe la decorazione dell'Ordine di Francesco I.

Nei 1868 arrisse poll Teatro S. Carlo l'opera seria II Bece di Bapies, parole di M. A. Bianchi, che mo incentifi per malla. Egli ne prevedera il cattiro successo, anche pel pocoultre degli eccettori; e non volvan in alcan modo farla rappresentare. Ethe perciò forti questioni cell' impressiro Pasierla, i catto che corperte rator degli atti legarpoi a consiglio dei suoi amici gli convenne codere, e catrificare il suo aumor proprio in adequimento del suo contratto. Molto a malincuore acconsenti che l'opera venisse rappresentata, ed ehbe qual si prevedeva inevitabile caduta: ad onta di ciò, il finale ottenne qualche successo, ed il maestro venne clamorosamente invitato a mostrarsi replicate volte sul proscenio; piacquero altri pezzi più o meno, ma l'opera non si rappresentò che le sole quattro sero di obbligo per gli abbonati. Nel velgere di quello stesso anno scrisse una cantata pel Santo Patrono di Acquaviva nella provincia di Bari. Inoltre compose gran numero di pezzi vocali per camera in italiano e in napolitano, cioè stornelli, canzoni, ballate, ariette, duettini, terzetti ec. e molti sono stati tradotti in francese ed in inglese. Onde meglio ed a più vantaggiose condizioni occupare il suo tempo, si decise ad accettare di essere uno dei due direttori del Real Teatro S. Carlo di Napoli, e per un solo anno direttore della Fenice di Venezia. In quello che ora volge (1), invitato dal Vicerè d'Egitto, assunse l'incarico di formare una compagnia di valenti artisti che egli dirige in quel Teatro del Cairo, e l'opera sua è stata tanto gradita, che quel Vicerè per addimostrargli la sua soddisfazione, gl'inviò per mezzo di Dranhet Bey, il quale doveva recarsi a Napoli, le insegne del Medjidiè.

Di musica chiesaultea il de Giosa ha composto tre Merati Gleria per quattro soci can cora o grande crebate un Mognificat, due Schre Regines, un'Are Moria, due Litenie, quattro Tentino Pirpo a. solo, a doute de al trenta, treastro iricavate dia pensieri principali delle citta Merabirit, onde non centire in chiesa frammenti di operateriali, che frasteranno l'attenzione e distraggeno gli animi dalla devozione.

dalla devozione.

Nicola de Giosa è accademico corrispondente del Reale,
tatituto Musicale di Firenze, Socio onorario dell'Accademia
Filarmonica di Bologna, di Santa Cecilla di Roma, della
Società Rossiniana di Pezaro. Socio promotore del Monu-

<sup>(1)</sup> Si parla dell'anno 1870 e 71.

mento a Guido d'Arezzo, Socio onorario della Secietà Filarmonica di Napoli e dell'Associazione accademica Napolitanz, Secio della Filarmonica Belindi Palermo, e Presidente rall'Associazione Nazionale Italiana di Scienziati , Letterati el Artistiti Napoli per la sezione musicale, la giugno 1801 fin decorato dell'ordino dei St. Maurizio e Lazzaro, e nell'istituristi Portine della Corona d'Ilatina ne fin nominato militale.

Invitato il de Giosa, al pari di tutti gli altri contemporanet, a somministrare qualche chiarimento sul proprio conto, credè regolare in ultimo di dare di se un'idea, in uno schitzo che abbiamo trovato così leale, che a compimento e fine della boerrafia qui trascriviano:

In generale è pign o nello studio della musica non lo 
è tanto. Vorrobbe ner pregare da difenionarsi suo così 
detta mercanti ma appena Arriva si gradia delle inor 
scale, si soni indere prometendosi di riterare la dimai, sia so che non ci pensa più. È suceramente grannati, sia che non ci pensa più. È suceramente gransi a di pensa più. E suceramente gransoni della prometa di repop presto le offiserver, per e secre syronta o fare cell pure. Della contransmente il bene della gioventi musicale, na peos si
mutere di casa per aintarla. Nel parlare diec che la ricchezza ci quasi la felicità dell'amono, ma se improvisamente di un giorno mil attro perdesce tutti i pechi solfi che
possiole, se ne dorrobbe appena l'anoman son riceve impressioni produnde se non in Musica: .

### Cemposizioni di Nicola de Giosa esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- 4.º Una lagrima sulla tomba del Conte di Gallenberg, Preghiera per voce di soprano con cari ed orchestra, eseguita nella sala del Collegio di Musica dagli allievi del medesimo 1839.
- 2.º Inno funchre per quattro voci a core con orchestra, an-

che scritto in onore del Conte di Gallenberg, eseguito

 La Casa de tre Artisti, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1842.

4.º Elvina, opera semiseria in tre atti. Napoli Teatro Nuovo

 Don Checco, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1850.

6.º Folco d'Arles, opera seria in tre atti. Napoli Teatro San Carlo 1851.

7.º Guido Colmar, tragedia in tre atti. Napoli Teatro San Carlo 1852.

8.º Ettore Fieramosca, opera seria in tre atti. Napoli Teatro San Carlo 1855. 9.º Un Geloso e la sua Vedova, opera comica in tre atti.

Napoli Teatro Nuovo 1857.

10.º Le due Guide, melodramma in quattro atti. Teatro Nuo-

vo di Firenze 1857.

11.º Isella la Modista, opera giocosa in tre atti. Napoli Tea-

tro del Fondo 1857. 12.º Il Bosco di Defne, opera seria in tre atti. Napoli Teatro San Carlo 1864.

13.º Messa per quattro voci e grande orchestra 1838.

14.º Dixit per quattro voci con cori e grande orchestra 1839.

16.º Magnificat per voce di basso con cori ed orchestra 1839.

# II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1º Acassio il giolelliere, opera semiseria, Torino Teatre D Aagemen, 1886. — T L'Arriro del riguere sio, opere balis, in par atti. Tranto, Teatro Serra, (esa detto Bossini) 1865. — T La Cristiane, opera seria. Venera 1888. — 3º Ma di Boccerato, opera seria. Peri resi del Teotro Feccioni 1889. — 5º La Chausro-constitu. Perigi Teatro dell'Opera Cenica 1859. — 5º M Gilsson, opera seria. Napoli Teatro Stan Lella 1859. — 5º M Gilsson, opera seria. Napoli Teatro Stan Lella 1859. — 7º Catalas per solomizare

il matrissioni del Dict di Galibria colla Princepena Maria Sola di Reviera 1850 — Si Cantaia scritta pi Santo Fortros di Accassi nella Provincia di Bari 1864. — D'iberral Alfons di remante, that, steredili, destini e terretti per camera, in lingua italiana. Al ri di canana inpolitane e di romanne francesi. — Di musiche chiesachico dire le soprenennia la composita netre: — 10° Tre Morse di spirita, per quattro voci con core o grando erelestra. — 11° Dia Registra. — 11° Dia Santo Registra. — 11° Dia Condentia. — 12° Dias condentia. — 10° Dia Condentia. — 10° Tre sidenia ricavate dai ponsier principali, dello citta Morse. — 10° Tre sidenia ricavate dai ponsier principali, dello citta Morse Dictaia Morse. — 10° Tre sidenia ricavate dai ponsier principali, dello citta Morse Dictai.

### GIUSEPPE PUZONE

Nel dicembre del 1881 nacqua in Napoli, da Raffaele a Maria Auta, Giuspep Puzone. Incilanto fin dalla fanciullezza per naturale disposizione alla carriera dalla musica, comincià a studiarme la grammatica, e quando all' eltà di undici anni nel 1832 fin ammesso alle scuole esterno di San Pinto a Majella, canarzellava gli il primo libre dei neleggi dello Zingarrelli. Siecomo bisognava sonare un istromento per napierae and un posto gratulto, predificase giboba, el qualo fece tali progressi, che trascorso un anno e qualcho mese contenno per concorro l'ambito posto nel convito del Collectione per concorro l'ambito posto nel convito del Collectione per concorro l'ambito posto nel convito del Collectione per concorro l'ambito posto nel convito no di quello strumento, el ammesso nell'orchestra di esercitizazione come secondo obb, ebbe presto l'avanzamento a primo, el in seguito venno moninato maestrino.

Came premio dei progressi che ogni giarne di più faceva, e perchè prostava dei servigi al Collegia sanande in orchestra e dando lezione alle classi inferiori, gli wenne concesso dal direttore Zingarelli di potere studiare il pianoforte on Francesco Lanza, il parimento con Genanze Parisi, ed a suo tempo chbo le prime nozioni del contropunto da Franceso Ruggii. Merò Cingarelli, passò, dopo qualche tempo, alla

scuola del Donizetti per perfezionarsi nella composizione ideale e nell'orchestrazione, corsi che terminò poi col Mercadante. Sotto la direzione e scorta del Donizetti scrisse le sue prime composizioncelle per oboè e clarinetto; poi nel 1836 una Messa per quattro parti a grande orchestra, ed un Vespero per due tenori e bassi, con orchestra. Negli anni appresso scrisse due sinfonie, una di genere ricercato e l'altra di genere fugato. Trovandosi Rossini in Napoli nel 1839, e pregato di onorare di sua presenza il Collegio perchè gli alunni desideravano di conoscerlo ed osseguiarlo da vicino, affin di riceverlo il meglio che si poteva (Donizetti allora era assente da Napoli), si pensò di fare scrivere della musica espressamente, ed al Puzone fu dato incarico di comporre un Inno, che preceduto nell'esecuzione dalla prima delle due sinfonie sopra dette, si meritò gli elogi e gl'incoraggiamenti del sommo che imperava sul mondo musicale. Allorquando il Governo del Collegio decise di dare una grande accademia per onorare la memoria del tanto celebrato compositore di musica di balli Conte di Gallenberg, il giovinetto Puzone ebbe egualmente l'incarico di scrivere un Preludio funebre, che fu trovato molto caratteristico per la luttuosa circostanza. miloba? di oc

Nell'inverso del medestino amo 1839 errises anche auto in scorta dei suo maestro Donicatti pel Teatro Agrev un meloframma semiseria sitiloato II Merchez Alberguti, ed che pintitato bonosa recoglienta alla pubblico; che a preferenza applandiva la cavatina del huffo, un doetto tra questa e la prima doma, altro tra questo di litente, e al ifante. Quando rel 1840 Deniretti crede della sua diguità di abbaccione il paste che dono allora avera occupato, Microdante che gli uncesse alla sua volta non negole sue lezioni a quegli alliete del Deniretti, che quantunque distinistaria, non per aeco cena provetti ende uscire dall'istinto. Tra gli cletti il pranone fu uno d'apreferiti, e estress sotto in una direttione due grandi Sinfessie nel 1841, una Entarias per Aromba che grindio Sinfessie nel 1841, una Entarias per Aromba che retinibace con accompannente di crebetta, un Tantun gene

per dus vei con orchestra, un altro per voce de basea ander ou n'chestra, de um gran Linino i per quattre voca, due teorie e due bassi, con cori è grand' orchestra, trovata allera eltimo coinponimento da tutti i maestri del lungo e rimanta traditionale in Collegiu, tanto che, nebbeni deconsi quasi trent'ami da che fu coinposta, si esegoe partatistria degli alunti nelle assir fionatissi che si famo e cella Chiasa di San Pietro a Majella odi in quella della Pieta de Turchin, ore solo il Collegio si insorta in latto il suo lussa e spindore. Serisso poi nel 4833 per uno particolare coercini un dallar Fantasia per due chole, un'altrà per fagatta siole, ed un duetto per choè e charinetto, e tutti questi persi con accomissiammento di orchestra.

Nel 4844 venne scritturate come maestro concertatore al cembale nel Real Teatro S. Carlo, Nel 1845, setto la direzione di Mercadante, scrisse la seconda sua opera pel Teatro del Fondo intitolata Il figlio dello Schigeo, sopra libretto di Marco d'Arienzo. In quest' opera seria vennero applauditi la cavatina del soprano, un duetto tra soprano e tenore, l'aria del tenore e quella del basso, ed il finale secondo. Esecutori furono la Tadolini . Fraschini e Coletti : meno il secondo finale, gli altri quattro pezzi vennero pubblicati per le stampe. In quest anno, perchè trovavasi di aver compite i suoi studii ed essere giunto all' età nel la quale i regolamenti del luogo prescrivono l'uscita, egli abbandono il Collegio, e quasi nell'esordio della sua carriera artistica pensò di menar moglie, che lo rese padre di numerosa prolectio Nel 4849 scrisse da se solo, e senza altra guida, l'opera seria in tre atti Elfrida di Salerno con parole di Sesto Giannini, eseguita nel Real Teatro di San Carlo dalla Tadolini,

Boncardo e Varesi y e piacquero la cavatina del soprano, quella del basso, i un duetto tra basso e soprano, e l'aria finale.

Nel 4851 la nominato direttore del Real Teatro di San Carlo.

Invitato nel 1852 a scrivere pel Teatro del Fondo, ivi fece rappresentare dalla Penco, Pancani, Salvetti, Luzio e Cresci il suo Dottor Sabato, commedia giocosa in tre atticon poesia di Almerindo Spadetta. Due pezzi soli cantati dalla signora Penco vennero applauditi: il resto passò inosservato o sotto un profondo silenzio. Buona parte di tale insuccesso si addebitava al libretto, identicamente modellato su quello del Barbiere di Siviolia. Che che ne sia, non si fecero che poche rappresentazioni. Nell'opera di varii autori intitolata Il Ritratto di Don Liberio scrisse un finaletto: e nell'altra Le Notre frastornate da un parco, scrisse un duettino che riscosse applausi. Da quel tempo si dedico interamente alla direzione teatrale ed a comporre musiche chiesastiche. Nel 1856 il Barone Brennier, ambasciatore di Francia in Napoli, che io avvicinava molto, diemmi incumbenza di proporgli un valente muestro per comporre espressamente un gran Te Deum onde solennizzare nella Chiesa dell' Ambasciata Francese in San Giuseppe a Chiaja la nascita del figlio di Napoleone III. lo gli proposi il maestro Puzone. Il suo Te Deum ivi eseguito ebbe pieno successo, e venne dalla generalità giudicato pezzo di gran fattura e di bell'effetto. Oltre la musica menzionata, ha composto il Puzone svariatissima altra, della quale non puossi precisare l'epoca ch'egli stesso ignora, ma che però dev'essere collocata tra il periodo del 1854 fino ad oggi, in cui trovasi di aver composto un Qui sedes per voce di tenore con clarinetto obbligato ed orchestra, ed un Laudamus per voce di baritono con arpa obbligata ed orchestra, Inoltre ha scritte altre tre Messe per tenori e bassi con orchestra; un secondo Vespero idem; un Credo per tenori e bassi con due cori, ed un altro più corrente e facile per tenore e basso solo, ambidue con orchestra; tre Tantum ergo , il primo per sola voce di tenore, il secondo per baritono, ed il terzo a duetto per tenore e basso con orchestra; due piccole Litanie, una Salve Regina, un'Ave Maria per vope di tenore solo, tutti con orchestra ; quattro mottetti per Mena novelli nell'Avvento; altri per indnazazione per soli e cori con orchestra; altri quantità ali perzi stacati, di servire nelle funcioi como perar voluni per comodo ed a scella dei cantanti. Essi vanho così distinti. Soli e soli core core, duetti o destri con crop returni, baritani e bassi, oltre due sinfonio diverso affatte dalle altre mentevate. Quando ed 1801 fu disposto che l'erchestra dal Teatro San Carlo non più fosse diretta da un primo violino, ma da un menstro di cappoli campositore, fra des monissi vi fi il Puznos, che occupa tuttavia quel posto e che futtle ca lunressa hamo ricestata.

Nel 19 maggio del 1862 venne nominato da S. M. il Re d'Italia Vittorio Emmanuele IIº a Cavaliere dell'ordine Mau-

Finalmente per la Congregazione dei Sette Dolori scrisse nel 1864 le Tre Ore d'Agonia di N. S. G. C. per tenpre, baritono, basso e coro, con accompagnamento di pianoforte o armonio, violoncello obbligato e contrabbasso.

Qui finiscono tutte le musiche finora composte dal maestro Giuseppe Puzono, augurandoci che presto ne registriano delle altre, e pregandolo che al mitazione de sono compagni non dimentichi di regulare qualche suo pregevole autografo all'Archivio di questo Collegio, ove venne educato nell'arte che decorosamente professa.

- Composizioni di Giuseppe Puzone esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Inno in lode di Gioacchino Rossini, eseguito nel teatrino del Collegio 1839.
- Il Marchese Albergati, opera semiseria in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1839.
- 3.º Il Figlio dello Schiavo, opera seria in tre atti. Napoli Real Teatro del Fondo 1845.

- Elfrida di Salerno, opera seria in tre atti. Napoli Real Teatro San Carlo 1849.
- Il Dottor Sabato, commedia giocosa in tre atti. Napoli Real Teatro del Fondo 1852.
- 6.º Messa per quattro parti e grand orchestra in do terza minore 1836.
- Preludio Funebre, scritto in morte del Conte di Gallemberg 1839.
- Sinfonia a grande orchestra di genere studiato in re terza maggiore 1840.
- 9.º Altra idem di genere fugato in la terza maggiore 1840.
   10.º Altra a grande orchestra in re terza maggiore 1841.
- 11.º Altra idem idem 1841.
- 12.º Fantasia per tromba e trombone con orchestra 1842.

  13.º Litania per quattro parti con cori e grand' orchestra in de terza minore 1842.
- 14.º Tantum ergo per due voci tenore e basso con orchestra in mi hemolle terza maggiore 1842.
- 15.º Altro per voce di basso id. in la bemolle terza mag-
- 16.º Fantasia per due oboè con orchestra 1843.
- 17.º Finaletto aggiunto nell'opera Il Ritratto di Don Liborio
- 48.º Duettino aggiunto nell'opera Le Nozze frastornate da un pazzo di autori diversi.

### II. Altre mentovate nelle diverse biografie.

1º Sinosia a grande orchestra in re terra maggiore. — 2º Altra fixen in mi banolic terra maggiore. — 3º Mera in re terra maggior re per tenori e basi con orchestra.—4º Altra, idem, id. in do terra maggiore. — 5. Credo, per quattro rooi tenori e basi, con corș e grande orchestra, în re terra maggiore. — 6º Altro per tenore di basu soble con con in de terra maggiore. — 7º Altro per tenore di basu soble con con in de terra maggiore. — 7º Altro per tenore di orce de sariono, tide in la terra maggiore. — 5º Altro per core cid sariono, viden in la terra maggiore. — 5º Altro per ce di bariono, tiden in la terra maggiore. — 5º Altro per de detto te-

sage a know deen in the hemale terra maggiore — 10° Den ginden Latania — 11° Una Soler Regiona, no voca de instança, no is terra maggiore can orchestra. — 12° 'Un due Maria, per vecer di tenera, no is terra maggiore can orchestra. — 10° Un due Maria, per vecer di tenera descen orientation per la terra maggiore. — 10° Quantra militati per menuta e vecer de la terra de la contra de la contra del contra del la contra del contra del la contra del la

## MICHELE BUTA

Da un Michele Ruta stato già allievo del Fenaroli nel Conservatorio della Pietà de' Turchini , na eque Vincenzo Ruta, che di poi nella professione musicale venne parimenti educato nel Collegio di San Seba stiano e sotto la scuola dello stesso Fenaroli si trovò con discepolo di Mercadante. Da questo Vincenzo nacque in Caserta nel 1827 quel Michele Ruta di cui ora ci occupiamo. Dopo avere appresi i primi rudimenti della musica dal padre e dall'avo , venne ammesso come alunno a posto gratuito, previo esame, nell'attuale Collegio di San Pietro a Majella l'anno 1841. Imparò da Francesco Lanza a sonare il pianoforte, da Gennaro Parisi il partimento, e le prime nozioni del canto dal figlio del celebre Cimarosa: ed inoltrato in questi ultimi studii, li perfeziono e compi sotto la direzione di Girolamo Crescentini. Da Francesco Ruggi apprese poi i primordii del contropunto, e divenne uno de prediletti allievi di Carlo Conti quando questi venne a maestro nel Collegio. Obbligato a ricominciare da capo col Conti-il noioso ma necessario tirocinio delle lezioni di contropunto, colla sua solerzia e col suo buon volere giunse nel periodo di tre anni a compiere tutti i corsi, non escluso quello della composizione. In tal frattempo riceveva consigli anche dal Mercadante; che come birrettore del Collegio doveva dare la sua approvazione perchè la composizione di un alunno potesso essere posta in concerto, ed allora dava di fatto le sue istruzioni a quei giovanetti che mostravano volontà di meglio apprendere.

Avvennero i mutamenti politici dell'anno 4848: il nostro Michele Rutz, all'insaputa della sua famiglia, non meno che dei suoi superiori, abhandonò il Collegio, e postosi fra volontarii che venne ad arrolare la Principessa di Belgiojoso. cecolo partito per la guerra che su campi Lombardi si guerreggiava.

In quel tempo di generale commozione e di giovanile relaziamente, conservanno acona la divisa di alumo del Calmento, conservanno acona la divisa di alumo del Calmento, estrisse un fano patriolito per quattro voci e core con accumpagnamento di bando militare, che lo eseguito, come è da cerdera; in mezza alle più entusiastiche acelamenziani, sopra un carro che nel carroscule del Risk percorreva il la dialla Reggia va sino all'Albergo de Poveri, Altro fano mitra compose in Cambrilla, sopra prod di Stenero Campetira compose in Cambrilla, sopra prod di Stenero Campetira conspose in Cambrilla, sopra prod di Stenero Campetira construo discretario astronomico. Enresto Capocci, Questo che batto felice successo non solo in Milano, ma in tutto che tatto felice successo non solo in Milano, ma in tutto del cuttà l'altiane e ove vincia seguito, che a consiglio, che a consiglio, che a consiglio, che a consiglio, che a consiglio de l'active Giovanni l'incordi.

Avrenuta la fatala cataturde di Noura, era terminate la scopo dei uno servizion militare, e la suòre a sano catago di ripiatriare e dedicarsi di hel muoro interamente all'arte. Per non direcir supporte per persiguitato per i una pirato di libertà dal governo di Perdinando II, cercò di star risti-rato e mostrara il mone possibile, nonhe nell'esercizio per la professione. Nella solitudine, che pure per lui era una necessità, compose le seguenti opere didacatilente.

. 1.º Ricordi pei giovani compositori, pubblicati nella Gazzetta Musicale di Napoli, e riportati da parecchi giornali italiani e stranieri. Scopo principale di tali Ricordi era quello di analizzare le varie tessiture de'pezzi musicali finora usati e discorrere della loro nomenciatura.

- 9.º Corso completo di composizione, edito da Teodoro Cottrau.
- 3.º Annotazioni ed illustrazioni all'opera del Fenaroli intitolata Regole e Partimenti , pubblicate dall' editore Del Menace in Napoli.
  - 4.º Grammatica elementare di musica, edita da Ricordi in Milano.
  - 5.º Breve metodo di canto, edito da Tramater in Napoli. 6.º Corso completo di canto corale, edito da Maddaloni, e
- Nel 1853 compose pel teatro S. Ferdinando a Pontenuovo l'opera semiseria Leonildo sopra parole di Federico Quercia; e nel 1859 sopra libretto del signor Domenico Bolognese compese l'opera seria pel Real Teatro del Fondo intitolata Diona di Vitru. Per l'inaugurazione del Teatro Piccinni in Bari, compose una Cantata ch'ebbe brillantissimo successo. Scrisse pure molta musica per camera, ed in questa trovansi cli Album sotto questi titoli :
- 1.º Canti d'amore, sei pezzi per camera in chiave di sol con accompagnamento di pianoforte.
  - 2.º Aurora e tramonto, idem, idem.

finera pubblicato sino al quarto fascicolo.

- 3 º Memorie e sospiri, idem, idem. 4.º Eco della Campania, idem, idem.
- 5.º Eco de'Monti Tifatini, idem, idem.
- 6.º L' Arpa mia, idem, idem.

Di più compose la seguente musica chiesastica. Due grandi Messe per quattro voci con orchestra. Due Dixit Dominus idem idem. Tre Messe alla palestrina, due altre con arna. armonio, violini e contrabbasso, e tutte a tre voci di tenori e bassi. Una Messa di Requie per quattro voci e grande orchestra. Un Te Deum , id. idem. Due Credo , id. idem. Due Agonie per tre voci di tenori e basso, una cen orchestra, l'altra con arpa, pianoforte ed armonio. Il Gredo in si bemolle terza maggiore ed il Dizit in do terza maggiore si eseguono continuamente in tutte le Chiese di Napoli e sono divenuti nonolari.

Michele Ruta prese moglie nel 1853. Sua figlia Gilda, giovinetta di anni sedici, è già una distinta pianista, e tanto bene inoltrata nella composizione, che di fondate speranze di un suo prossimo brillante avvenire. Questa cara giovinetta, in età ancor si tenera, è ora maestra di pianoforte e di canto corale nella Seuda normale di Terra di Lavoro.

Il mastro Ruta scrisse accora dal 1865 a del 1870 molto musica che per il primo introbase, nei drammi di prosa. Tra questa merita particolare mentione ed otteneo il publico favora. D'orgin nell'opera Ils Santo et an Patrizio, oltre i varii pezzi introdetti nel Bon Giovanni di Maruna, nel Fausto e nella Notte di S. Burislomeo, e questi con accompagnamento di armonio, la Romanne nella Mandalesca e nell'Antonio Foccarini; la Serventare di Boltello con accompamento d'arpa nella Griedda. Compose altreia la musica del hallo Innelda, e acrisse puro nelle varie. Riviate (pora dei circestanza) representate dalle compagnie di prosa nel R. Teatro del Pendo, savariati pezzi che indistintamente più nemo piacquere tutti.

Il Ruta animato sempre da un amore crescente che luper l'arte sua e da una ferra volontal die fanfar, compone sempre, nelle poche ore che libere gli lascia l'esercizio di Magetto insegnante. In questo momento trovasi di aver terminato dise opere testrali , Caterine , opera semiseria con poesia di Salvatore Speranta, e Morco Boszari, il cui l'ibretto è ancora di sua composizione, cono attende che principale di significatione del pubblico. Egli vive vita titirata, laberisca, ma onesta ; situato e rispettato dai "suacollaghia mella professione, ed elogiato da quella società della quale è bello crammento.

### I. Composizioni di Michele Ruta esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- 1.º Diana di Vitry, dramma in tre atti. Fondo 1859.
- 2.º Grammatica elementare di musica.
- 3.º Breve metodo di canto.
- 4.º Ventiquattro solfeggi elementari.
- 5.º Cavatina per voce di baritono con accompagnamento di nianoforte.
- 6.º Romanza per voce di tenore, idem.
- 7.º Cavatina per voce di soprano, idem.
- 8.º Duetto per soprano e baritono, nell'opera Lconilda, idem. 9.º Brindisi, Serenata, Canzone del Monaco, Preghiera e Ballabile nell'opera D. Giovanni di Marana.
- 10.º Canzone del Topo. La buona notte di Mefistofele e Canzone della Pulce nell'opera Fausto.
- 11.º L'Orgia, Bolero nell'opera in prosa Un Santo ed un Patrizio.
- 12.º Bolero nel D. Cesare di Bazan.
- 43 º Romanza nell'Antonio Foscarini.
- 44.º Romanza nella Monaldesca.
- 45.º Canti d'Amore, sei pezzi per camera in chiave di sol. 16.º Canti patriottici, idem.
  - 17.º Album vocale, idem.
  - 18.º Ispirazioni della Campania, idem.
- 19.º Tre pezzi per camera, idem.
- 20.º Tre duettini per camera, idem. 21.º Duetto per contralto e basso, idem.
- 22.º Inno di Guerra degl'Italiani, canto all'unisono, idem. 23.º La Flotta Italiana, fantasia per canto in chiave di sol.
- 24.º I funerali d'Amore, canzone nello Shulock opera drammatica, idem.
- 25.º Melodia per canto con accompagnamento di violoncello.

#### - 1017 -

- 26.º Mestizia, duettino per mezzo soprano e baritono con accompagnamento di pianoforte.
- 27.º Illusione, romanza in chiave di sol.
- 28.º La Volubile, ballata, idem.
  29.º Il mio pensiero, romanza per sograno, idem.
- 30.º Il sospiro, remanza, idem.
- 31.º La cantante, valzer per soprano, idem.
- 32.º Corso completo di composizione.

  33.º Il Carnevale di Roma, sette pezzi per ballo, per pia-
- noforte.
- 34.º Cinque pezzi sull'opera La Forza del destino, idem. 35.º Tre Melodie e Barcarola, idem.
- 36.º Cinque pezzi sopra opere diverse, idem.
- 37. Onattro nezzi sull'Elnava, idem.
- 38.º Tre pezzi sul Simon Boceanegra, idem.
- 39.º Due pezzi sul Rigoletto, idem.
- 40.º Quattro pezzi sul Vespro Siciliano, idem.
- 42.º Cinque pezzi sulla Traviata, idem.
- 43.º Otto pezzi per ballo, idem.
- 44.º Fantasia per pianeforte e violino sopra motivi popo-
- 45.º Ventuno pezzi diversi, idem.
- 46.º Fantasia per pianoforte a flauto sopra motivi popolari.

### H. Altre menzionate nelle diverse biografie

1º Lousildo, opera senineria. Nipoli Toutro San Ferdinando 1633—2º Censo completo di canto oraña. O filicoria pei piosona compositori, —4º Annotarioni ed libstrazioni all'opera del Fearroli. — 5º Asovae a l'amondo, album per canera contenuele sei pezzi vecali, in chiave di sol con iccomportamento di pianeforte. —6º Momerie e Soppiri, album, idem. — 19º Carlo di Monti Tiplicia, album, idem. —5º L'Arpa min, album, idem. —9º Arie diverne intelostte entil opera in prosa Le notte di S. Rectionocc., —10¹ La Secrentare.

rema sell'opera Grisolfa, elem., "1" Imridia, ballo, con orchestra. "1" S'astrait pera rotta di intreasse milla finistica dell' most 1867.

"1" Des grazali Henne per quattro voci can orchestra... "1" Ten Mars.

18" Des grazali Henne per quattro voci can orchestra... "1" Ten Mars.

21" Des grazali Periori, "1" Des plate a tra voci, due teneci e bassa, con arpa, armonio, violini co contributio... "16" Una Marsa di Renni e pragutto voci ci perantio voci ci perantio voci ci perantio voci ci perantio rotto ci perantio rotto ci perantio rotto ci perantio rotto ci perantio voci, iden... "18" Te Denni, iden... "19" D'erdo, iden... "80" Des Algarico arpa, pianaforte ed armonio... —11" Credo in si bemolie terra maggiore per quatto voci el orchestra."

### GAETANO BRAGA

Ai 9 giugno 1829 nacque in Giulianuova, terra degli Abruzzi, Gaetano Braga, Perchè la madre voleva destinarlo allo stato chiesastico da bambino, cominciò a studiare lingua latina. Presentate un giorno alla signora Maria Giulia Colonna Duchessa d'Atri, la quale solea passare sei mesi nelle sue terre colà poste, questa nobile donna vedendo il Braga sì vispo e di fisonomia sì arguta ed intelligente, prese a suo impegno il decidere i genitori a dedicarlo piuttosto a studiare la musica, per la quale mostrava inclinazione e disposizione, poichè appena sentiva una cantilena per le strade o nelle chiese, la riteneva a memoria e la ripeteva con un certo gusto naturale, e con quella sua infantile vocetta di soprano che incantava tutti. Aveva di più avuto in Giulianuova il soprannome di Capobanda, stante che quando egli usciva coi suoi compagni dalla scuola di latino, facendo della sua mano una specie di tromba, indicava qualunque cantilena di fresco imparata, che poi faceva ripetere a quei che l'attorniavano. Deciso e persuaso dai consigli della prelodata signora Duchessa, il suo buon padre, quantunque di ristrettissime finanze, fece i possibili sforzi onde mandarlo a Napoli col meschino asserno di sette ducati al mese bastanti appena per ricevere alloggio e vitto in qualche modesta famiglia, fintanto che rimaneva alunno nelle scuole esterne del Collegio.

Nel 24 giugno 1844 cominciò a studiare coi primi rudidimenti della musica anche il solfeggio, sotto i maestrini Pergetti e Cellini. Dopo un anno sostenne con tanta lode un esame di canto, che fu reputato meritevole di un posto gratuito , benche ultimo tra 64 compagni che l'avevano preceduto nell'ammissione. Non contava ancora gli anni 12, e come il nosto che aveva ottenuto nel Collegio non vacava effettivamente in quel momento, la sua protettrice lo fece entrare, obbligandosi al pagamento corrispondente sino a che vi fosse la vacanza del posto, ed il Rettore del Collegio, nerchè di età troppo tenera, lo faceva dormire nel suo ap- . partamente. Seorsi alcuni mesi, avendo Mercadante vista la bella disposizione del giovinetto e la sua attitudine ad anprendere e ripetere con gusto quelle lezioni che gli venivanoassegnate, determino di volerlo, quando ne sarebbe stato alla portata, tra il ristrettissimo numero di coloro che sceglieva ad essere suoi discepoli, e perció lo affidó al maestro Rustiper dirigere la sua educazione per la parte del canto ; al maestro Parisi acciocche severamente lo istruisse nello studio di partimenti od armonia sonata, e finalmento per istudiare contropunto le destino, a suo tempo, al maestro Francesco Ruggi, riserbando poi all'alto suo sapere il giudicarlo e dirigerlo nella composizione allorchè lo avesse creduto idoneo.

Un incidente supravenulo fece molificare in qualche purte questo jano di maganente. Il Braya avena una passiene decisa pel violoccello. Appena ricervoto nella camerata dei bambin, pregli l'albisiamo alliero maetrino di violoncello si-gor Laboccetta, perchè segretamente ela situlo di favore gilo sesse lezione. Mercadante un gieron recatosi nel dornitorio dei hambini a sentire l'escenzione di quella piccola orche-tra, si avide che nella sinfonia della Senzionardie faceso da primo violoncello Gestatos Braga. Terminata che fis l'escenzione della sinfonia della Senzionardie faceso da primo violoncello Gestatos Braga. Terminata che fis l'escenzione della sinfonia della sindonia. Jo baltonia si, l'ubbarcaile, ce escenzione della sinfonia della sindonia.

più affettuosi gli manifestò tutta la sua compiacenza e nel tempo stesso tutta la sua approvazione per la scelta che aveva fatta di dedicarsi allo studio di quello strumento pel enale la natura gli aveva dato le più belle disposizioni. Dopo ciò lo affidò a quell'eccellente artista Gaetano Giandelli, che tramandò sino alla presente generazione la sublime scuola di Vincenzo Fenzi , dalla quale sono usciti tanti valenti professori, ed ultimo tra questi il suo caro allievo che meritamente gli succede nel posto, come maestro del Collegio, Genraro Giarritiello. Sotto la direzione del Ciandelli nel breve periodo di due agni imparè il Braga tutto giò che poteasi per la parte di meccanismo e perfetta conescenza dello strumento, sul quale quando si canta si ha sempre ragione e piace sempre: all'opposto poi quando si vuole snaturare la sua fisonomia, facendolo servire per passaggi di difficeltà, per variazioni di tutti i generi e tempestando su di esso migliaia di note, che per un momento possono sorprendere, finisce per annoiare e far desiderare che presto si termini.

Ai 14 ami il Braga viene nominato maetirino di violocello, tanto nelle sonole estere che nel Collegio, e nelle pubbliche accademie che si davano nel teatrino dello stesso, riccosso empre, come concerista di violancello, i più insinghieri elegi, anche dai vialenti consecteri. Tali e i tanti ancessai l'imbirimono a segno, che rivote immobatamente utili sono storio e la sue massime care alla parte tencia dell'arte ; e studio con grande alacrità, anari con passiona l'armonia e di contepunto coi maestri sopra accennali.

Morto il liuggi nel 1885; arrivò chiamato dal-voto uncrale a mascro di contropuetto e compositione Carlo Conti, cui allevi che primi più coneranza e l'inocenanza gli apporlareco, sono sistali l'indo Sersa o Gentano Berga, E-qui tantoper mestate quide viotrazione sente tuttera il Braga pelto defunto manetto, quanto per-regultra fis biografia, trovo opportuno di riportane ala letteral che egit stesso mi ha in proposito scritta recentemente chi Milano.

- Fu veramente fortuna la venuta di Carlo Conti a mae-« stro di contropunto e composizione nel Collegio di Musi-« ca. Egli rimise la scuola, che da qualche anno insensi-« bilmente detériorava sempre, al suo primo lustro, al suo « antico solendore : ed obbligò i suoi discepoli a scrivere in de testa del libro dei loro studii di contropunto, una teoria « chiara, munita di tutte le spiegazioni necessarie, onde pre-« munire l'allievo delle valide ragioni per isciogliere i più « intricati difficili preblemi musicali. In una parola, quanto a più io studiava con amore, ed oso dire con vemenza sotto « Carlo Centi, tanto più diveniva entusiasta della sua ma-« niera d'insegnare , che senza quasi avvedermene giorno " per giorno mi faceva progredire nell'arte del contropunto c " nella composizione, ch' era la meta di tutte le mie aspi-- razioni. Il Conti era si benevolo con tutti i suoi allievi e · particolarmente verso di me, che spesso m'invitava a re-« carmi in sua casa per darmi le ripetute lezioni; e quando " lo credè opportuno mi consiglio di scrivere una Messa, che « pure non fu trovata buona da chi reggeva la somma delle e cose musicali del Collegio, ed io indispettito la condano nai alle fiamme : poi scrissi un primo atto dell'opera in-" titolata Zoe, che neanche meritò approvazione : insomma quello fu per me un periodo di contrarietà, che in vero durò qualche tempo, ma che io combattendolo seppi vin-« cerlo , salvando alcune basso e male intese suscettibilità « ed alcone gelosie di mestiere, dalle quali qualche volta « non vanno esenti ne gli uomini di merito, ne coloro che « si trovano alto locati, incomprensibili per altro dalla gea neralità, ma che pure avevano arrestato il mio entusiasmo e quasi infievolito il mio ardore per l'arte di com-· norre. Ma quel caro maestro Conti, d'indole si benigna e di orincipii è costumi veramente patriarcali, fu egli il primo che mi consiglio a mettermi addirittura senza esitare di · più sotto la direzione di Mercadante: Ecco la panacea . (egli serridendo diceva ) per mostrarti di neer talento ;

« gusto, in una parola per poterti dire veramente nato

» per la musica. lo secondai le insinuazioni del mio caro

 maestro, e Mercadante mi ricevè tra' suoi allievi. Immantinente mi fece serivere un piecolo corso di solfeggi, una

" cantata intitolata Saul, una messa per quattro voci con

« orchestra, molte fantasie e svariati pezzi per violoncello

 con accompagnamento di pianoforte ed altri con orchestra, molte fantasie, che eseguiva con qualche successo

- nelle pubbliche accademie che si davano in Collegio. No-

minato in quel tempo Maestrino di contropunto, continuai
 ad esserlo sino a quando usciì dal Collegio nel 1852.

Remissimo d'indole ed affettusso coi suoi, il Braga fice venire a sue specie el 1849 col peco duanzo che guada-guava dando lezioni fuori del Collegio, suo fratello Giuseppe cui prese ad educar rella musica, e sino a che non venne ammesso in Collegio lo sorresso sempre coi suoi consigli e coi suoi molestissimi mezi premiariri, e ciò anche pel tampo che come alamno dimorò in Collegio e sino a che non lo richiamb presso di se in Parigi. Dal 1850 in poi con un mensuale assegno fa vivere i suoi vecchi genitori, e per bor uso acquistò una piecola cata della famiglia che era messa in vendita all'asta pubblica.

Nel 1853 estrice la sua rerina osora celle Real Teatro del

Nel 1853 serisse la sua prima opera pel Real Teatro del Fondo initiolata Alias, ch'ebbe ottimo incontre, cè dopo si decise ad abhandonare Napoli. Non avendo all' nopo mezzi sufficienti, pendo di contrare un debito di 1080 lire, e si diresse da prima a Firenze, onde continuare la sua carriera artistica, che tunto bene avera inaugurata cal sono esserdire al Teatro del Fondo. Si amunarà ai Fiorentini dando in publica concerto col suo predidetto violoncello. Venne di poi pregato dal Principe Carlo Poniatowski di socare in quella Filarmonica, ove riscosse unanimi e clamoresi appliants, edebe per di più la nomina di membro contrari di quall'artistica aduanaza. Centro l'opinione, i consigli ed il desadera di molta che voltexa persuaderi di stabilissi in Firenze, onde me-

glio proseguire la carriera di concertista e compositore insieme , egli fermo nel suo proponimento, prese la via di Vienna. Conesciuto il suo valore artistico in quella musicale città diede con gran successo un concerto in quel Conservatorio, che gli fece acquistare gran nome tra quei dotti musicisti e gli apportò non lieve utile. Ivi conobbe ed avvicinò molte celebrità , e tra gli altri il vecchio Mayseder, col quale tutti i giovedi sonava dei quartetti di Haydn, Mozart. Beethowen e Mendelsohn: e siccome egli si sentiva debole in quell'esercizio, per tre mesi alacremente studiò quel genere di musica con un giovinetto napolitano che pure poteva dirsi esimio, a nome Giuseppe Stanzieri, che dava le niù belle speranze del suo avvenire, e con costui si esercità la conoscere la classica musica alemanna. Se lo Stanzieri non fosse morto si giovine, può dirsi anzi nel primo periodo della vita, Napoli avrebbe ad annoverare una gemma di niù nella sua artistica corona, e non si sarebbe perduta una delle più felici organizzazioni musicali. Io conobbi ed avvicinai nel 1858 questo caro giovine a Passy presso Parigi, in casa di Rossini, ove tutti i giorni si recava a sonare, ed il gran maestro chiamava il piccolo nanolitano il suo nianista di predilezione; ed era quegli, a preferenza di tanti altri che ambivano quell'onore, che teneva il pianoforte nelle serate musicali che dava il Rossini. Lo Stanzieri componeva graziosamente bene: malandato come era nella salute, dopo alquanti mesi da quella data lessi nei giornali , non senza sentito dolore , la sua immatura morte avvenuta in Parigi. Egli termino i suoi giorni consunte, in un monastero, all'età di 25 anni, e spirò tra le braccia del suo caro Braga, che a malgrado dei suoi scarsi mezzi, con la cooperazione di varii amici potè comprare una tomba al cimitero del Père la Chaise , la quale ricorderà sempre ai futuri il suo nome e la sua valentia nell'arte; e inoltre soddisfece tutt' i suoi creditori delle somme che prestate gli avevano durante il tempo della sua malattia.

Tratto si affettuoso e disinteressato è il più bello elogio che far si nuò al nostro Gaetano Braga.

Era sno divisamento dopo Vienna proseguire la corsa artistica nelle principali città della Germania : ma ragioni particolari, forse estrance alla sua professione, lo decisero di ritornarsene in Italia. Arrivato in Firenze e dato un concerto al solo scopo di provvedere ai suoi bisogni, avverti pur troppo che l'Italia non era il paese pei concertisti. In anell'incentro serisse tristissima lettera alla figlia della buona Duchessa d'Atri, Amalia Colonna, mettendola a parte di ció che nell'animo suo aveva deciso di eseguire, cioè partire per Parigi a malgrado che il danaro gli facesse gran difetto. Nel principio del 1855 arrivò nella capitale della Francia con soli 20 franchi in saccoccia; ma la generosa signora Colonna in risposta alla lettera che diretta le aveva da Firenze gli mando dugento franchi. Questa figlia della sua benefattrice ebbe sempre per Braga una gran benevolenza. Fu ella che fece una colletta presso i suoi nobili parenti per acquistargli un violoncello quando usci dal Collegio a in una parola l'Amalia volle, seguendo il sublime esempio della madre, beneficare in tutti i rincontri il Braga e la sua famiglia; e Gaetano con quel lodevole orgoglio, che nel vero senso della parola sono a preferenza più capaci di sentire gli eletti artisti, si dichiara tuttavia grato e riconoscente a questa nobilissima famiglia, e la proclama sua benefattrice e causa prima del grado a eni è giunto nell'arte.

Quinder gieral dopo il suo arrivo in Parigi, intritata solutioni un gran concerto dinto bil direttare della France Stationica, in unione di altre notabilità artistiche, ed chhe successo splendidissimo. Pei diede altre concerto a suo beneficia ed intenti singente sonnua. Direttato, dopo estere estrato nelle simpatic del pubblico, il sonatore alla monta, era poi integrandale il visionenello del Braga in intele accademie musicali che si davano, si nelle pubbliche sale, come ne privati conregui di Parigi.

Nei così detti entr' actes sono spesso, ben compensata al Teatro Italiano, ed in un gran concerto che il Berlioz diede all'Onéra Comique pregò il Braga di eseguire un nezzo classico, e questo fu la sonata in si bemolle di Mendelsohn, col pianista Lubeck, ed ivi venne presentato a quei sommi che nel tempio dell'arte non moriranno mai, Auber, Halovy, Carafa, Gounod e Feliciano David, al violoncellista per eccellenza, il famoso belga Servais, di cui divenne intimo amico, e poi a Batta, Vieuxtemps, Rubinstein ec. Alla fin fine si mise in contatto con tutte le celebrità artistiche di quel tempo, che lo stimavano, l'applaudivano e lo chiamavano il melodico sonatore napoletano. Di poi dal Carafa venne presentato a Gioacchino Rossini. Il Braga vedendolo ne rimase quasi affascinato, e fissando la sua attenzione in quella sublime testa creatrice di tanti capolavori, ne rimase estatieo, a segno tale che Rossini accortosene, lo accarezzo, gli strinse la mano, e a poco a poco il Braga divenne uno de' suoi intimi amici. l'andava a visitare quasi tutti i giorni, e non pubblicava mai un suo pezzo di musica senza avere prima avoto l'apprevazione del gran Maestro.

Dal 1855. al 1857 Gattano Braga diede dei, concerti a proprio beneficio, e da quel tempo in poi si prestò a suare gratuismanete per quei suo collegit che ne lo richiofertas, senzu mai accettura elama retribuscion. Nell'estate del consenzu mai accettura elama retribuscion. Nell'estate del capasi i recò a Londra, ove si fece sentire ed ammirare da quei severi isolani, che samoo largamente compensare gli ariama non hanno ancera voltuto diamettere le viete usarea con essi accomunari, al odata che vedesere come in cocon essi accomunari, al odata che vedesere come in cogi pli artisti distinti siano in tutti i paesi inciviliti circuodati da rissetto e consideraziore (1).

(1) Al proposito ricordo che in un gran concerto alato in Londra dal Duca di Wellington nel suo pultagio nel 1847, lo confino nella folla degli instita sidi come rilegati in un anguolo del solone, cinti da una balansirata, doriata se vuolsi, ma che li teneva rinchinsi come bebe, Laddace, di Guila Grici, le Persioni Techningi ed altra someleve, Laddace, di Guila Grici, le Persioni Techningi ed altra somstella di S. Germano nel Teatro di Vienna sopra parole del marchese Achille de Lauzières, e nel giugno del 4857 ivi reserri per metterla in iscena. Nel 1858, invitato da S. A. R. il Conte di Siracusa per comperre l'opera per l'apertura del teatro nel suo palagio in Napoli, immantinente accettò l'invito, e l'opera sotto il titolo Il Ritratto ebbe gratissima accoglienza e venne generosamente ricompensata dal Principe. Ritornato in Parigi . musico due Album , uno con parole italiane e l'altro con versi francesi, divenuti poi popolari e pubblicati mer le stampe in Milano, in Parigi, in Germania, in Inchilterra ed in America, chè da per tutto si eseguivano con successo. In Parigi, per aver dato lezioni di canto a molte celebrità artistiche, venne presto in voga come maestro di canto , ricercato da tutti i grandi dell' aristocrazia : ma a stento accettà l'invito di alcuni, perchè non voleva dare le sue lezioni che solo a coloro che si dedicavano alla carriera teatrale, Scrisse l'opera La Mendicante nel 1860 pel Teatro Italiano di Parigi, ed ebbe gran successo, venendo poi stamnata dall'editore Choudens, che pure ha pubblicato un altro suo Album per camera. Nel 1862 scrisse per la Scala di Milano l'onera seria in tre atti Mormile, che non ebbe che un semplice successo di stima, a causa forse di una mediocre esecuzione di mediocrissimi artisti. Da questo tempo il Braga cominciò a comporre con uno stile quasi esclusivamente suo. che nel generale venne bene accolto e specialmente dal pubblico intelligente. Non conoscendo noi ne anche le novità ch'egli introdusse in quest'ultima sua maniera di comporre,

mi di quel tempo: accostationi alla ciata di separazione, dinsi loro berché insisti a tutti, siete rincibiti in questo poligio? - E Lastiche, con quella sun naturale facetia, risposemi: - Suppa, caro Florimo, - che questi riccossi della grande aristocrazia inglese, ci spanno beno e molto peneromente annorza ma il partialt, grandi o piscoli che - essi sinno, sono trattuti como le sedio. - Forse per questa rapsade il nostrio Bezga novo volte ma più richorare nella cipalita Birlamori. non possismo con cegnizione di causa discorrere di questa son sua nones musica. Nel 1805 termini di scrisvere una partitura, Roy Blaz, che senza essere finora rappresenhata in textre, pure è stata capione di noli dispiaceri all'a restre, pure è stata capione di noli dispiaceri all'a restre. Ma egli prudente qual è non vod dare spiegazione di sortati ma sull'assando, e gare che la faccia per non parafare de deponda in Milano di meledramano (di Arrentariera; la Boltero ceggli importabilimente bono, e venne accollo dalle di piacere, di entusiasmo. L'autore crede questo lavore nonningon di essere deficiolo a Rossini, il quale con composita se contra della contra di contra su escetta l'omaggio. Quest'opera venne pubblicata per le stampe dall'estice Canti di Milano.

Nei 1868 travandosi scritturata pre la Scala di Milano ma compagnio i celi croteva idonea per rappresentare i suo Rus Blas, fece tutte lo pratiche condo riuscire nel suo intento. Ma si diedere tali è tanti accidenti, che non suo, ma il Ruy Blas di Filippo Marchetti venne rappresentato in quel testre una tal centrarich, che molto lo accessi, lo decice ad abbandonare subito quella città, e con quel suo naturale giuviale che lo rende tato piace evole attutto particolare ai suoi amici, così a me scrisse prima di lacciar Milano:

- " Deploro la sorte dello sventurato mio Ruy Blas, che ho
  " lasciato addormentato nella cucina della mia casa in Pa" rigi, ove fra poco (1) lo sveglieranno i colpi de cannoni
- " Prussiani. Dopo poi che ne avverrà di lui?.... Pure vi
- « confesso, mio caro maestro, ch'è un'opera che io scrissi « con amore ed accuratezza, e della quale (messa da banda
- « la modestia) son contento e mi piace di esserne l'autore.»

<sup>(1)</sup> Questa lettera è stata scritta nella stagione estiva del 1870, quando già i Prussiani avevano vinte le prime battaglie contro i Francesi.

L'opera che nell anno socrao serisse il Braga in Giulianuera sua pattia porta per titole Galipina. Avendo lidato sentire alla celebre cantante del giorno signora Fricci, questa la trovi si ben composte di nato sua gradimento, che pregò il muestro di lasciaria presso di lei fino a quando non le si presentasse una fivorvorbi eccasione per faria accettare in qualche gran testro y el assumendone l'esecutione, come anocra dice di voler fare, sinno quasi certi che l'opera, in garola avià successo fellica.

Onde uscire dal genere severo, il nostro maestro scrisse nella decorsa estiva stagione (1870) sull' incantato Lago di Como e sul Lago Maggiore una raccolta di melodie, di duettini, terzetti e quartetti per sole voci con accompagnamento di pianoforte, da eseguirsi in camera, e una quantità ancora di grandi e piccoli pezzi per violoncello, con accompagnamento d'orchestra e di pianoforte-, che indubitatamente verranno stampati e che ci auguriamo avere in dono dall'autore insieme a qualche suo autografo per l' Archivio di questo Collegio, ove da alunno dedicò tante ore allo studio di quei Santi Padri della Musica (come li chiamava Rossini) che lo resero si degno di essere annoverato nel numero dei maestri che recano onore alla Napoletana Scuola; ed a questo punto il Braga mi ricorda in una sua affettuosa lettera con vera soddisfazione e sentita riconoscenza, i consigli che io allora gli donava di studiare piuttosto l'uno che un altro autore a preferenza, dai quali mi confessa che seppe ritrarre pei vantaggi incalcolabili. Di anni maturo piuttosto, senza contarne molti, e tanto che può dirsi giovane ancora, ma molto avanti nell'arte che alacremente studia e professa, siam certi che continuerà a percorrere gloriosamente la carriera di compositore, che tanto l'onora.

### I. Composizioni di Gaetano Braga esistenti nell' Archivio del Real Collegio di Napoli.

- 1.º Alina, melodramma. Napoli Teatro del Fondo 1853.
- Fantasia sui motivi del Bravo di Mercadante, con accompagnamento d'orchestra. Collegio di Musica 1847.
- 3.º Inno a più voci con orchestra, composto pel riforno di Mercadante in Napoli da Torino ove diede Il Reggente
- Fantasia sui motivi del Guglielmo Tell con orchestra 1849.
- Altra sui motivi del Polinto con accompagnamento d'orchestra e di pianoforte 1850.
- Altra fantasia sui motivi della Schiava Saracena di Mercadante con orchestra 1851.
- 7.º Altra su i motivi della Leonora di Mercadante 1852. 8.º Altra su i motivi della Sonnambula di Bellini 1852.
- 9.º Altra fantasia sull' Elena di Tolosa di Petrella con ac-
- compagnamento di pianoforte, 1853.

  10.º Sinfonia a grand orchestra in sol terza minore 1853.
- 10.º Sintema a grand orchestra in sol terza
- 12.º L' Addio, aria scritta per la Borghi-Mamo con accom-
- pagnamento d'orchestra. Napoli San Carlo 1854. 13.º Serenata per violoneello con accompagnamento di pia-
- noforte.

  14.º Un sogno, melodia per violoncello con accompagnamento
- di pianoforte.

  15.º L' Andeluse, melodia idem idem.
- 15.º Il Sogno, idem idem.
- 17.º La Ritrosa, ballata idem idem.
- 18.º Malinconia, romanza idem idem.
- 19.º Il Poveretto, notturno idem idem.
- 20.º La Pastorella, melodia idem idem. 21.º Ricordo della Maria di Rohan, idem idem.
- 93 º Manritto moledio eneganole idem idem
- 22.º Negritta, melodia spagnuola idem idem.

- 23.º La Visione, melodia idem idem.
- 24.º Divertimento, idem idem.
- 95.º Ricordi storici, sei romanze idem idem.
- 26.º Messa e Credo per quattro voci a grand'orchestra 1850.
- 27.º Magnificat, idem idem. 28.º Inno O salutaris hostia, idem idem.
- 29.º Litania per quattro voci con orchestra.
- 29.º Litania per quattro voci con orenestra.

  30.º Scena lirica, duetto per tenore e basso e coro, con orenestra.
- S. Lucia, canzone napolitana variata ed orchestrata per la Borghi-Mamo 1861.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º Satila di S. Germano, opera seria indea atti. Vienna 1857.—
1º Ribettio, porea sanientia. Napili Tentro prista dei Casila Giornia dei Siratsan 1858.— 3º La Mendicante, opera semienta. Parigi 1860.—
1/4 Mermillo, opera seria: Militor Texto to Schai 1862.— 2º Mermillo, opera seria: Militor Texto to Schai 1862.— 2º Mermillo, opera seria seria: Militor Texto to Schai 1862.— 2º Mermillo, opera seria seria: modernama. Militor 1867.— 1º Califor.
1870., opera seria: seria: Militor Texto 1870.— 1º Allero sepra parello inilizio.
1871. Allero sepra parello francest.— 1º Allero la limaneta pubblica.
1871. Militoro, col titolo Metti Combarte, dedicato alla marchesa Cristina Sumpa di Sondica Mortania.

## PAOLO SEBBAO

Nacque nel 4830 da Bernardo e Mariana Calabretti in una piccola città delle Calabrit, in provincia di Catanzaro chiamata Filadelfia, che vuol dire anno fraterne; il qual mome le fu dato degli abitanti di Castel Mosardo, che la la castrairono nel sito detto Piano della Gerna, poiché fureno chiliqui e di castel Mosardo, che la castrairono nel sito detto Piano della Gerna, poiché fureno chiliqui e fugigare dalla primiera città lero per la distratione che na avvenne nell'anno 1783 a cagione di tremuto. Egli stesse ignora come abbis passato i suni primi

anni infantili, e come e quando e con chi abbia incominciato a studiare la musica per la quale sentiva irresistibile inclinazione. Ricorda solo di aver sonato al volger del suo ottavo anno nel teatro di Catanzaro un concerto per pianoforte di Steibelt con accompagnamento d'orchestra, in occasione della beneficiata del tenore Bocchi. L'incontro che fece presso il pubblico decise quel Consiglio provinciale a proporlo al Ministro dell'Interno, onde ottenergli dal Re, come eccezione, un posto gratuito nel Collegio di Musica, ove venne ammesso come alunno nell'anno 1839. Sotto la direzione di Francesco Lanza cominciò ad apparare il pianoforte; ma siccome noco voleva applicare e nel suo carattere vulcanico diveniva ogni giorno più infingardo ed indisciplinato, gli venne imposto, come per punizione, di lasciare lo studio del pianoforte e dedicarsi esclusivamente a sonare la tromba-Questa severa disposizione molto lo contrariò, ma fu necessità ubbidire. Aggraziato dopo qualche mese, abbandonò lo studio della tromba e riprese quello del pianoforte, accoppiandovi ad un tempo anche quello del partimento od armonia sonala sotto la scorta di Gennaro Parisi. Facendo a poco a noco senno, ed inoltrato negli studii precursori di quelli del contropunto e composizione, fu addetto alla scuola di Carlo Conti, di cui divenne poi prediletto allievo, ed apprese quanto era necessario per incominciare a comporre. Da prima scrisse una Messa per quattro voci e grande orchestra, che piacque, e dopo molti anni si esegue ancora con successo nelle musiche ove il Collegio è chiamato. Il direttore Mercadante, contentissimo di questa prima composizione, presolo a ben volere, cominciò a rivedere le ulteriori sue composizioni di genere svariato, vocali e strumentali, per camera o chiesastiche, e tra queste ultime meritano particolare menzione un Credo per quattro voci con orchestra, un Dizit Dominus idem, una Salve Regina, un' Antifona, un Te Deum, un Tantum Ergo, e diversi Inni e Litanie, che tutti. quali più, quali meno, ebbero non compatimento, ma benevola accoglienza dal pubblico.

Negli avvenimenti politici del 1848, seguendo l'andamento der tempi, ed all'insaputa dei superiori del Collegio, si artolò come volontario nella Guardia Nazionale di Napoli del quartiere Stella, e nella fatale è funesta giornata del 15 maggio dello stesso anno, non saprei dire se per ispiccato amor di natria o ner seguire la sua naturale irrequietezza, si vide combattere sulle barricate in via Toledo. Terminata quella tristissima e delente scena, egli non si mostro più, e nascosto o mussi dimenticato restò nel privato domicilio di qualche amico. Trascorsi alquanti mesi da tale mal augurato accaduto, i superiori del Collegio, avendo in pregio il suo talento, lo riammisero di bel nuovo come alanno, ed celi allera fu contentissimo di lasciar la divisa di Guardia Nazionale nel modesto uniforme che gli alunni musicisti del Collegio usavano. Scevro quindi delle idee bellicose, riprese più alacremente i suoi studii musicali, e venne niu tardi prescelta dal direttore Mercadante per iscrivere un opera semiseria pel Real Teatro del Fondo col titolo L'Impostore, la quale a causa de'tristi tempi che in allora correvano non potette essere rappresentata.

Nel 4539 hazili il Collegio, ave figurò con successo nelqualità di alumo primo mescrino, incegnando ai suoi compagni inferiori le prime nazioni del contropunto. Intrapresse in sul artificia carriera dando lezioni di pianoforte; nel qual ramo era valentissimo, e sarabbe rinscito uno dei chiarissimi che brillano oggidi, se a questa specialità dell'arte si fosse esculsivamente dedicato.

Nel 1853 scriise 7 opera seria in quattro atti Theorea de Bardi sopra parole di Lorenzo Badjali; ma questa seconda opera "neppure pote essere sottoposta all' esperimento del pubblico suffragio, perche alquanto sospetto al governo pei susi principii liberali, non era possibile che le sue opere trovassero accesso nei teatri di Napoli.

Dopo tante contrarietà, giunse a potere serivere nel 1857 pel Teatro del Fondo l'opera semiseria Giambattista Pergolesi con poesia di Federico Quercia, che riscosse l'accoglienza

Venuto in certa fama dono il successo del Pergolesi, ebba l'invito di comporre per la festa centenaria di Ortona l'oratorio in due parti Gli Ortonesi in Scio sopra parole di Giovan Vincenzo Pellicciotti, che sorti esito felicissimo, tanto che meritò la generale approvazione. Da questo tempo non iscrisse più per teatro, e seguito o dar lezioni di pianoforte, nel quale strumento composo molta musica, e ricercato dalla classe più eletta della società, si era procacciato un onorevole stato: Ma nel 1865, essendo impresario de Reali Teatri Giovanni Trisolini, questi gli propose di scrivere a vantaggiosissime condizioni una grande opera per San Carlo, con noesia di Francesco Maria Piave, intitolata La Duchessa di Guisa, che ebbe fortunatissimo incontro e venne rappresentata per quindici volte di seguito : in essa i pezzi niù acclamati dall'universale erano una romanza della donna, un duello tra questa ed il tenore ove produceva grande effetto un'ispirata e felice cubaletta, ed un gran finale molto hen condotto ed elaborato, di grandissimo effetto, che clamorosamente veniva tutte le sere applaudito. Il successo felicissimo di quest'opera gli procurò una ri-

conferma per l'ausos esquente canne muestro d'obbligo nello stesso l'extro Sua Carlo, e sersies sopra libretto dell'epregion Marcheso De Laurore II Priginal Profesjo, seggetto muestro da Auber pel gran l'extre del Ul'opera in Parigi Jamos 1850. Questa grandisca partitura in quattro atti, coscionissamente el accuratamente composta, non cibbe il successo chi muestro si era prefisso e de lutti si aspettazamo dapo l'inocatro della Duchéres di Orista. Molti perzi furmos appliaditi, el anche chamoresamente, un mell'assieme l'inocatro della Duchéres di Orista. Molti perzi furmos appliaditi, el anche chamoresamente, un mell'assieme l'inocatro della Duchéres di Orista. Molti perzi furmos appliaditi, el anche chamoresamente, un mell'assieme l'inocatro della Duchéres di Orista. Molti perzi furmos appliaditi, el anche l'archere chamores nel l'acciona del Casignere del testre un cassa di queste fredu acceptiona fur l'excertificità di quel biblica seggetto, peca adatto alle csigenze del testre modorno, che un'ele non certe un'azione pastoricle, ma un

dramma forte, robusto, con passioni violente, non cantato certamente secondo le consuetudini e gli usi dei beati andati tempi, ma secondo le nuove leggi del voluto odierno progresso. Il Fiolius Prodiso non ebbe che noche rappresentazioni.

Paolo Serrao sostenno i più difficili concorsi con riputati maestiri, ed in quello che si tenne per occupare nel Collegio il posto di maestro di armonia sonota, rimasto vacante per la morte del chiaro Gennaro Parisi, i giudici del concorsa all'unanimità di voti decisero in faver suo, a preferenza degli altri concorrenti, che farono Battista, Costa, Caputo, Ruppe Viscuso.

Nel 4861 fu chiamato a surrogare il maestro Lillo infermo, nel difficile insegnamento del contropunto e della composizione; e quando il Lillo cessò di vivere nel 4863, ebbe il posto di lui senza concorso, per la pruova data nell'effettivo insegnamento.

Per la morte del compianto cavalier Carlo Costi essendo rimato vacate la l'prino posto di mestro di confrognato e compositione e configurato del direttore, il Ministro bandi un solenne concorro, nominando un Commissione esaminatrico composta dei più reputati mesetri delle provincie d'Italia, perchè non persenta principa colle i, e questi furno Laure Rossi, Teodolo Mabellini, L. F. Casamorata, Giuseppe dei Barmi Silafio, che prescodui de Savrio Marcadano, in l'anistros la Napoli nell'autuono del 1800. Severe fu l'esamo del tioli e della oper produte da ciaschedore concento, ma floora nessuna risolutione dal Ministro venne emanata un risolato di una ti concerno.

Nel 1867 gli venne offerta la direzione del Liceo comunale di Bologna dall'immortale Rossini, onore che dovette declinare per gravi cure di sua famiglia e perchè trovavasi già professore titolare nel Collegio Musicale di Napoli.

Il Consiglio civico di questa cospicua città volle affidargli la direzione della musica del Real Teatro di San Carlo, nella stazione dal 1868 al 1869, compito che degnamente condivise col maestro Cav. Puzone con generale gradimento e soddisfazione.

Nell'estate del 1870 venne invitato a dirigero il Real Tertre del Penda, o fece rivivere i capilaveri dell'immertale Ciantras II Marimonio Segreto e Giannina e Bernardosa, chi cherco tale successo di fansisimo, che il colto e diligente pubblico accorreva tutte le sere ad ammirati ed appundirii; lo esteso fec della giocono opera del Rossito. Il Caste Ory, stimata un vero giojello di olegana, freschetzare e buon gusto. Nell anno che volge, riconfermato directiva dello stesso Testro, con quella solerzia che tanto le distinuani del Muzari, e dello stesso autore è presso a concertrare platre arrasiossissima opera intoltato Coo fina unitotta Coo fina unitotta Coo fina unitotta Coo fina chicia

Per la morte di Saverig Mercadante avvenuta nel dicembre di quello stesso anno la nolla sua qualità di Maestro di contropunto venne dietro rapporto del Regio Commissario di questo Collegio Cav. De Novellis, nominato dal Ministro per sostituire interinamente il morto direttore, per onorare la memoria del quale scrisse una gran sinfonia Omaggio a Mercadante sopra le più felici melodie prese dalle opere del defunto, ed una gran Messa di Requie nella quale adatto alle sacre lugubri salmodie la musica delle Sette parole e del-Miserere alla palestrina del Mercadante che tutti gli anni si esegue nella chiesa del Collegio. I pezzi vennero distribuiti in soli, duetti, terzetti, quartetti e molti cori. Esecutori di questo servizio funebre sono stati nel giorno 8 luglio del volgente anno, oltre i giovani del Collegio, tutti i professori napolitani e moltissimi dilettanti di ambo i sessi, i quali graziosamente e volonterosi accorsero col pietoso scopo di rendere tutti l'ultime tribute di ammirazione e stima al nestore della musica Italiana, all'ultimo rappresentante della scuola napolitana; ed è stato solenne spettacolo il sentir cantare per la prima volta le donne nella chiesa di San Pietro a Maiella. Desideriamo che un tale nuovo e bell'esempio si rinnovi spesso, come unico e solo mezzo per ammirare gli effetti sorprendenti di tante sublimi composizioni chiesastiche, che dopo quel tempo in cui l'eseguivano i musici, nelle chiese d'Italia non s'intesero più nella loro pompa e splendore, Il risultato di questa numerosa esecuzione, diretta con tanta intelligenza dall' egregio maestro Serrao, fu quale poteva immaginarsi, grandioso, imponente, pieno di belli effetti sl vocali che strumentali, e nuovo affatto pel pubblico napolitano stivato nella vastissima chiesa, divenuta piccola per la gran meltitudine e tutta addebbata a nere con quantità di ceri in bell'ordine distribuiti, con un'immensa orchestra che conteneva circa 400 esccutori e che come piramide si ergeva dal piano ove era situato l'altare sino all'ultimo registro dell'organo sovrastato da una raggiante croce, il che produceva un insieme del più grande e bell'effetto. Per la venuta in Napoli di S.McVittorio Emmanuele II.

il qualevisi recura per assistere alla distribusione de permisi contessi agli espositori della Mostra Internazionale Marittima, il Berrao chhe incarico tall'impressivo Frisolini di scrivere un Inno al Re per la sersta di gran gala. L'Inno, seguito dall'intera massa corabe del testro e dagli ri principiali, risasti gratissimo e fu accolto con unanimi applanta, e St. All Ile manifesto la sua approvazione il risolini, regalandagli una magnifica spilla di brillanti. Il Serrao è scoi onerario di unde Accademie unusicali.

e, nell'età ancor giovine in cui si trova, dà non dubbie speranze d'ingrandire sempre più il suo nome già abbastanza onorevole nell'arte.

# Composizioni di Paolo Serrao esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- Giambattista Pergolesi, melodramma in tre atti. Fondo 1857.
- La Duchessa di Guisa, melodramma in quattro atti. San Carlo 1866.

- 3.º La stessa opera ridotta per canto con accompagnamento di pianoferte.
- 4.º Il Figlius Prodigo, melodramma in quattro atti. San Carlo 1868.
- 5.º Inno al Re Vittorio Emmanuele II, per due cori ed orchestra. Fondo 29 luglio 1871.
- 6.º Messa, per quattro voci in mi bemolle terza maggiore e grande orehestra 1849.
- Messa di Requie , composta sopra alcuni pezzi delle Sette parole e del Miserere di Mercadante, eseguita nei suoi funerali il giorno 8 luglio 1871.
- Magnificat, per quattro voci in do terza maggiore e grand orchestra.
   Sulve Regina, per voce di tenore in la bemolle terza
- maggiore e grand'orchestra. 10.º Tantum ergo, per voce di basso in fa terza minore con
- orchestra 1849.
- 12.º Altro idem 1850.
- 43.º Altro per vece di contralto in sol terza maggiore con accompagnamento di organo.
- 14.º Fantasia per pianoforte sulla Lucrezia Borgia con accompagnamento d'orchestra 1849.
- 45.º Altra per fagotto idem sulla Schiara Saracena 1849.
  46.º Altra per pianoforte a quattro mani sulla Virginia di Mercadante.
- 17.º Sinfonia per grand'orchestra in la terza maggiore 1855.
- Sinfonia funebre Omaggio a Mercadante ricavata dalle svariate opere del defunto 1871.
   Marcia ed Inno di Casa Savoja, strumentati per gran-
- d' orchestra.

  20.º Melodia improvvisata e seritta pel concorso al posto di
- maestro ispettore delle scuole esterne 1861. 21.º Basso scritto pel concorso al posto di maestro di partimenti 1862.

#### **— 1038** —

- 22.º Basso di Paisiello disposto per quattro parti 1864.
- 23.º Sinfonia de Vespri Siciliani ridotta per flauto, violino, violencello e pianoforte.
- 24.º Gran Fantasia per due pianoforti sullo Stabat di Rossini.
- 25.º Altra idem sulla Leonora di Mercadante.
- 26.º Due Fantasie sul Duca di Seilla per pianoforte a quattro mani.
- 27.º Due Fantasie e capriccio sulla Traviata, idem.
- 28.º Due Fantasie sull'opera Piedigrotta, idem.
  - 29.º Due Fantasie sopra I Vespri Siciliani, idem. 30.º Due Fantasie su Gli Ugonotti, idem.
  - 31.º Due Fantasie sul Simon Boccanegra, idem.
  - 32.º Due Fantasie sul Ballo in Maschera, idem.
  - 33.º Capriccio sulla Jone, idem.
  - 34.º Brindisi e Marcia funebre, idem, idem.
- 35.º Quattre Fantasic sulle opere Favorita, Poliuto, Elnava e Trovatore, idem.
   36.º Capriccio sull' Inno di Garibaldi, idem.
  - 37.º Sei pezzi sulle opere Stabat di Rossini. Barbiere di Si-
- viglia, Profeta, Crociato, Ugonotti e Roberto il diavolo, idem.
  - 38.º Sei Divertimenti sulle opere Luisa Miller, Sonnambula, Marta, Faust, Linda ed Africana, idem.
  - 39.º Tre piccole Fantasie sopra I Lombardi, Lucrezia Borgia e Macbeth, idem.
  - 40.º Tre Fantasie su La Forza del Destino, idem.
  - 41.º Tre Melodie, Un Sorriso, Una Lagrima, Un Bacio, per pianoforte solo.
    - 42.º Notturno Barcarola per pianoforte solo.
    - 43.º Gincera, melodia, idem.
    - 44.º Un Addio improvviso, idem.
  - 45.º Due Studii, Il Sospiro, L' Onda, idem.
- 46.º Elegia, idem.
- 47.º Valzer, idem.
- 48.º Quattro Tarantelle, idem.

49.º Otto Mazurke, idem.

50.º Ave Maria per voce di soprano con organo o pianoforte.
51.º Album di sei pezzi per canto con accompagnamento di

pianoforte: La Madre del Marinaro, La Villanella, La Piccola Mendica, La Serenata, Il Disinganno, Il Desiderio.

### II. Altre mentovate nelle diverse biografie.

1º Gli Orienni in Scio, rettori in des parti espetto al Orienni colla finta centerare 1850 — P. Ursporter, opera semieria— P Dienere de Berdi, opera acria 1853 — Ur Irsporter, opera centeria— P Dienere de Berdi, opera acria 1853 — 4º Teo Deum in de torra megiore per quattro vost con ordestra.— Pic Let es red dell'aposis di N. S. G. Let pria vice de con ordestra.— Pica i reador Spiritus per cond i tensor ce acrea our centeria.— Pica i reador Spiritus per cond i tensor ce acrea cen exclusiva.— Pica i reador Spiritus per conditional quattro soci in de terra meggiore con ordestra.— Il "Das Fighte per pianofette— Il Quittro Bonassas seams provil, per pianofette - Il Quittro Bonassas seams provil, per pianofette.

### FILIPPO MARCHETTI

In Bolognols, piecolo castello di nobilo pertinena situato nel coror degli Appennia 30 Olimenti di Camerico, ascue il giorno 96 febbrajo 1831 Filippo Marchetti. Giusto alleta di suni dolici, cominciò quasi per diletto a coltivare la musica, ed arrivato al suo quindicessimo anno, pestela atudiare seriamente col menetro Biodi, si delcio decisiramente a quell'arte, anche perchè in cuor suo secarezzava l'idea di volera professare un giorne.

Nel 480, ocargendo i sou igenitori quanto le sue belle disposizioni pronosticassero un licto avvenire, determinarona di mandarlo in Napoli per farlo ammettere come alunno a pagamento nel Real Collegio di San Pietro a Majella. Appena entratovi, fu addetto allo studio di partimenti, ed armoia sonate che in quel tempo inscenava Giuseroe Lillo.

Dannoi venne destinato alla scuola di Carlo Conti per istudiare il contrepunto e la composizione. Il Marchetti si mostrò sempre discepolo amorevolissimo del Conti per ben quattro anni che fu sotto la sua direzione, è tanto ne serba grata la memoria ancora, che nell'ultima sua venuta in Napoli nel marzo del volgente anno, per mettere in iscena la sua opera il Ruy Blas, da per ogni dove applandita, tenendo con me discorso del suo maestro tranassato, nel prodigargli le lodi dovute per le tante virtù che l'adernavano e pel bisoono che sentiva di trasfondere il suo sapere agli allievi che amava come figli, parlandomi del suo merito artistico, dissemi credere, che come conosceva ed insegnava la disposizione delle roci Carlo Conti, pochi maestri ai nostri giorni la conoscessero e sapessero insegnare ; che egli in questa partita era inappuntabile e si mostrava vero erede del Zingarelli ; e soggiungevami che nel solo Haydn avea ritrovato l'equale disposizione, ove le voci sono messe nel loro vere registro con tanto sapere, gusto ed eleganza, che osservandole ne resta appagato anche l'occhio, tanto sono persettamente ben distribuite ed architettate. E continuò a dirmi, volendo considerarlo come armonista, che di quanta musica avesse potuto leggere e studiare nol breve periodo della carriera, non si era mai imbattuto in un'armonia, anche di quelle che oggidì si dicono novissime, che egli non ricordasse averla imparata alla scuola del Conti, che tutto, anche le più astruse combinazioni armoniche, spiegava ed insegnava con chiarezza e facilità di comunicazione davvere maravigliosa. E per confermare come questi sieno stati sempre i sentimenti del Marchetti verso il suo maestro, ecco un brano della lettera che scrisse in risposta a quella che un suo amico, il chiarissimo letterato Ferdinando Santini, gli aveva diretta per dargli notizia della morte del Conti: . La « trista nuova che mi dai della morte di Carlo Conti mi - ha estremamente addolorato. Oltre alla riconoscenza ed a alla stima come maestro mio e grande artista, io avevo

- " per lui un culto come uomo. La lealtà e la generosità del a suo carattere, le rare qualità del suo cuore, formavano di
- " lui un essere eccezionale in questo mondaccio; ed i no-
- « chi canaci di comprenderlo ne rimpiangeranno la nerdita
- « lungamente, massime quando avragno bisogno di un con-" siglio saniente ed onesto. " Belli elogi che immensamente

goorano l'allieva ed il suo dotto maestro

- Nel 1854, il Marchetti abbandonando il Collegio, ritornò in natria, e si dedicò a scrivore l'opera Gentile da Varana, sapra libretto che preparato gli aveva suo fratello Raffaele: e terminato che ebbe di musicarlo, non furono nè pochi nè lievi gli ostacoli e le contrarietà che incontrò per farlo ranpresentare. Finalmente dopo tanti stenti, sollecitudini e preghiere ottenne che venisse eseguito nel Teatro Nazionale di Torino. Il successo che n'ebbe fu niuttosto felice, e l'impresario di quel teatro sig. Ronzani volle acquistare la proprietà dello spartito, nel tempo stesso prendendo formale impegno col maestro di far rappresentare nell'anno seguente la nuova opera che stava a scrivere, La Demente, nel Teatro Carignano della stessa città. In fatti fu fedele a tenergli la promessa, e l'onera eseguita perfettamente bene dalla Boccabadati, ottenne intero successo. Ad onor del vero bisogna pur dire che l'opera che in quel tempo giustamente era in voga presso il pubblico Torineso, era La Traviata di Giusenue Verdi, la quale quantunque avesse avuto noca fortura al suo primo apparire nel teatro della Fenice di Venezia. pure rialzatasi in Napoli, ottenne poi da per ogni dove un successo di vero entusiasmo, ed in breve spazio di tempo divenne l'onera prediletta degl' Italiani. Reco perchè La De-
- ritati aveva riscossi, fu dono quattro sere messa da banda, (1) La Traviata è una di quello opere di Verdi che piacerà sempre, perché eminentemente melodica, nè la melodia uccide la verità delle passioni che esprime o toglie la verità delle tinte locali. A

mente del Marchetti, che pure applausi non pochi e ben me-

per cedere il primato alla Traviata (1).

Fu rigrodotta La Demente nell'antonno del 1857 in Roma, e nell'anno appresso in Jesi, ed in ambidue i luoghi deble felicissimi neontro. Nel carnovale poi del 1858 al 1859 doversasi dare in Camerino; ma recandosi colà il maestro per metterla in iscena, cadde e si fratturò una gamba, per la qual cosa l'esccuzione venne rimessa a più favorevole stavione.

În que tempo avera quasi condotto a termino una mova opera seria, Il Paria, che ad cota di tant'impegni adoprati, mo agli riucci di far rappresentare in Roma, ove erazi momentanemente stabilito per dare lerioni di canti; cal ultera escisse molta musica per camera. Albam, Stornalli, Dusttini, Romanza, Ariette, o variatti altri pezzi che venivano da tutti ricercati, ma, perchè il mesetto none en acconmoltae conosciuto, incontravano gran difficoltà presso gli relitori.

Passò così penesamento tre anni quasti acoraggiato e, soma anche più penare di teatre od a comperer opere per farie rappresentare. A regitario da questo fatale letargo, suo fratelio Raficele, o he o marava qual econdo pasfore o che es vedeva l'ingegno attraverso un prisma ch' egli stesso non aspeva vedere, anche per distrario da quella monena vita che mavara la Roma, gli consigliò di recarsi in Milano, perchè respirando le aure di quella musicale città, piena di movinento ratistico, potesso rinascere a novella vita e riprendere la composizione di opere teatrali. Ivi giunto, arvicio da prima quel care o valente giovine di tanto folico ingegno, disgraziatamente morto, Marcellia posta Marcello, posta, mestro di cappella, giornalista, in sostanza una folice ormanestro di cappella, giornalista, in sostanza una folice or-

questi pregi insigni.poi bisogna aggiungere antora un altro ch'è grandissimo, ed è la purera, la gestileza dello stile, ed un modo di strumentazione, superato forse da Verdi stesso in altre opere sue per forza e sunorità, ma non per delicatezza, per moderaziona nell'uno degli elementi sonori, o per effetto più gradevole ricavato dall'intera massa orchestrale.

ganizzazione artistica, che pure altra volta avea conosciuto in Torino. Questi restò sorpreso che il Marchetti dono La Demente non avesse più fatto parlare di sè nel mondo musicale. Allora il Marchetti per mostrargli che non era restato interamente inoperoso, fecegli sentire Il Paria, opera che da più tempo aveva terminata; ma il Marcello con quella franchezza che tanto lo distingueva, dopo l'udizione dell'intero spartito, gli disse apertamente che quella musica era roba passata e moneta che non correva piu; che doveva fare del nuovo, se voleva elevarsi, ed andare avanti; e gli soggiunse che volentieri gli avrebbe apparecchiato un libretto per farlo uscire dalle pastoje del convenzionale e del vecchio. Il soggetto che gli propose fu Giulietta e Romeo, che il Marchetti nella sua modestia non avrebbe mai osato musicare. anche per un certo rispetto che credeva dover serbare alla memoria di Bellini, che aveva scritto sullo stesso argomento. Ma il Marcello lo assicurò che l'avrebbe diversamente trattato, attenendosi del tutto alla tragedia dello Shakspeare. Tranquillatosi su ciò il Marchetti, si diede a tutt'uomo a studiare, e cominciò a scrivere la Giulietta, della quale l'editore di Milano Francesco Lucca, a consiglio ed insinuazione del Marcelle, acquistò la proprietà, e subito pubblicò l'opera per le stampe, ridotta con accompagnamento di pianoforte, anche prima che la stessa fosse andata in iscena. Nell'autunno del 1865 venne rappresentata in Trieste con buon successo, ma non quanto era necessario per accreditarla, e se ne fecero solo sette rappresentazioni. Ma ci vuole altro per vincere la diffidenza del pubblico e degl'impresarii, in generale poco propensi pei giovani che cominciano la penosa e difficile carriera di compositore. Dopo molte pratiche e non poche contrarietà vinte a forza di buon volere, la Giulietta e Romeo nell'autunno del 1867 venne riprodotta al Teatro Carcano di Milano, e sebbene fosse stata preceduta dalla Giulietta e Romeo di Gounod , che allora rappresentavasi alla Scala ove ebbe successo modesto e di semplice stima, pure

quella del Merchetti. quantanque non avesses avants a distreptrat che moliconi rattuti, incontri tante il pubblico favore, che con più onore o generale agpressazione si resse a preferenza dell'altra, che puer era compasta dall'autore del Faust, o la folla che accorreva al Carzano, code farre il paragono, l'appulatulo quoi sera di più. Il pubblico e il es taino, che quando si elevano a giudici supremi, specialmenta, che quando si elevano a giudici supremi, specialmenta il fore verdetta: o Che sei il maestre Marchetti continuava - a stodiara, potera divenire un ottimo campositore. Ed cri il incolo muticale unationomici l'applanté e come tale lo abbit.

Nel 1868 trovandosi in Milano cominciò a musicare il

Ruy Blas sopra libretto di Carlo d'Ormeville. Un bel giorno svegliatosi d'un umore piuttosto capriccioso, gli saltò in testa di recarsi a far visita all'impresario del Teatro della Scala, e dopo le solite cerimonie di rito, l'apostrofò dicendogli che, se mal non si appeneva, gli sembrava che il successo più che felice della Giulietta al Carcano gli concedeva un certo diritto di provarsi sulle grandiose scene della Scala; e che se il signor impresario non avesse trovato di meglio, sarebbe contentissimo di offrirgli pel prossimo Carnovale l'opera che era per iscrivere, il Ruy Blas, Al suo franco dire l'impresario da prima sorrise, e poi risposegli cortesemente mettendo in bella mostra tutte le possibili difficoltà che sogliono venir fuori in casi simili, e terminò dandogli le solite lontane speranze, che il più delle volte vanno in fumo, specialmente quando gl' ingordi speculatori pretendono danaro. in vece di accontentarsi delle produzioni, che solo possono offrir loro i giovani esordienti.

Il Marchetti senza contare punto sulle vane promesse dell' impresario , prese la risoluzione di abbandonare Milano, e si recci a respirare l'aria della campagna, anche per lavorare la sua partitura con più meditazione e calma e nella solitudine della contemplazione. Nel settembre dello stesso anno, e quando meno se lo aspettava, lo sorprese una lettera scrittagli da quel tale impresario della Scala, così concenita:

- rio della Scala, così concepita:

  « Pregevole Maestro: Fra le opere nuove da me proposte
- " alla Commissione dirigente il Real Teatro della Scala,

  " questa ha scelto il vostro Ruy Blas: se ancora non l'avete
- compita, affrettatevi di farlo subito, e vi attendo incontanente onde metterci d'accordo sull'occorrente all'oggetto ec. ec. =
- sonde metterei d'accordo sull'occorrente all'oggetto ec.ec... Senza perder tempo il Marchetti si dedicò ad un assiduo lavoro, ed il Ruy Blas venne accuratamente terminato. La grande opera del Verdi La Forza del Destino. impe
  - rava allora sulle scene della Scala e formava l'incantesime e l'ammirazione dei Milanesi che accorrevano in folla ad applaudirla. Però quelle buone paste di ambrosiani erano sempre disposti ad incoraggiare i giovani esordienti, come in altri temni fatto avevano con Mercadante, Bellini, Conti, i due fratelli Ricci, ec. ec. e perciò non isdegnarono di sentire con benevola attenzione l'opera del Marchetti; e siccome la stagione volgeva al suo termine, per mandarla subito in iscena noco si notè concertarla e fu presentata al pubblico incerta ed immatura. Ma il nubblico la giudicò degna di anprovazione, e con gli applausi reiterati incoraggiò il maestro ed i modesti esecutori, i quali fecero il loro possibile onde renderla gradita. Sniacque soltanto però il non poterla sentire che per due sole sere. Ci voleva dunque una conferma del successo: ci voleva il nuovo battesimo di altro pubblico del pari intelligente ed imparziale per giudicare se l'opera fosse davvero degna di ammirazione. Dopo tanti viavai fu finalmente dimandato dall'impresario del Teatro Pagliano di Firenze lo spartito all'editore Francesco Lucca, che ad onerosissime condizioni ne avea acquistata la proprietà. A Firenze si recò il maestro per concertarla e metterla in iscena. Il successo che n'ebbe fu splendidissimo, unanime, clamoroso, ed il Ruy Blas prese il suo posto d'onore tra le opere del moderno repertorio, specialmente dopo i trionfi che ottenne in Torino, Roma,

Reggio di Modena, Padova e Lucca, ed i giornali francesi scrissero: « Le nouveau compositeur, presque incomu hier « ( monsieur Marchetti), est monté d'un coup au premier » rang.»

Alla sua volta il Ruy Blus venne rappresentato in Napoli, nel Carnovale del 1871, dono il Don Carlos di Verdi, Forse la troppa prevenzione nel pubblico ansioso di ascoltare un'opera di un allievo del nostro Collegio, che gran successo aveva ottenuto sempre ovunque erasi rappresentata, o l'incertezza dell'esecuzione affidata ad artisti, che se non potevano dirsi nella vera forza del termine di seconda categoria, peppure erano tutti all'altezza delle scene del nostro teatro massimo. fecero sì che l'opera senza essere riprovata, ottenne in principio solo un successo alquanto benevolo; il che non tolse però che in molti pezzi gli applausi fossero anche clamorosi, specialmente allo stupendo duetto dell'atto terzo tra la Regina e Ruy Blas, ch'ebbe anche l'onore del bis con replicate chiamate al proscenio sì del maestro come degli esecutori. Ma l'intera opera guadagno ogni sera più nel favore del pubblico, tanto che alla sua quindicesima ranpresentazione si applaudivano indistintamente tutti i pezzi, e con fanatismo poi il mentovato duetto. Per un' improvvisa indisposizione sonravvenuta al direttore dell'orchestra maestro Giovanni Moretti, fu obbligato il Marchetti a dirigere egli stesso la sua onera per le prime cinque rappresentazioni, ed il nostro nubblico gli fu gratissimo di questa sua compiacenza, di che lo rimunerò con applausi sempre crescenti. Caduta l'opera del Sangermano, Regina e Favorita, fu il Ruu Blas che fece gli ultimi onori della stagione teatrale di S. Carlo. Non potendo noi fare disamina di questa bella produzione, ci siamo limitati a tessere semplicemente e schiettamente la storia de'fatti accaduti, che pur ridondano a lode del nostro Marchetti, il quale troyandosi sulla buona via, dà le niù salde speranze che in breve potrà annoverarsi fra i compositori che apportano gloria ed onore alla scuola di questo nostro Collegio.

Dopo il gran successo che ottenne in Firenze il Ruy Blaz, il Marchetti venne insignito da S. M. il Re Vittorio Emmanuele II dell' ordine equestre della Corona d'Italia, ed attualmente ritirato in Camerino è tutto dedito a scrivere il Castaro Wosa sopra libretto dello stesso d'Ormeville (§).

(1) Una musica come il Rug Blas del Marchetti, che a forza di sentirsi e risentirsi ha finalmente ottenuto una vogache da parecchi anni non aveva conseguita alcun'altra nuova partitura, doveva per necessità suscitare dei ragionamenti, risvegliare delle quistioni; sicchè in questa circostanza noi abbiamo più che mai udito dei criterii di quella. che dicesi Scuola innovatrice, e con quella dose di buon senso e di modestia, non diciamo di ossequiosità verso i grandi nostri maestri, che è a lei si propria! E dispiacevole a dirsi: ma il hurhanzoso quanto infelice sentenziare di taluni appendicisti a proposito di alcuni fantasmi di musica estera, ha sedotto una gran parte di giovani menti, le quali sono ora trascinate e guadagnate dalla mania del notomizzare e sofisticare in questa divina arte, credendo questa esser la via di riuscire alla creazione, di pervenire al sublime ignoto. Noi vediamo i parti prodotti da questa scuola, pallidi, smorti, stentati, senza vita, senza colore, senz'affetto, oppure rigonfii di una pretesa e indigesta dottrina, la quale fa visibile pruova dell'orgoglio, anziché del sapere dei suoi cultori. I cari e facili prodotti del genio musicale italiano sono guardati con senso di compassione, se non interamente sprezzati da questa genia che dice saper tutto ed essere superiore al passato; lo stesso Verdi non ne riceve omaggi che come autore della Forsa del destino e del Don Carlos! Sino a questi ultimi tempi noi non avremmo creduto che delle teorie così dissolvitrici e demolitrici potessero allignare in Napoli, nella terra del buon senso e più del costante e tradizionale buon gusto in materia di musica, retaggio in cui ha contribuito anche a mantenerci e potentemente il famoso nostro Conservatorio. Ma da poco in qua abbiamo e con dolore dovuto accertarci del contrario. Affidandosi esclusivamente al loro raziocinio, parecchi giovani di adesso (e fra questi, di molto valenti), credono scuotere le vecchie pastoie e la vogliono fare da innovatori; però sulle orme additate ad essi da quegli appendicisti musicali che abbiamo detto, e modellandosi su'capolavori da quelli proclamati! Di guisa che, dato pure che i loro saggi riuscissero, sarebbero delle imitazioni tutto al più. Quanto varrebbe merlie che senza disertar mai da' luminosi sentieri de'anistri

- Composizioni di Filippo Marchetti esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
  - Romeo e Giulietta, dramma lirico in quattro atti. Trieste autunno 1865.
- Ruy Blas, dramma lirico in quattro atti. Teatro della Scala, carnovale 1868. Napoli, Teatro S. Carlo 1871.
- 3.º Detto, ridotto per canto con accompagnamento di pianoforte.
   4.º Coro di Corsari per due tenori e basso e grand'orche
  - stra 1852.
  - 5.º Sinfonia in re terza maggiore per grand'orchestra 1853.
- tralto con accompagnamento di pianoforte.
  7.º Ricordi diRoma, album di sci pezzi per canto in chiavo di sel con accompagnamento di pianoforte: L'Ora del tramonto, melodia; Aspetto la risposta, canto popolare; Sci tenerina come la lattuga, idem; E a teredesi vanarella mia, idem; La Primasera, duettino; La Preghiera,
- quartetto.

  8.º La Vite, album idem: Perché si muore, melodia meditazione: Lo Straziofanciulle, canto popolare; Ritornate presto, idem; Quanto è bella, serenata; Poveretta, ballata; Madre e foßio, deliro.

sommi, che hanno riempito il mondo del loro nome e raggiunto l'espresione del rero dello, di quel bello che non morri mai, si valuestro del propios citetto per prosquier i l'opeza interrotti di quegl'illistit, a faceacre servire il loro ingegno matchia alla manifestationa della secietà, sensa mierrò dello resolutione della manifestationa della secietà, sensa mierrò dello della consecuente della solutione della secietà, sensa mierrò della consecuente della sipicia individualità, e si materrolloro ficiani (come i grandi luminari di spento Gallegio non han mai cessato di essere), amichè dichiarrani plessire della strassire.

#### - 1049 -

- 9.º A Roma, album idem: La Figlia d'Italia, melodia; L'A-rancino, canto popolare; La Gemma d'Amore, canzone; La Gagia, canto popolare; Ei più non torna, romanza; La Partenza. duettino.
- Quattro Canti Popolari con accompagnamento di pianoforte.
- 11.º Raccolta di dodici Canti popolari romaneschi, idem.
  12.º La Squilla della sera, melodia in chiave di sol con accompagnamento di pianoforte.

#### II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1° Gentile da Varano opera seria. Torino, teatro Nazionale 1856.—
2° La Demente opera semiseria. Torino, teatro Carignano 1857.—
3° Il Paria opera seria in tre atti (non mai rappresentata).

### LUIGI VESPOLI

Sotto l'insegnamento di Giacomo Tritto apprese il contropunto e la composizione Evangelista Vespoli e riusel valente compositore di musica chiesastica. Da quasi un mezzo secolo trovasi maestro insegnante nella città di Avellino, acclamato e rispettato da tutti i cultori della musica. Da costui e da Anna Jandalo nacque nel 12 gennaio 1834 il nostro Luigi Vespoli, che fin da' suoi primi anni mostrava non comune disposizione per la musica, ripetendo quasi per istinto tutto quanto sentiva dal padre cantare e sonare sulpianoforte, e da semplice orecchiante con una graziosa vocetta di contralto eseguiva nelle chiese qualche cosetta che il padre scrivevagli appositamente per i suoi mezzi, e ne riscoteva universale approvazione. Così passò sino all'anno tredicesimo, quando il padre che ogni di più si convinceva della sua vocazione per la musica, si decise di condurlo in Napoli, e nel gennaio del 1847 venne ammesso come alunno a pagamento in San Pictro a Majella. Da quest' anno e non prima cominció ad apprendere regolarmente i primi elementi della musica.

Egli nel separarsi dalla madro, che pur lasciò inferma, che amava tanto e della quale tenca con se ritratte le sembianze, provò quel dolore che sanno provare solo coloro che natura doto di animo gentile e di squisito sentire; e quando appena trascorsi sette mesi di lontananza seppe che più non era, la tristezza cominciò talmente ad opprimerlo, che col volger degli anni divenne quasi il fondamento del suo cupo e concentrato carattere. Può dirsi che più per distrazione che per trovar conforto volse tutto il suo amore agli studii. Trascorso un anno e mezzo, volendosi esentare dalla mensuale retribuzione che pagava al Collegio, decise di concorrere al benefizio del posto gratuito, ed il consesso degli esaminatori con Mercadante a capo, intravedendo nella sua bellina, facile, spontanea ed intonatissima vocetta di contralto il fondo del suo talento musicale, lo proposero al governo del Collegio come meritevole di ottenerlo, ed il ministro glielo concesse in data del 1849. Credendolo in seguito il direttore degno di notere apprendere non niù dal maestrino ma da un maestro, lo destino alla scuola di Gennaro Parisi per lo studio del partimento, ed al valentissimo Michelangelo Russo per dirigerlo nel sonare il pianoforte, pel quale strumento il giovinetto Vespoli mostrava d'avere, più che una semplice inclinazione, una decisa ardente passione. Egli era l'ammirazione dei suoi compagni, si per lo studiare indefesso, come per i progressi che giornalmente faceva. Mercadante, che seguivalo nell'andamento generale de'suoi studii, per incoraggiarlo a far meglio, ed inoltre per dargli quasi un premio della sua costante applicazione, lo scelse tra quei pochi ai quali dava particolare insegnamento. Sotto sì savia scorta cominciò ad apprendere il contropunto prima e poi la composizione. Era davvero una bella gara tra maestro e discepolo, il primo ad insegnargli severamente l'arte nelle sue singole parti, e l'altre ad aunentare in ragione delle cognisioni che equisitara la sua vemenza di apprendere. Quando fi stabilito che per i saggi musicali del 1854 cimpue alumni componessero il melodramma gioco II Travisto di Marco d'Arienzo, fi il teretto finale il pezzo al Vespoli affisto, che riscosse appliassi non misori di quelli che si meritarnon i juni collaboratori compagii. Per l'altre saggio del 1856 serisse un Coro di Marianri per contralti, pieno di spontanee : raficii indedice, orchestrato con grazia ed eleganza, che venne applianditissimo non solo in quella circostanza, ma le molte altre vulte che si trimulusse.

Allurche Paulo Serrau nel 1852 Instiù il Collegio, e quiudi ostette sceglieris chi gli succeolesse nel posto di primo mastrino, surne disputat fra due altumi, cioè il Vicceonte od il Mezzidieri, che si reputatavan di pari metrito. Mercadante par contentarii entrumbi nominò due primi mastrini in luggo di uno, con equali attifuzioni ci el agguiti obbligazioni, caso nuova affatto, nella stoția dei Conservatorii. Terminato poi cell'ascità al Collegio queste dualizimo della loro gestione, fa il Ngaspii, che para descriptione dei lavori dell'accide al Conservatorii schizone del suo direttore.

Arrivata, la sua volta, venne da Mercadante proposto al governo del Callegio, e da questo al limpresario del Real Teatra, del Fondo, come meritevole di serivere l'opera d'obbligo, che la il neledoraman in tre atti intilotato Le Cantante, con libretto del chiarissimo Marco d'Arienzo, rappresentato nell'antanno del 1855 dalla Fioretti (oprano), dal Prodezza (re-nore), dallo Storit (barticopo) e dallo Scalese (basso comico), L'incontre che s'ebbe, fur feliciassimo, ed il pubblico ad una voce, pronostito del gioria, autore della Cantante un altro quarro, valente compositore, di musica del genere giocoso.

I pezzi più favoriti di questa produzione, colmati di spontance acclamazioni, furono l'aria di sortita della Fioretti nel 4º atto, l'aria di Scalese, il duetto tra la Fioretti e Prudenza, il finale del 2º atto, ed il rondo ultimo della Fio-

retti. Diciamo solo per nostro convincimento che i caratteri di questa musica sono una spontaneità di fare, una facilità di nensieri melodici, un elemento comico che domina dal principio alla fine, ed uno strumentale variato, scherzevole, brioso, e qualche volta anche originale. Questa ner altro non è che una nostra semplice opinione e non un giudizio, che altri è libero di accettare o nur no. Ma invitiamo coloro che non volessero dividerla, ad onorarci nell'Archivio del Collegio, e se dopo avere osservato lo spartito della Cantante non saranno del nostro avviso, considerandoli come niù chiaroveggenti di noi, rispetteremo le loro opinioni, ma non dimenticheremo mai le impressioni piacevoli ricevute quando abbiamo ascoltato l'esecuzione di detta opera. Ciò posto, non possiamo fare a meno di dire, a nostro modo di vedere, che se il Vesnoli avesse percorsa la carriera di scrittore teatrale, indubitatamente sarebbe stato nel genere giocoso il degno successore dei non mai abbastanza lodati fratelli Ricci . come questi alla loro volta furono dell'inesauribile Donizetti e dell'immenso Rossini. Ma egli, di animo piuttosto timido e tranquillo, scoraggiato dalle immense difficoltà che s'incontrano nella brillante, ma pure spinosa carriera teatrale, ne abbandono il pensiero, e si dedicò a preferenza all'insegnamento del pianoforte, essendo valentissimo anche come esecutore. Morto l'ispettore delle scuole esterne del Collegio Filippo

mattor l'aptence de la scaule castence de Coingipe l'impèr par la, egli per concerso ottenne del defauto, il Vespoli, invitato pai Genarro Parisi; padro del defauto, il Vespoli, invitato del direttero Mancadante o dal Governo, lasciò l'isperione delle scaule esterno e venno scella a sostituire interinamente il suo maestro trappastato. Dopo altro concerno più sostenuto nel 1866, fu nominato dal Ministro, in vista del rapporto della Commissione esaminatrice, proprietario di quel posto, che ora degnamente occupa con plauso generale c con vantaggio di unggii allivir de sono addetti alla sua scusla. Come compositore pianista, oltre molta musica scritta e pubblicata per le stampe, ha composta noraro Declici Stamit per pianiorette, le stampe, ha composta noraro Declici Stamit per pianiorette, dedicati al suo maestro Saverio Mercadante, adottati nel Collegio, e creduti da maestri di tali specialità superiori ad ogni elogio.

Dopo ciò non dobbiamo sconvenire che pigro ed infingardo come è per natura, si occupa poco dell'arte sua e solo quanto il bisgno lo richicle. Se mai un giorno lo stimolo della gloria sveglierà il suo amor proprio, il mondo musicale molto potrà sperar di lui giovine ancera, non arrivato nà anche all'etatyo lustro di sua età.

## Composizioni di Luigi Vespoli esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- 1.º La Cantante, melodramma in tre atti. Fondo 1858.
- Terzetto finale nell' opera Il Traviato di diversi autori.
   Teatro del Collegio 1855.
- Coro di Marinari per contralti con accompagnamento d'orchestra 1857.
- 4.º Sinfonia a grand orchestra in re terza maggiore.
- 5.º Altra idem in fa terza maggiore 1864.
- 6.º Dodici Studii per pianoforte dedicati a Saverio Mercadante ed adottati nel Collegio.
- 7.º Scena comica, Senza lle femmene comme se fa? scritta per l'album del signor Spadetta.
   8.º Tarantella per pianoforte.
- 9.º Fantasia per pianoforte sopra motivi dell'opera Un Ballo in maschera.
- 10.º Altra idem sulla Norma. 11.º Mazurka per pianoforte.
- 12.º L'Eleganza, polka idem.
- 13.º Molta musica ballabile inedita, originale e trascritta per pianoforte.

#### ERNESTO VICECONTE

Ernesto Viceconte nacque in Napoli il 2 gennajo del 1836. da Benedetto e Giovanna Barba, onesti ed agiati genitori, che. fin dalla tenera età gli prodigarono amorose cure non risparmiando alcun sacrifizio per curarne l'oducazione. All'età di otto anni di nascosto dalla sua famiglia cominciò a studiare: la musica da se solo, e si raccomandò ad alcuni suoi parenti onde gli permettessero nelle ore di ricreazione di esercitarsi sul loro pianoforte. Nel periodo di un anno percorse gli eser-. cizii di Kalkhrenner ed i primi fascicoli degli studii di Bertini. Venuti in cognizione i suoi del trasporto che il giovinetto mostrava di avere per la bell'arte, lo provvidero diun pianoforte e lo affidarono alle cure del maestro Lavigna. Sotto la costui direzione fece tanti progressi nel volger didue anni, che il padre decise di furlo ascrivere alle sonoleesterne del Collegio di Musica, da dove dono alquanti mesiprevio esame subito alla presenza di Mercadante eseguendo una, fantasia scritta dal maestro Serrao sulla Leonora, vennaammesso nel convitto come alunno a pagamento nel 1848. Onde ottenere poi un posto gratuito fu dal Mercadante consigliato a studiare il controbasso, e di molta mala vogliasi decise a farlo. Nel 26 marzo 1849 diede altre sperimento sonando questo, se non difficile, ingrato strumento, e risulto: meritevole di quel posto ambito, da occuparlo però quando che sarebbe rimasto vacante, e ciò avvenne dopo un'anno e mesi nel 23 novembre del 1850. In Collegio ebbe a maestro di Partimenti Giuseppe Lillo, e fu allievo di Carlo Conti pel Contropunto e la Composizione. Nel gennajo del 1854 venne promosso all'ufficio di primo maestrino, come è detto nella biografia del Vespoli, in compagnia del Menzitieri; e

senza abbandonara naci il Conti (1), prese parimente lezioni di composizione dal Mercadante: nel qual tempo serisse un Trantum ergo. un Magnificat, ed una Sinfonia a grande orchestra, che venne eseguita in una delle accademie che annualmente si davano nel teatrino del Collegio.

Nel giugno dello stesso anno essendo stati, come si è detto, prescelti dal Direttore varii alunni per iscrivere l'operetta giocosa pel Teatrino del Collegio con poesia di Marco d'Arienzo intitolata Il Traviato, al Viceconte fu commesso di musicare l'intero 1º atto, e lo esegul con gusto e ne ottenne meritati applausi, egualmente che gli altri suoi compagni che compivano lo spartito, Conti, Vespoli, Menzitieri e Carelli. Nel luglio che successe fece eseguire per sua devozione ed a spese della sua famiglia nella chiesa di S. Giorgio dei Genovesi una sua Messa a grande orchestra con soli e cori. e v'intervennero i niù distinti professori della canitale, ed i valenti artisti cantanti Naudin, Montanaro e Colini, Ebbe il privilegio che goderono tutti gli alunni del Collegio sino al 1860, di scrivere un'opera semiseria pel Real Teatro del Fondo intitolata Eveling nella stagione del 1856 al 1857; che riscosse unanimi e clamorosi applausi. Poi scrisse moltissima musica per camera, altra per solo pianoforte, come in fine verrà notato, più due altre Messe per quattro voci a grande orchestra. Abbandono il Collegio del 1857. Serisse noi nel Teatro San Carlo una grande opera seria intitolata Luisa Strozzi nel 1862. Da semplice storico riferiamo che molti nezzi vennero applauditi, e non mancarono gli elogi e gl'incoraggiamenti che l'imparziale pubblico senne allora prodigare al Viceconte.

Siamo pur lieti di annunziare che il nostro maestro ha preso impegno coll'attuale impresario di S. Carlo di comporre un'opera seria intitolata Selvaggia, che dovrà essere rappre-

<sup>(1)</sup> La stima e l'affetto pel maestro Conti è stata nel Viceconte così costante, che anche dopo uscito dal Collegio ha continuato a consultario.

sentata nella ventura stagione invernale 1871 a 1872, e nutriamo speranza che dotato di hell'ingegno com'è, non mancherà di presentare ai Napolitani un forbito lavoro, nel quale mostrerà i progressi che ha fatto nell'arte che alacremento coltiva, e saprà emulare i suoi compagni che luminosamente lo precederono nella difficile, ma pure splendida e luminosa carriera teatrale, ricca, se vuolsi, come di triboli, così di gioje e di gloria non peritura.

# I. Composizioni di Ernesto Viceconte esistenti nell'Archivio del Real Cellegio di Napoli. 4.º Il Traviato, opera semiseria in tre atti di varii autori

- rappresentata nel Teatro del Collegio. Il solo atto primo è del Viceconte. 1855. 2.º Evelina', melodramma in tre atti. Fondo 1856.
- 3.º Luisa Strozzi, dramma tragico in tre atti. S. Carlo 1862. 4.º Tantum ergo per basso in mi bemolle terza maggiore
- per grand'orchestra 1851. 5.º Sinfonia a grand orchestra in fa terza maggiore 1853.
- 6.º Magnificat per due tenori e basso in fa terza maggiore per grand' orchestra 1855. 7.º Strenna 1864, sei pezzi per canto con accompagnamen-
- to di pianoforte, Stornello, Canzonetta, Romanza, altra Romanza, Perchè altro Stornello, La Tradita romanza. 8.º La Visione, romanza per baritono con accompagnamento di pianoforte.
- 9.º La Cantatrice, ballata, idem.
- 10.º La Melodia, romanza, idem. 11.º Album per canto di cinque pezzi idem, Vorrei, Il Menestrello, Lo Scapolo, L'Addio. Fior mendace.
- 12.º Altro idem, Le due stelle, La Leggiera, Il Giovanotto mio, La Brunetta, Puntiglio ed Amore.
- 13.º Altro di sei pezzi idem, Ricordati di me, Il Saluto, La Visione, L'Innamorato, Francesca da Rimini, Il Ritorno.

#### - 1057 -

- 14.º R primo amore, stornello con accompagnamento di pianeferte.
- 15.º La Gelosia, idem, idem,
- 16.º La Rosa, polacca per contralto con accompagnamento di pianoforte, scritta per la Penco.
- 47.º Non è mia, romanza per tenere idem, scritta per Mirate.
  48.º Viva il Re, Inno guerriero. Coro con orchestra.
- 18.º Viva if Re, Inno guerriero. Coro con orchestra.
  19.º Viva la guerra, Inno. Coro con orchestra.
- 20.º La Veronese, romanza per soprano con accompagnamento
- di pianoforte.
- 21.º L' Amore, romanza, idem, idem.
  22.º Presto presto, canzonetta per soprano, idem.
- 23.º La mia terra, romanza per tenere, idem.
- 24.º Melodia nella Cleopatra, idem, idem.
- 25.º Cavatina, aria e rondo finale dell' Evelina ridotti con accompagnamento di pianoforte.
- 26.º Variazioni per pianoforte sopra la canzone Lo primmo amore.
- Divertimento per pianoforte a quattro mani su La Bella Elena.
- 28.º Fantasia per arpa sul Ballo in maschera. 29.º Tre Valzer per pianoforte.
- 30.º Sette Polke, idem.
- 34.º Tre Lancers, idem.
- 32.º Warsowienne, idem.

## II. Altre menzionate nelle diverse hiografie

1º Fasculi e danse, furm (non rappresentate).—B' Dirit a gran-Gurchetta—J' Mans, Groß o Dirit a pixello rechestra— M'arse, Grado o Dirit alla palentina. — D' Tre ere di Maria Desoleta a quartitis. — S' Cantta per San Indig Gonzaga. — Pi Duc catatie per la Madonna della Libera. — S' Peri Syonen Christi per voce di Septano. — S' Due Tanthum ergo. — O'D Due crisp te (Thiseneshto di Regina Coeli. — 11' Yarie canzoni acre. — 12' Caro per la Remanda. — 13' Quattro peri per canzoni acre. — 12' Caro per la Requartetto e strumento obbligato eseguiti nella gran sala di Montenliveto. - 14° Gran coro per l'entrata delle nostre truppe a Rome eseguito nel Teatro al Vico Nilo. - 15º Stornello a grand'orchestra anche per lo stesso oggetto eseguito nella gran Sala di Tarsia. dall'Associazione Nazionale Italiana di Mutuo Soccorso di Scienziati, Letterati e Artisti. - 16º Quattro pezzi di canto per camera per l'Album Garibaldi. - 17º Album per camera di sei pezzi. - 18º Tre romanze per voce di soprano. - 19º Canzoni Napolitano varie. -20° Raccolta di romanze per galleria. - 21° Collezione di 40 pezzi per camera. - 22° Gran concerto a due pianoforti - 23° Divertimento a quattro mani sulla Parising. - 24º Altro idem sulla Sonnambula. - 25° Galoppa di concerto per pianoforte. - 26° Trio sul Poliuto. - 27º Lancers a grand' orchestra pel Duca di San Marco. - 28° Altro pel matrimonio del Marchese Avati. - 29° Quattro Mazurke di concerto per pianoforte. - 30° Dedici remanne di Mendelshon ridotte per violino e pianoforte. - 31º Sei romanze originali, idem. - 32° Ventiquattro quartetti sopra diverse opere. - 33° Pastorale a quintetto. - 34° Album per ballo. - 35° Galoppa e tarantella. - 36º Trio sopra I Lombardi.

# ERENNIO GAMMIERI

Erennio Gammiri, figlio il Luigi e di Francesa Gavaiso, anque in Camposso il di 14 mare 1842. Noi avva che nove anci, e mostrava già gran trasporto quando ultira parlare in unsica, oppure l'arcoltava; el allora canticchiava da mattina a sera coma meglio poteva le melodie che sontiva pir le strade e nelle diverse case ochiese del paese. Un girno fattavi correggio paleso il padro il suo vive desiderio d'appendire la musica, per poi professoria quando potesse diventir matern. Il parke, uno di unnodo di bluore tiscere, ché sentiva il dovera, di secondare la xocazione, del figlio, perchè tenta del conserva del conserva del sentire del prendere, di secondare la xocazione, del figlio, perchè tenta cana del conserva a fine vittore, accondiscere soluenterpamente, e gil fice prendere, lerione i di pianoforte da un sedicante meastro di rappella che prendere dei nigran musici in Campolasso. Ma

dopo hreve periodo di tempo avvertatosi il easo che ne saperapia il discepa lo cel il mestro, saggimente decisi di carapia il discepa lo cel il mestro, saggimente decisi di caraio in Napali, dove nel 92 novembre del 1849 vonce ammesso a
Majella. Addette da prima a studiare il solfeggio el il pianotare, passo pio alla scuolo di casto di Alessandro si
tatto già alliero del Crescentini. Colla bella disposizione
che il gioviente Cammieri avvas ad apprendere, fece in pachisismi mesi tali progressi, che venne adoperato a cantare,
in orchettra. Incorraggiato pici di suni compagni e più dal
suo mestro, decise di assoggettaria di un esame di canto,
che gii ruttati il benedita del posto gratulto. Indice con
mestro Genarro Parisi, e quindi l'appregio Carla Conti, cal
musestro Genarro Parisi, e quindi l'appregio Carla Conti, cal
emale comi i suoi stutti di controunte e commoditosi stuttili di controunte e commodito stuttili controunte e commodito stuttili di controunte e commodito stuttili di controunte e commodito stuttili di controunte e commodito

Nel 1850 dimandato se volesse accettare il poste di mastre concertatore a l'artero Imperida di Pietrobargo, vi acconsenti immantinente, ed abbandonò il Collegio, cambianda questo dolcissimo clima ci il piet cito di Napoli per quelle regioni che in quanto a bellezre di intura non offenon nalla di lusinghiero. Colà giunto con valevoli lettere di raccomaciatone pei signori dell'alta anisteroziari russa, con facilità venne introdetto nelle primarie famiglie, e nella qualità di venne introdetto nelle primarie famiglie, e nella qualità di mestro di calno cominciò a quadagnare ingenti soname e divenne a poco a poco uno de'più ricercati maestri in questa interessante parte dell'arte massicali interessante parte dell'arte massica.

Con tutte ciò non lasciò mai di coltivare e studiare accutatamente la compositione, per la quale sentiva particolare tendenza; e trovandosi in continuo contutto con artisti deencisi impegnati a sonare e cantare in quel teatro, ebbe ficile l'ecassione di sentire e di studiare la musica classica di quei somni oltramontani che nel campo dell'arte mente eccupano distintissimo posto. Dopo qualche anno di spettatire di canerali studii decisi di criviere un' opera, e preferi di musicare il Chatterion, soggetto paticio tratto dal d'arama di Alfredo de Vigyr trattoto ed arcennodato per

valier Pinto. I dialoghi frequenti, ove l'attore ed il coro si raccontano alternando le azioni e gli avvenimenti, sembrano felici, che che se ne possa dire. Essi ci ricordano la fattura della tragedia greca, coi cori e mezzi cori, strofe, antistrofe ed enodi, per mezzo de'quali il popolo ancora prendeva parte, ed era la maggiere, nell'azione, incarnandosi nella persona moltiplice del coro. Noto in Pietroburgo il Gammieri soltanto enme ottimo maestro di canto, e coi semplici antecedenti di maestro concertatore, intendeva bene le difficultà di fare accettare una sua composizione a quel Teatro Imperiale. Doveva o ricorrere a protezioni ed appoggi, oppure a poco a poco far conoscere che il suo componimento era degno di essere eseonito. Pensò egli di appigliarsi a questo secondo partito, facendo sentire qualche pezzo dell'opera ad alcuni eminenti artisti. Questi ne rimasero talmente soddisfatti, che ne narlarono a'loro compagni, e risolverono di riunirsi per sentire tutta l'opera, il che si esegul. Il successo fu lusinghiero. unanime, soddisfacente pel Gammieri, e si cominciò ad insistere presso la direzione perchè l'opera fosse messa sulle scene. Incominciate le pruove, le congratulazioni al giovine compositore venivano continuamente replicate tanto dagli artisti di canto, quanto da professori dell'orchestra, di modo che tutto presagiva a questa prima opera del giovinetto maestro un brillante successo. L'artista più eminente in quel tempo in Pietroburgo, madama Barbot, la scelse per la sua serata di benefizio con appalto sospeso, ed andò in iscena nel febbrajo del 4867 eseguita dal cavalier Calzolari, che faceva la narte del protagonista, e dai signori Polonini ed Everard, e dalla detta madama Barbot.

Intorno al successo riportiamo testualmente due articoli di giornali in sul proposito.

a guornau in sui proposito.

" Quoi qu'il en soit, chaque fois qu'un fragment poéti" que, d'une peu plus longue haleine, se déroulait, une

que, d une peu pius longue naieme, se deroulait, une
 mélodie s'élançait aussitôt, à tire d'aile, et prenaît l'es-

- remarquables; la coupe heureuse et de bonne facture, les « phrases aux périodes bien équilibrées, les détails d'or-« chestration, les ressources et les combinaisons de la voix « avec les différents timbres des instruments, tout semble

« familier au jenne mattre. " Nous avons remarqué, au premier acte, deux beaux

" andante chantés par Chatterton, l'un en si bémol : Ah! " tu che puoi comprendere, l'autre en mi maieur: Una ce-« leste vergine, qui sont pleins d'inspiration et d'originali-« té. Au deuxième acte, citons le duo d'Elvire et de lord " Henri: M' ama e tua vita sarà cangiata.... auquel pous " trouvons le même cachet qui sort des formules convenues « si fréquentes et si faciles dans la musique italienne. « N'oublions pas un trio d'excellente façon, dans la scène « cinquième du même acte : L'amor di due bell'anime. Ce - trio est suivi d'un allegro, Nell'eccesso della gioia, qui « mérite les meilleurs éloges, et à la suite duquel l'au-« teur a toujours été demandé avec les artistes et applaudi " avec enthousiasme. La ballade de Chatterton en si hemol. « est une heureuse idée pleine de rhythme et de légereté. « Le final du second acte est ferme et d'un beau style.

" N'oublions pas de mentionner les choeurs, qui sont en " genéral d'une facture originale et distinguée: temoin ce-" lui qui commence le troisième acte et celui du dernier " tableau du onzième, rempli de jolis effets de basse. Les " récitatifs offrent en maints endroits d'excellents détails " d'orchestration ; le ton général est sévère et pur; le style « est châtié de toute espèce de fioritures et de superfluités a trop communes.

" Je n'ai point analysé le livret que M. Gammieri a cru " devoir, comme un autre Lulli, rechauffer des sons de se " musique. La poésie aux prises avec la prose, l'idéal suc-« combant sous le réel, ne se prétaient guère à la rime et à - l'enchevêtrement des situations; un programme, des scè-

« nes à effet, et des paroles bien cadencées, voilà ce qu'il a faut au drame lyrique : Words, words, words, comme dit . Shakspeare.

" M. E. Gammieri n' a nas, comme son héros, senti l'ina spiration lui faire défaut, et il a pu achever heureusement . la hesogne commencée, Hélas! ce type si étrange de Chata terton est bien plus fréquent qu'on ne pense ; il est vrai et de tous les jours. Seulement, à défaut d'idées, le poète a aujourd'hui boira trois tasses de café noir; ce qui est bien . plus triste! Il sera souvent plus malheureux encore: car. Chatterton, tu étais riche, puisque tu étais aimé! Com-« bien s'empoisonnent sans qu'à leur cri suprême il roule « sur la rampe de leur escalier un beau corps de femme w tuée de leur mort! Égolste impatient, tu ne songes ni à " Kitty-Bell ni à la postérité. Le succès, le génie, à Chat-" terion / ce n'est pas seulement, comme on l'a dit, l'in-« spiration : c'est aussi la Patience! Reconnaissons avec " bonheur la première de ces qualités au nouveau Maestro, a et nous lui souhaitons sincèrement la seconde. »

GEORGE MAX.

# Courrier Russe - Douzième année, N. 10.

" Non potete giammai immaginarvi quanto grato sia al « cuor mio il darvi nuove dell'esito brillante ottenuto ier a sera dall'opera Chatterton del bravo maestro Gammieri; « il quale, se ebbe a lottare contro mille difficoltà, dalla - parte della direzione, pure finl per trionfare su tutta la « linea. Egli ebbe la gran soddisfazione che i cantanti a « norma del lore ingegno e forze, direttore d'orchestra si-« gnor Baveri , orchestra intera , régisseur signor Corrazzi « e nittore signor Roller misero tanta huona volontà, che " malgrado una mise en scène non troppo soddisfacente, " l'opera ebbe un eccellentissimo successo, da far evocar al proscenio le tante volte il compositore. Si dovette ri-

- netere un bellissimo terzetto nel secondo atto tra soprano. « tenore e baritono.
- « La musica del nostro Gammieri è d'un'eleganza che « non s'incontra spesso fra i moderni compositori (1), ed
- " in quanto all' istrumentale, è arrivato ad appagare tutta
- . la colonia artistica tedesca di Pietroburgo. Il che fa il a massimo onore al maestro, soprattutto poi per chi conosce
- « la poca simpatia che hanno questi signori per la musica « italiana moderna.
- « Sono convinto che ove si darà il suo Chatterton avrà « un esito certo: Gammieri scrive e sente alla Bellini: canti
- « spianati, eleganti sempre, armonie ricercate e distinte, e
- " mai trivialità, cosa tanto rara oggi giorno. La sola diffi-" coltà che gli si parerà inpanzi sarà quella d'incontrarsi
- « con cantanti che sappiano cantare e non urlare.
- " Jeri ebbe il suo primo battesimo, e può andarne su-
- « perbo, perchè ottenuto da un pubblico intelligente, che,
- « se mancò forse dell'energia di quello del sud, ciò non
- « toglie che seppe apprezzare il valore musicale dell'opera
- « facendo ripetere il terzetto di cui ho parlato più sopra.
- « Gammieri, lo ripeto, venne acclamato e chiamato moltis-
- « sime volte al proscenio, ed ebbe la soddisfazione di ri-
- « cevere il giusto compenso pel suo faticoso lavoro. « Auguro all'autore di Chatterton tutte le felicità nossi-
- « bili; e spero che l'Italia presto si rallegrerà di possedere
- " in lui il successore de'grandi maestri. Vedremo se il tem-
- " no me ne darà ragione. Da parte mia sono felicissimo di
- suggellare la mia carriera artistica in Russia con questo « spartito, ed auguro ancora al Gammieri d'incontrarsi sem-
- a pre con artisti coscienziosi e che amino l'arte per ese-
- « guirgli degnamente le sue composizioni (2). »
- (1) Noi non dividiamo l'opinione dell'autore della lettera, e conserviamo la nostra, cioè che pochi sono i compositori in giornata che scrivono senza eleganza le loro musiche.
  - (2) Il rinomato tenore cavalier Calzolari, cantante di cantera del-

Da quanto si è riferito risulta che il Chatterion è lavoro accuratissimo, ove si ammira un gran progresso che il Gammieri ha fatto nella difficile arte di comporre e le fondate speranze che fa concenire del suo brillante avvenire.

Oltre molta musica vocade e strumentale, come qui appresso noteremo, per quanto è a nostra conoscenza, composo altresi il Gammieri m'altra grand'opera, L'Assedio di Firenze, argomento tratto dal romanzo di Guerrazzi sotto lo stesso mone e verseggiato da cavalier Nichelangelo Finto, che ci auguriamo presto vedra la Tunce od in Russia, ore il Gammieri travasti intaltava, chi na intro arma tento della Germania (1).

Saraba per altra nostro gran desiderio di vodere rapresentare quest'opera, a priercura, sulle scene di qualche Teatro Italiano, perchè pur troppo fra noi si vede sumpe in pergedirei I unal verzo di preferire le cose straniere alle proprie. Dobbiamo rispettare, anni venerare sino all'adoctioni il debid da quallunque partice i vanga, e quanto chabiamo detto altre volte; una non perciò tenere in non cale bello che in moi stessi sorge. E ciò debbe più particolarmente direi per la munica cella quale per sunto spazio di tempo meserta l'Italia, ora chè mira d'introno altre nazioni con li tivaleggiare, devrebbe amagiarmenta affertaria a produrre e proteggere i giuvani ingegni che vede pontare nel sou cont, continunera a sostenere in son rias-pontare nel sou con, continunera a sostenere in son rias-

l'Imperatore delle Russie, che si è detto avere eseguita la parte di Chatterion, è l'autore di questa lettera che noi abbiamo ricavata dal Monitore del Circolo Buonamici, anno 2°, N.º 42.

(1) Il celebre conceristat sonater di chrinette e compositore Erracto Carallina, ediviana sua renata in Napoli (maggio 1871) ver mi coaro di una sua viatta, purhandomi il più vantaggiosamente possibile del giovine mestro Cammieri, dissenzi che prina di Indaria il Russia, questi gli savera fatto sentire la una mora opera L'Ausedio di Frenzac, che gli quidatte sopriera cassa il Chasteron, coas chè del Frenza, che qui quodita sopriera sua sa Cettaren, na protre defin quan accretara la riscità del giovine municità and giurino caspo della compositione.

#### \_\_ 1065 \_\_

manza concatenando nuovi nomi a quelli di Rossini, Bellini, Donizetti, Mercadante, Ricci, Verdi, ed altri, se non di simile valore, che possano almeno a questi avvicinarsi.

### Composizioni di Erennio Gammieri esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

 Salve Regina per voce di tenore con orchestra in si bemolle terza maggiore.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1º Casterion, opera seria ia tre atti, Pietroburgo, inverso del 1867. — 2º La Stanzi riduta can compagnamento di pianoferte.— 2º Il Supra, remnana in chiave di sed iden. — 4º La Percer, commana iden. — 5º Da Lei Indano, romana iden. — 5º Da Lei Danofert. — 7º Tasiaco, non caser, romana iden. — 5º Aer Maria per quattre voic roccio in chiave di sol, con accompagnamento di pianoferta. — 7º Sepulto in queste mure, romana, di hi. — 11º Cara Fastania brilliante per fiando e pianoferte sopra l'opera Passat del Gamod — 12º Casta d'a Micasmoner per ordentar. — 13º Anders religious per fiando con accompagnamento di pianoferte. — 14º Molta musica strumentale, sindonie ec. etc.

## CLAUDIO CONTI

É nato Claudio Conti in Capracotte di Abruzzo, nell'amos 1830, da Rafiele Conti e Vittoria Mariola delle più illustri famiglie del Sannio. Dovette vivere i primi anni della gioiuezza come li vite ognuno, so non che si mostrò moltoamante dei sonoi e della melodia. So ne avvide il padre, e Canciullo ancora ad undici anni l'incammino alla volta di Napoli, dove giunne insieme a due sono i fratelli e qualtre orgini, Padronissimo di scogliersi il cammino della vita, egli scolso quello della musica. Ammesso nelle scuole esterne del Real Collegio di S. Pietro a Majella, guadagnossi in men d'un anno il posto gratuito fra gli alunni interni, fra i quali venne ammesso nel 1848. Primo ad insegnargli i principii dell'armonia sonata fu il Parisi, che sempre lo guidò in tali studii; ma il Mercadante gli avea posto gli occhi sopra, perchè ne aveva compresa l'indole, l'attitudine e l'ingegno svegliato, e nel 1853 volle averlo fra i pochi cui egli stesso insegnava. Sette anni durò il Conti sotto l'insegnamento del Mercadante, finchè poi non usch di Collegio nel 1860, ed in quei sette anni compl velocemente il corso dei suoi studii, e quel ch'è più, severamente, per modo che oggi è dei pochi a scrivere con serietà, ad informare le novità non di leggerezza ed insipienza, ma a temperarle con la dottrina, col gusto, col buon senso, e sovrattutto con quel sentimento d'italianità musicale ch'è stata una gran gloria nostra e che ora ci sta fuggendo. Credo che sarebbe a desiderarsi che il Conti si temperasse ancor di più nel volere idealizzar di troppo il sentimento; e così facendo dico che farebbe egualmente bene e forse meglio. Dei sette anni che apprese dal Mercadante, quattro ne spese nell'insegnamento, poiche gli fu commesso l'onorato ufficio di primo maestrino con l'incarico d'insegnare ai più giovani di lui le prime nozioni del contropunto ; la pratica di un tale esercizio lo ha posto per la buona strada ad insegnare anche quando uscì di Collegio, e la severità degli studii e del metodo, cosa rara ne'musicisti, razionale, oggi han fatto di lui un maestro specialmente adatto all'insegnamento del contropunto e della composizione, e del canto altresl, nella quale ultima disciplina ha fatto studii speciali, per modo che noi non esitiamo a dire che il Conti è fra i pochissimi adatti a far cantare, ed a salvar dall'eccidio gole e polmoni umani.

Scrisse il Conti per suo primo saggio di composizione una metà dell'atto terzo (consistente in un Coro ed una Prechiera) dell'operetta intitolata il Traviato, composta, come si è precedentemente da noi detto, in compagnia di altri quattro suoi condiscenoli, e che rappresentata nel teatrino del Collegio nel carnovale del 1854, fu largamente applaudita: e poichè tra i cinque maestrini egli era il più giovine, il nubblico tenendo conto dell'età sua minore, gli prodigo applausi maggiori forse che non agli altri suoi compagni, i quali furono, come già si sa, il Viceconte, il Menzitieri, il Vesnoli ed il Carelli. Per una di quelle mattinate musicali poi che si davano in Collegio scrisse nel 1857 un coro di Corsari per voci di tenori e bassi, che piacque moltissimo. Questo pezzo assai caratteristico venne sempre applaudito da un pubblico intelligente, ed è notevole per la novità e robustezza della forma. Dono un tal esordire seguitò a scrivere il Conti molta musica religiosa per servizio del Collegio negli anni 1857 e 1858, della quale daremo nota in fine di questa biografia. E non potendo farne disamina, senza troppo dilungarci diremo che la sua musica piaceva ed era generalmente richiesta.

Nel 4859 per l'avvenimento al trono di Francesco II ebbe l'incarico dal direttore Mercadante di scrivere l'Inno di gala a niù voci principali, cori ed orchestra. Nell'anno stesso ebbe a comporre una Messa e un Credo per invito della città di Gravina: e accettato l'invito, il Conti vi si recò e fece eseguire la sua musica in occasione della festa di San Michele, aggiungendovi di nuovo un Inno in onore del santo. Questa musica gli procacció grandi elogi e grandi onori; e la medesima musica fu ripetuta poi nel Collegio di Musica in Napoli con pari successo. Quivi ritornato, vi scrisse un Pange lingua. coro alla palestrina, cantato da tutti gli alunni del Collegio stesso in occasione della festa detta della Scala Santa. che si celebrava con una processione per le vie di Napoli nel giorno del venerdì di Passione. Quell'anno del 1859 fu l'ultimo in che quella festa venne solennizzata in tal modo, nè da quel tempo è stata mai più rinnovata. Scrisse poi molta musica per chiesa, molta vocale per camera pubblicata dall'editore Clausetti.

Per la sua musica La Fiolia del Marinaro (1) che non aveva potuto fare eseguire al Teatro del Fondo, ebbe dal Governo non i trecento ducati di compenso che gli sarebbero spettati se la musica fosse stata eseguita in uno dei Beali Teatri, come per lo passato ottenuto avevano i suoi predecessori, ma un modesto incoraggiamento di ducati ottanta, rimanendo a lui però siccome sua proprietà e la musica e il libretto già pagato al poeta d'Arienzo dall'impresario. Alla fine, dopo molto affannarsi e lottare e pagare anche del suo, e non poco, ottenne che quest'opera venisse rappresentata sul Teatro Bellini, ove-non ostante la mediocre esecuzione, piacque moltissimo e fu ripetuta per molte volte, e in quasi tutte il pubblico volle sentir ripetere la barcarola del secondo atto e la romanza del quarto. Per cinque sere consecutive il maestro fu vivamente applaudito. ed ogni sera fu costretto a mostrarsi per molte e molte volte al proscenio.

Non tralasció mai di serivere il Conti, sebbene dovesse attendere all'insegnamente, cui si è delicita coscienziosamente. Così molta musica per chiesa compose dal 480-6 in musica per cante de l'accidente de bellissimi. Alfans di musica per camera, l'uno pet tipi del Riccordi e l'altro prelli del Cottrau. Nol 1869 ebbe commissione dall'impresario del Textro San Carlo di comporre l'inso di gala per la mascita del Principe di Napoli, e l'inno fa vivamente appliaditio dal pubblico numerosissime e dai Reall'Principi di Piemonte, i quali assisterono di persona allo spettacolo dato in contre della foro famiglia.

Scrisse ancora il Conti un Elegia a grande orchestra immediatamente dopo la morte di Meyerbeer in memoria del gran maestro tedesco, di cui non ha mai cessato di studiare

<sup>(1)</sup> Vedi la nota a p. 790.

i capolavori, cercando di trarre ammaestramenti dal buono ed evitando l'esagerato e tutto quello che non risponde all'indole nostra melodica ed espansiva.

La sua passione predominante è lo scrivere musica per camera, che è doctrol per la hrevità, per ettima tessiura vocale, per fraseggiatura nobile e per elegama d'accompagnamento. L'ultima sua raccolta intiolata Hemoria è dedicata al suo maestro Mercadante, e si può dire un piccolo giojello in tal genere di composimenti. Uno de'pezzi di quest' Albana intiolota A sa stasso, musicato sulle parele del Leapardi, è notevolo per la robustezza e direi quassi selvaggia robustezza della forma, la quale incarra un conectito d'intolleranza d'infertunio e d'imprecazione contro l'ingiustiria delle unaneo vicende: quasi l'anima dell'autore associata, strettamente a quella del poeta si rivela in quella originale compesitione, c. be ha avuto l'omore di essere rammentata dall'illustre professore Antonio Tari, in una sua lezione di Estetica data nella Recia Università deel'i Suditi in Nanoli.

Claudio Costi ebbe sempre, fin da che era alumo del Coligio, la gestile idea di depositare l'autorpto di quasi tutte le sue composizioni in questo Archivio musicale, ed è perciò en oile possediamo, insieme ad altre non autorpta che più specificatamente riporteremo in fino. Ciò facendo egil ha mirata a doppio scope; prima cio di mostrare i luo soccio sentiale affetto e la sua ricensocenza pel luogo che lo ha educato affetto e la sua ricensocenza pel luogo che lo ha educato affetto e la sua ricensocenza pel luogo che lo ha educato affetto e la sua ricensocenza pel luogo che lo ha educato affetto e la sua ricensocenza pel luogo che lo ha educato affetto e la sua ricensocenza pel luogo che lo ha educato affetto e la sua ricensocenza del conseguia del percenta del conseguia del percenta del conseguia del percenta del conseguia del percenta del

Nel gennajo del 1871 S. M. il Re d'Italia Vittorio Emmanuele II sulla proposta del ministro della Pubblica Istruzione ggli conferì la croce di Cavaliere nell' ordine equestre della Corona d'Italia.

- Composizioni di Claudio Conti esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Coro e Preghiera nell'opera Il Traviato, eseguita nel Teatro del Collegio 1855.
- Tantum ergo per due contralti in do terza minore con orchestra 1857.
- Coro di Corsari per due tenori e basso in sol terza minore 1857.

   Tantum eroo per basso in sol terza maggiore con or-
  - Tantum ergo per basso in sol terza maggiore con or chestra 1858.
  - 5.º Altro per tenore in fa terza maggiore con orchestra 1858.
- chestra 1861.
  7.° Scena e romanza per contrallo (dell'Issees di Metastasio)
- in do terza minore con orchestra 1858. 8.º Messa e Credo a cinque voci e grand'orchestra in re
- terza minore, ridotta anche per due tenori e basso 1859.

  9.º Pange lingua in mi bemolle terza maggiore, coro alla palestrina 1859.
- 40.º Înno per tre centralti, due tenori e basso e grand'orchestra in si bemolle terza magiore, poesia di Marco d'Ariezo, scritto in occasione del matrimonio di Francesco II con la Principessa Maria Sofia di Baviera e riprodotto pel suo avvenimento 1 Trono delle Due Sicilie 1859.
  - 11.º Inno a San Michele per voce di basso con coro in mi bemolle terza maggiore per grand' orchestra 1859.
- 12.º L' Amor di Patria, melodia per violoncello in sol terza maggiore con accompagnamento di pianoforte 1861.
- 13.º Requiem per voce sola di baritono in do terza minore con organo 1862.
- .14.º La Prece ed il Fiore, romanza per soprano in la bemolle terza minore con accompagnamento di pianoforte 1862.

- 15.º Al Sommo Iddio, preghiera per quattro voci in mi bemolle terza maggiore con accompagnamento di armonio e nianoforte 1869.
- Duettino per soprano e baritono in sol bemolle terza maggiore con accompagnamento di pianoforte 1862.
- maggiore con accompagnamento di pianotorte 1802.

  17.º Litania per due voci di contralto in fa terza maggiore con organo 1864.
- 18.º Canzone religiosa in do terza minore per due voci di contralto da eseguirsi a coro con accompagnamento di organo 1864.
- Elogio funebre per grand'orchestra in forma di marcia scritto per la morte di Meyerbeer nel 1864.
- Canzonetta pastorale per la nascita di Gesù Bambino per tenore o soprano in fa terza maggiore con organo 4866.
- 21.º Pietà, se irato sei, quintetto a voci sole, due soprani, contralto, tenore e basso, in la bemolle terza maggiore 1866.
- 22.º A Venezia, serenata per voce sola e flauto, idem.
- 23.º Dovunque il guardo giro, melodia in forma di preghiera, per soprano in mi bemolle terra maggiore con accompagnamento di quintetto a corda ed armonio obbligato. 24.º Aonus Dei per contralto in fa terra maggiore per gran-
- 24. Agmis Dei per contratto in la terza maggiore per grand'orchestra 1871.
  25.º La Ghirlanda d'Italia, stornello per soprano o tenore
- con accompagnamento di pianoforte.
- 26.º La nocca de tre colore, canzone napoletana.
- Inno per la nascita di S. A. R. il Principe di Napoli. San Carlo 1869.

## II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1\* La Figlia del marinaro, opera seria in tre atti. Teatro Bellini, 1866.—2\* Pater noster, canone a doppio coro, alla palestrina, scritto pel concorso dell'issituto musicale di Firenze, e premiato con l'acces

### SUPPLEMENTO

ALLE BIOGRAFIA

#### DEL REAL COLLEGIO

Quali e quanti dubbii sorgano allora che s'imprende a scrivere una storia contemporanea, soltanto può conoscerlo chi siasi trovato nel caso: e pur credo che rarissime volte siasi trovato caso simile al mio, che scrivo questo Cenno storico. Sino a che si è narlato degli antichi Conservatorii. si camminava senza difficoltà; ma giunto al punto di dover parlare del Real Collegio, oh come il cammino è divenuto scabroso! Entrato io fin dal novembre 1817 nel detto Collegio di Musica come alunno, e senza mai uscirne, ivi di poi rimasto fin dal maggio del 1826 come Archivista, non debbo trattar dunque semplicemente di contemporanei, ma di compagni di scuola, oppure di persone che durante la loro educazione musicale sono state sempre a me vicino. Il primo dubbio in me sorto riguarda la mia condizione d'autore, se cioè dovendo tessere la storia della Scuola musicale di Napoli, era in obbligo di parlare soltanto di coloro che alla Scuola avean dato lustro maggiore, onnure di quanti allievi avea essa prodotti. Molti sono del primo parere, e forse io con loro; ma nella condizione in cui he accennato di trovarmi, sfido a dirmi in qual modo allera mi sarei potuto regolare! Ad un sommo maestro compositore, e non voglio pronunziar nomi, si

travas sempre poco discotto altri che senza tanta riammaza ha pur predotto molto opere degne di essera ricordate, quindi altri che a quest'ultimo sta vicino, e cost di mano in mano vi si presenta una scala, nella quale ad oggi gradio ove pare doversi fermare, si aseni il desiderio di salirne un altro. Da ciò la risoluziono di percorrere interamente la Scoulo e parlari di tutti gialiferi che scripopere teatrali, e lasciare al lettore il giudizio del posto che a ciascono comete nell'arte.

Fatto questo propoimiento, mi diedi a ricerare direttamente da equino le notinia che potevano riguardaria; e perchè la pubblicazione dell'opera non fosse di troppo ritadata, per colore di chèmer cura di farmi giungera la risposta in tempo, ho collocato la rispettiva biografia al posto ce cronolegicamento dovera occupare, riserabadomi a porre in ultima, come qui in seguito vedesi, he biografia per coloro che, o non hanno creduto conveniente il rispondera o l'anno fatto con troppa lentezza, disponendole sempre nell'ordine cronologico per data di macicia.

Era necessario il porre innanzi queste brevi considerazioni, onde far chiaramente vedere che circostanze speciali di fatto e non altro hanno così consigliato.

### NICOLA FORNASINI

Nacque in Bari nel 17 agosto del 1803. All' età di dodici anni fu ammesso come alunno nel Real Collegio di San Sebastiano, e dopo qualche mese ottenne per concorso il posto gratuito. Ebbe a maestri Furno, Tritto e Zingarelli. Nel 1822 scrisse un'operetta pel teatrino del Collegio intitolata. Il Marmo, che piacque, e compose le seguenti musiche chiesastiche, Messa, Vespero, Te Deum, Litania. Congedato dal Collegio nel 1826, venne nominato Capomusica nel 1º reggimento Svizzero. Al termine del suo impegno, venne nel 1829 nominato collo stesso grado e più con l'onorifico titolo di Aiutante nel 2º reggimento de Granatieri della Guardia Reale. In questo stesso anno scrisse pel Teatro Nuovo due opere buffe in due atti : la prima portava il titolo Oh! quante imposture, e l'altra Un Matrimonio per medicina; e per lo stesso teatro scrisse nel 1831 la farsa L'Avvocato in angustie e l'opera in due atti La Vedova scaltra. Nel 1835 ebbe invito dalla Società d'Industrie e Belle arti di prendere la direzione della banda sul palcoscenico di S. Carlo, e per questo teatro scrisse nel 1839 l'opera seria intitolata Roberto di Costanzo. Nel 1843 venne nominato direttore della banda e fanfarra nel Collegio del Reale Albergo de Poveri; indi Aiutante alfiere nel reggimento dei Veterani. Con decreto del 1846 venne promosso qual Direttore di tutte le bande e fanfarre del reale esercito, ed in questo medesimo anno ebbe l'incarico di scrivere la musica per tutta la guarnigione di Palermo, come dal Consiglio di amministrazione l'areva avuto di scriverla per tutte le bande che si trovavano al di qua del Fajo. Nel 1885 per l'avrenuta morte del maestro Camillo Buonomo occupò il suo posto nelle scuole esterne del Collegio di musica come Ispettore degli strumenti di ottone e lecno.

Oltre l'immense quantità della musica scritta per le bande e fanfarre, a compose altra revinitaisma atrametic. Sinfonie, Concerti per quasi tutti gli strumenti, Concertione per dieci strumenti riuniti, una gran Mercia functive, il amusica pel turno di Caserta nel 1894, quella per i grandi balli rappresentati in San Carlo totto i titoli Caterina Crarer, Gli Spognosi in Africa. MapPatila Pautira. L. Erre Cincete, ed un' infinità di musiche chiesastiche e per camera. A dir tutto in breve, egli fia oppressissimo scrittore, se non originnile, non privo però di una certa tal quale facilità, che sarrebba appressata di più, es al difetto dell'ispirazione avesse sostituito il hono gusto e l'eleganza. Anava di fare printotato presto che bene, quantunque le sue musiche per hande c fanfarre, sentendosi, producessero un certo effetto nateale.

Dal no carattero fantastico si vedeva che poco aveva pube toli l'Bronssial stundere a serie i eserci studii, e ce bi ha avuta agio di conoscerlo da vicino, ed inteso qual concette si fosse egli formato dell'arte musicale, si sarte convinto che .egli era um di quello nature nate solo per giungere al nesdecre e non passare oltre. Affetto da grave maltita; odi viveng il 24 giugno del 1861, compinato da tutti come valente professora dell'arte malente professora.

- I. Composizioni di Nicola Pornasini esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- 4º Oh quante imposture, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1829.

- Un Matrimonio per medicina, opera buffa in due atti, idem 1829.
- 3.º L'Avvocato in angustie, farsa idem 1831.
- 4.º La Vedova scaltra, opera buffa in due atti, idem 1834.
- Roberto di Costanzo, opera seria in due atti. San Carlo 1839.

## IL Altre menzionate nelle diverse biografie

\*\* Il Merme, operatia India. Tatro del Gallerio, Graravala 1824.—
\*\* Mensa per qualtro voci con crelectura.—\*\* Den Grisis Indomesa 17.6 Dennis India.
\*\* 1860.—\*\* 17.6 Dennis Id. 1860.—\*\* 5° Litanis Id. 1860.—\*\* 18° Miles india.
\*\* 1860.—\*\* 18° Litanis Id. 1860.—\*\* 18° Miles india.
\*\* 1860.—\*\* 18° Concerti per quasi tutti gli stramenti, con accompananana Generica.—\*\* 8° Concerti per quasi tutti gli stramenti.
\*\* 5° Marcia Inacher.—\*\* 10° Minica scritta pel gran tornos di Garleria Garano, gran malto rappresentato in 1864.—\*\* 11° Grisira Garano, gran malto rappresentato in 1870.
\*\* 1864.—\*\* 11° Grisira Garano, gran malto india.—\*\* 18° Sentito per intramenti da fatto.—\*\* 18° Margia Ingelia Garano.
\*\* 18° Margia Ingelia Ingelia gran in 18° Eros Generali, gran labli india.—\*\* 18° Sentito per intramenti da fatto.—\*\* 19° Malte Marce, Panta feppli. Polsk. Walter, Marane Can.

#### FRANCESCO STABILE

Ebbe i natali in Potenza nel 1804 d'agiata famiglia, e per inclinazione si decise a studiare la musica. Nel 1818 venne a collecarsi nel Collegios di San Schastiano como altuno a pagamento; dopo due anni chbe per concerso il posto gratito e fu nomiato maestrino. Pernos nesi maestri Giovanni Salini pel solfeggio e Giuseppe Elia pel cembalo. Da Perno e Zingarelli imporò il partimento, il contropunto e la composizione. Terminati i suoi studii, scrisse uma Messa du n'Esperso per quattro voci con orchestra, che eceguitisi nella chiesa di S. Marcellino, piacquero. Nel Carnevale del 1856 che in carico dal Zingarelli di scrivere pel testrino del

Collegio in San Sebastiano l'operetta giocosa intitolata Lo Spose al lotto, che riscosse applausi. Abbandonò il Collegio nel 1828 e si stabilì in Napoli, insegnando il canto ed il pianoforte. Nel 1836 ottenne di scrivere un'opera seria in due attipel Teatro S. Carlo intitolata Palmira, alla quale il pubblico fece piuttosto buona accoglienza, accorrendo a sentirla non come il parto di un genio creatore, ma come lavoro coscienzioso d'un giovine che aveva bene studiato e con amore appresa l'arte che voleva professare. Dono quel tempo per alcune circostanze di famiglia fu obbligato a rimpatriare, ed avvenuta la morte de'suoi genitori, fu assoluta necessità per lui il prendere le redini di casa sua, sicchè a poco a poco, anche senza volerlo di proposito, lasciò di coltivare la musica con l'ardore di prima, e solo l'esercitava dando lezione in quel Collegio di educazione che allora trovavasi in Potenza, o per semplice compiacenza insegnandola in qualche famiglia di suoi amici. Nel 1856, quando mi scrisse che aveva musicato il libretto di un'opera seria e contava recarsi in Napoli onde farla rappresentare sulle scene di San Carlo, fu allora disgraziatamente che venne con veemenza sorpreso da quel malore che da più tempo gli minacciava la vita e finì per ispegnerlo. La sua morte fece profonda impressione, e venne compianto da tutto il paese, che lo amava e stimava molto e come artista e come uomo.

La musica di Francesco Stabile, quantanque di buona faitura, non porta l'improtat del genio. Le sue poche composizioni chiesastiche rimaste in Potenza ai suoi credi,, e la sua stessa Palmira, non sono basteroli per dargiti distino posto nell'arte; ma se avesse escretiata la professione in Napoli e fosse più longamente vissute, forse avrebbe acquistato maggior rinounara.

- I. Composizioni di Francesco Stabile esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Nanoli
- Lo Sposo al lotto, opera semiseria in due atti. Teatrino del Collegio 1826.
- 2.º Palmira, opera seria in due atti. San Carlo 1836.

# II. Altre menzionate nelle diverse biografie

Messa per qualtro voci con orchestra. — 2. Vespero idem —
 Magnificat idem. — 4. Tantum ergo diversi per due e tre voci con orchestra. — 5. Te Deum per qualtro voci con orchestra.

### GIOVANNI MORETTI

Nel volgere dell'anno 1807 nacque in Napoli Giovanni Moretti. All'età di dicci anni venne ammesso nelle scuole esterne del Collegio, ove cominciò a studiare il cembalo con Pietro Casella ed il solleggio col maestro Birago.

Depo quattro ami, verso la fine del 1821 o principio del 1822, pravie concervo, etteme il pate grattito in Gellegio. Ebbe a maestri Giusespe Ellis pel suono, a per i partimenti Giusena Ferzo. Con Tritto pei con Ziugarelli appresa il contropunto e la compositione, e più tardi ricevà anche delle lezieni di Raimondi. Studili con tanto amere queste ultime branche della musica, e no otteme tali felici risatti, che quantompue ancera alumo gli si permisa di serivere pel Teatro Nuovo una Cantata initiotata La Gigie dei madditi pel ritarona dalla Sugara in Napoli del re Francesco I, ed in questo medesimo anno pel Teatro della Fenice Togora resmissira in due util II Persini della Rosa. Il successo che no titone gli fruttà di servivera anche per la Fenice una esconda spera initotata La Surgea, che altresa tebbe filic

incontro. Invitato dappoi dall'impresario del Teatro Novo, ivi diede nel 1830 Lo Spirito nell'ampolla, nel 1831 l'operra buffa L'Eredità di Pulcinella, nel 1832 l'opera semiseria La Fidenzata ed il Ciarlatano, e nel 1833 I Due Forzati con poessi di Giaramicca.

Siccome le sopraddette opere ottennero il pubblico favore, così i superiori del Collegio lusingati nel loro amor proprio che un giovinetto imberbe ancora, con la divisa del collegiale , riscotesse in ogni anno novelli plausi dal pubblico napoletano, non gli volevano accordare il permesso di uscita. Finalmente, dopo tante reiterate dimande, ottenne nel 1834 di noter lasciare quelle stanze del Collegio, ove con tanto profitto ed onore aveva trascorso i suoi primi anni giovanili. Annena uscito, scrisse nell'anno medesimo, e sempre nel Teatro Nuovo, l'opera semiseria Ugo d' Edinturo sopra parole di Domenico Gilardoni, poi La Famiglia Indiana con noesia del Checcherini e L'Ossesso immaginario nel 1836. Nel 1838 compose un terzetto ed un duetto che vennero intromessi nell'opera di autori diversi intitolata Un Curioso stratagemma. Nel 1839 scrisse l'opera semiseria in tre atti Il Feudatario di Margate con poesia di Marco d'Arienzo, che incontrò molto. Dal 1840 sino al 1842 fu direttore della musica nel Real Teatro del Fondo, Nel 1844 scrisse la commedia in due atti L' una per l'altra, e compose un duetto che fu intromesso nell'opera di varii autori Le Nozze frastornate. Nel 1846 scrisse l'opera seria in tre atti Adelina, l'opera buffa in due atti Policarpio su parole del d'Arienzo nel 1849, e L'Arrino del Ninote nel 1850. Da questo anno sino al 1861 fu direttore della musica al Teatro Nuovo. Nel 1854 serisse l'onera buffa in due atti Il Festino anche del d'Arienzo, l'altra Una Gita a Pompei nel 1856, e l'ultima, che fu pure opera buffa anche in due atti intitolata Le Due Pasquarelle, nel 1857. Nel totale poi possiamo dire che, colle diverse gradazioni, le opere sopraddette piacquero tutte, e precipuamente il Policarpio che fu eseguito quasi per un intero anno teatrale.

Nel 1870 vennè scritturato dall'impresario signor Musella per tutto il tempo della sua gestione teatrale, qual altro maestro direttore del Real Teatro San Carlo.

Giovanni Moretti conta ora 64 anni. Oltre ad essere stato ninttosto felice compositore di opere semiserie e huffe e castigato compositore di opere chiesastiche, esercita con lode anche la professione di maestro insegnante il contropunto ed il canto, ed a preferenza a coloro che vogliono dedicarsi alla carriera teatrale; ed intanto Giovanni Moretti dono tanta operosità vive una vita mediocre e sempre appoggiandosi-a nuovi lavori. Onde un tale stato di cose?... Bastantemente modesto, rinchiuso nella cerchia dei teatri di ordine inferiore in Napoli, contentandosi del poco, cioè di quanto basta a provvedere al presente, senza curarsi dell'indomani, non ha mai procurato di spingersi, di farsi valere , di mostrare tutto il suo ingegno ed il suo merito; e comechè non mai si farà a nulla dimandare, vogliamo sperare che nell'enoca di risorgimento in cui siamo, quantunque non molto favorevole per le belle arti, pure si abbia a cuore che quei maestri di merito che per un mezzo secolo diedero, belle pruove del loro ingegno e percorsero una onorata carriera artistica, trovassero poi nella loro vecchiezza un pane onesto, onde finire i loro giorni, se non nell'agiatezza, non però nel bisogno.

- I. Composizioni di Giovanni Moretti esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Il Premio della Rosa, opera semiseria in due atti. Teatro Fenice 1829.
- 2.º La Strega, opera semiseria in due atti, idem 1830.
- Lo Spirito nell'ampolla, opera semiseria in due atti. Teatro Nuovo 1830.
  - 4.º L'Eredità di Pulcinella, opera buffa, idem 1831.

#### - 1082 -

- La Fidanzata ed il Ciarlatano, opera semiseria in due atti, idem 1832.
- 6.º Terzetto di Bonifacio, Anacleto e Ambrogio, e duetto di Bonifacio ed Adolfo nell'opera Un Curioso stratagemma di varii autori, idem 1838.
- Il Feudatario di Margate, opera semiseria in tre atti, idem 1839.
- L'una per l'altra, commedia in due atti, idem 1844.
   Duetto nell'opera Le Nozze frastornate da un pazzo. Teatra Fenice 1884.
  - 40.º Adelina, opera seria in tre atti. Teatro Nuovo 1846.
- 11.º Policarpio, opera buffa in due atti, idem 1849.
  12.º L'Arrivo del Nipote, commedia in tre atti, idem 1850.
- L' Arrivo dei Nipole, commedia in tre atti, idem 1850.
   L' Ossesso immaginario, opera semiseria in due atti, idem 1853.
- 14.º Il Festino, commedia in tre atti, idem 1854.
- 15.º Una Gita a Pompei, idem idem 1856. 16.º Le Due Pasquarelle, idem idem 1857.

# II. Altre menzionate nelle diverse biografie

#### PAOLO FABRIZA

Nacque a Spoleto nell' Umbria l'anno 1809, e fin da bambino cominciò a strimpellare sul cembalo qualche motivo accozzato alla buona, come meglio sapeva dettarglielo il suo istinto musicale. Da questo fatto s'indussero i suoi genitori a fargli studiare regolarmente la musica e mandarlo in Napoli. Fu ammesso nel Collegio di S. Sebastiano l'anno 1823, e si dedicò allo studio del controbasso, come mezzo onde poter ottenere un posto gratuito. Passando da Snoleto di ritorno dalla Spagna il Re Francesco I, i suoi genitori implorarono pel loro figlio un posto gratuito in quell' istituto musicale ove trovavasi già quale alunno a pagamento. Ciò venne loro accordato in considerazione di quanto esposero nella supplica, cioè che il figlio fosse di utilità al Collegio sonando il controbasso si nei concerti come nelle musiche che eseguivansi dagli alunni nelle chiese di Napoli. Zingarelli che lo guardava di buon occhio, anche perchè a lui raccomandato, gli permise di studiare il partimento, e poi sotto la sua direzione il contropunto e la composizione: ed allorquando ne fu al caso, gli fece comporre della musica chiesastica, che non ricordando quale effetto avesse allora prodotto, non mancava certo di buona fattura perchè scritta sotto la direzione di Zingarelli.

Depo ato ami di dimora in Gollegio, nucione nel 1831, pintesto che accetiure l'arte come professore di controbasso, nel che era valentissimo, si decise a preferenza a divenire compositore, come sei lire ciò non devesse asser che un atto della sua semplice volonià, senza neanche aver fatto all'upos statili servei e concienziosi, come dierara lo terso Zingarelli, il allerquando intese amunistat una sua apara bulla in dea atti, La Vadora di un vico, pel Teatro Partrongo, tri appresentatala l'anno 1833, cole piaque. Nello sisso

anno scrisse poi pel Teatro Nuovo La Festa di Carditiello. che fu trovata piacevole e divertita musichetta; poi l'opera semiseria Il Blondello nel 1834, e l'altra pure semiseria del poeta Marco d'Arienzo Il Conte di Saverna nel 1835. In appresso, e sempre per lo stesso teatro, scrisse le due opere buffe L'Inganno non dura nel 1836, Il Giorno degli equipoci nel 1837. L'opera Il Portator d'acqua, dello stesso d'Arienzo. considerata forse come la migliore sua produzione teatrale. fu composta nel 1840. Invitato dal Municipio di Spoleto sua patria, colà si recò a comporre nel carnovale del 1844 il melodramma Cristina di Svezia, eseguitosi in quel Teatro comunale con gran successo. Quantunque egli scrivesse la musica come cadevagli dalla penna, in omaggio alla verità bisogna pur dire che nell'opera buffa non mancava di una certa facilità di fare e nei così detti parlanti mostrava gusto e produceva piacevoli effetti ; ma la strumentazione e lo svolgimento armonico non erano i pregi che più lo distinguevano. Le sue melodie alcune delle quali anche graziose, in quel primo periodo della sua carriera teatrale contribuirono a rendere le sue opere gradite per quella specie di pubblico eccezionale che affolla sempre i piccoli teatri; ma perchè l'arte faceva loro difetto, caddero a noco a poco, e solo di alcune di esse si ricorda il nome.

Praiteva II Fabrizi la casa del cav. Falico Sattangolo, frietallo del Ministro del l'Interno di quel tampo a soprimentale del mestro del Rocko Albergo del Poere A capationale allar vannta in capo una vago idea di elevare l'intitoro musicale che nell'Albergo si trovava stabilito, a tale altreza de rendero l'emulo del Real Collegio di S. Pietre a Majella. Occorreva prima d'ogni altra cosa un direttere della secula musicale, de eccolo bello e trovata nel mestro della famiglia del soprintendonte, o con ministeria del 15 genonio 1838 fin omnisto Paolo Fabrizi). Ma quella amiliatesa rivalità, fondata sopra false basi e con iscarsi mezzi, non riscat a dal live che al una meschian parolis del vetusto se-

calare Istitute musicale, paggitate sopra fondamenta incribaliti, che sono le gleriose tradizioni di tro secoli; ed il modesto morro Collegio dell'Albergo fu sempre porero nell'arte, come gl'individui che lo compongano. Per la qual socca ravvendotonene lo stesso Ministro, diole provenimenti perchè il Callegio del Reclusorio fosse considerate como un'atra scanole asterna del Collegio dis. Pietre a Majella, sicchè potessero gli alumi di quello, che vieppiù si distinguare avano per ingegno musicale, venire in questo ammessi, discre esame, a posto gratuito. Per questa savia determinazione si sono visti degli alumi dell'Albergo di Poveri ammessi in S. Pietra a Majella, progredir tanto nell'arte da occupare occi nosti discinali coni dell'Albergo di Poveri ammessi in S. Pietra a Majella, progredir tanto nell'arte da occupare occi nosti discinali.

Uno degli attuali reggitori di questo pio luogo, l'egregio cay. Rocco de Zerbi, che ho l'onore di conoscere personalmente, un giorno si compiacque di manifestarmi alcune sue idee tendenti a migliorare radicalmente l'istituzione musicale di quel luogo, e troyandole giuste e conducenti a buoni risultamenti, lo pregai di attuarle prontamente, il che, secondo io la pensava, sarebbe stato il meglio. Ma contrariato, come immagino che sarà stato, nelle sue buone intenzioni da altri, che forse, tenacissimi negli antichi sistemi, nulla intendono accordare al progresso, sino al giorno che corre nè cambiamento nè miglioramento alcuno è avvenuto in quello che impropriamente chiamasi ancora un altro Collegio di musica, che dispiacevolmente prosegue a camminar nel così detto statu quo, che uccide molte istituzioni di questo nostro bel paese. Io spero che nell'andamento generale delle cose l'elemento giovine presto o tardi prevarrà, ed allora potrà sperarsi qualcosa di meglio per quella istituzione musicale dell'Albergo, sì pel progresso dell'arte come per l'avvenire di quei miseri orfanelli, figli della sventura, che colà riuniti trovansi sotto la tutela delle cure cittadine ed affidati alla cristiana carità.

Per la protezione dello stesso Ministro Santangelo ottenne

il Fabrizi di essere nominato Direttore supplente al maestro Tommaso Consalvo nel 1º Educandato de Miracoli, dichiarando (sono le parole del decreto) « che non abbia egli altro « diritto che ad ottenere il posto di maestro di musica nello « stesso stabilimento alla prima vacanza che vi sarà. » Poi venne chiamato a maestro di canto nel 2º Educandato di S. Marcellino. Fu egualmente maestro nelle scuole delle donne al Reclusorio, all'istituto di San Francesco di Sales, all'istituto detto de' Miracolilli, al Conservatorio della Vita, e direttore della musica dell'Istituto artistico (1). Nel 1839 venno nominato sottodirettore al Reale Ospizio di S. Lorenzo in Aversa, e nel 7 febbrajo 1849 ne divenne direttore proprietario. Nel gennajo 1851 fu gratificato della medaglia d'argento dell'ordine di Francesco I, e poi ebbe il diploma di Accademico della Congregazione di S.ª Cecilia residente in Roma, e nel 3 novembre dello stesso anno venne nominato Socio enerario della Società Borbonica, ramo Belle Arti, in Napoli. Successe a Gennaro Parisi come maestro nella Real Chiesa di S. Chiara ed in quella di S. Maria di Porto Salvo: e veniva sempre adibito come maestro direttore in tutte le grandi solennità che faceva il Municipio di Napoli, Le sue composizioni chiesastiche, come è voce pubblica, sono

(1) Questo rishilimento reachiadeva tutti i Informenti e gli accattencili o vagabondi, che pricas, o incarcerati in Vicario o gievagabi per la città, non cerescena cole ai vizii, al mal force ed al mal comme. Con man encorpiamento i pressi di raccidiaciri in un langa deli-amendo deli comme con man encorpiamento i prosi di raccidiaciri in un langa delivere. Fa un cittimo perverimento, che nai come tutti di obbiano appliandire; ma perché chiamera fusicia che risco piante più deste del irbescelli, preché chiamera fusiciaria Artistico? e fare per di più apprender loro la munica? force per ingentificare delivera della compania della compania della collectiona della collectiona della collectiona della collectiona della collectiona della cattatta, e trovasi ora nel gli convento detto della Cappuccicalia sotte in messi indicata cattatta, e trovasi ora nel gli convento detto della Cappuccicalia sotte in messi indicata cattatta, e trovasi ora nel gli convento detto della Cappuccicalia sotte in messi indicata cattatta. e trovasi ora nel gli convento detto della Cappuccicalia sotte in messi della fina presi fare di cartoficia.

di un numero infinito e di svariato genere; e quantunque non discendenti nè anche in linea collaterale da quelle del Palestrina o di Benedettu Marcello, pure s'imponevano non solo in tutte le Chiese di Napoli, ma benanche nei paesi circonvicini.

Oh I il ministro Santangdol! Era pur hello esserse pretetto, chè si disentava grand' nome, ma scenturziamente non ni passara alla pesterità. E coul è addivenuti i luoghi e per occupare tutti i pesti, in oggi non si odo più a nominare, e di lui sopravvire solo il titolo di essere stato allievo nel Collegio di San Pietro a Majella, e come tule han potuto trovare posto nel nostro Archivio quelle sue opere che si trovano qui sotto notate.

Nel 1868 fu dimesso da direttore della musica dell'Albergo dei Poveri e dalle cento altre cariche che occupava, e cessò di vivere nel giorno 3 marzo 1869.

### Composizioni di Paolo Fabrizi esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- La Vedova di un vivo, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Partenope 1833.
- La Festa di Carditiello, opera buffa idem. Teatro Nuovo 1833.
- 3.º Blondello, opera semiseria, idem idem 1834.
- R Conte di Saverna, opera semiseria, idem idem 1835.
   L'Inganno non dura, opera buffa, idem idem 1836.
- E Inguinto non aura, opera bulla, idem idem 1830.
   Il Giorno degli equivoci, opera bulla, idem idem 1837.
- 7.º Il Portator d'acqua, opera bulla, idem idem 1840.

#### II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º Messe per tre e quattro voci per grande e piccola orchestra, num. dieci.—2º Idem alla palestrina, num. otto.—3º Idem di requie,

num, due. - 4º Le quattro benedizioni al tumolo per più voci e grande orchestra .- 5º Servizio completo per monacazione .- 6º Quattro Credo per più voci con orchestra, ed altro con piccola orchestra, --7º Ecce sacerdos magnus col Tantum ergo. - 8º Kurie, Gloria e Cum sancto ec. a pastorale. - 9º Landate mueri Domino, mottetto per tenore e basso con orchestra .-- 10" Altro per solo basse idem-11º Responsorio per la SS. Vergine del Buon Consiglio,-12º Inno per l'Immacolata Concezione .- 13° Altro per S. Filomena .- 14° Altro per la Beata Francesca .- 15° Altro per S. Vincenzo .- 16° Dixit Dominus per tre e quattro voci, coro ed orchestra, num. dieci. - 17º Altro alla palestrina id -18° Salve Regina per tenore e basso con orchestra .- 19° Altra per voce di baritono id .- 20° Cinque Tantum ergo id. idem. - 21° Pange lingua e Tantum ergo per tre voci con orchestra. - 22° Tota pulchra per più voci con orchestra. - 23° Ave Maria per basso con orchestra. - 24° L'Ora della desolazione per tre voci con orchestra .- 25° Miserere per tre voci con accompagnamente di quartetto a corde. - 26° Stabat Mater per due voci id .-27° Le tre Ore di agonia di N. S. G. C. per tre voci con più strumenti .- 28" Te Deum per più voci con orchestra .- 29" Molte sinfonie per grande e piccola orchestra. - 20° Nel settembre del 1850 scrisse per la festa della Vergine del Ponte che si celebra in Lanciano l'pratorio Abigail, che ebbe successo.

# RAFFAELE GIANNETTI

Figlio di Girolamo, nacque a Spoleto il 10 aprile 1811. Passò i pruni ani a studiare la lingna italiana e la latina; e trovandesi dalla natura fornito di una piacevole ed armoniosa vocetta di soprano, veniva sempre chianulo a cantare nelle senule de'essi detti Ignorantelli, del pari che in quelle dei Genziti. Sentendosi vocaziono per la musica, inconica i a studiaria col maestro che meglio in allora offiria il paese, Pietro Amieli Boccetti, che per lui espressamente componeva piecoli selfeggetti datti in suoi limitati mezi vocali. Avvicinandosi all'età in cui operasi il cambiamento della voce, il maestro gli consigliò di non cantaro più ed aspettare che la natura operasse l'intera sua rivoluzione. I rettori delle scuole sopraddette si opposero, tenendo per fermo che dovesse cantare sempre, onde rendere niù accette al nubblico le lero musiche. Il Giannetti ostinatosi a non volerlo fare. anche per secondare le istruzioni ricevute dal suo maestro. venne da quelli severamente nunito: ma poiché non fu nossibile rimuoverlo dal suo proponimento, fu finalmente lasciato in piena libertà. Collo stesso Boccetti cominciò a studiare il pianoforte ed i primi ordini dei partimenti, e si esercitava anche a sonare l'organo, nel quale studio quando fu bene avanti, ad insinuazione del maestro recavasi nella Cattedrale ad accompagnare Messe e Vesneri. Invitato nelle niù cosniene società di Spoleto a cantare e sonare, riscoteva da ner tutto unanimi e meritati applansi, e quei buoni signori suoi compratrioti, che si grande interesse prendevano del suo avvenire, a forza di preghiere e persuasioni indussero il padre ad allogarlo in qualche istituto musicale, ed a preferenza scelsero quello di Napoli. Entratovi nel 1837, ricominciò i suoi studii di pianoforte col maestro Francesco Lanza e di partimenti con Francesco Ruggi. Di poi col Donizetti intraprese a studiare il contropunto, e quando questi allontanavasi da Napoli per far rappresentare in altre città le sue nuove opere, egli col Ruggi esercitavasi nella composizione e con Gennaro Parisi nello studio dell'armonia sonata. Compose sotto la direzione del Donizetti un Tantum ergo per tre voci di tenori e basso in si bemolle terza maggiore, una Messa per quattro voci con orchestra, ed una Sinfonia che mandò in dono al Municipio del suo paese, il quale per incoraggiarlo a progredire negli studii, ove erasi tanto inoltrato, assunse l'obbligo di mantenerlo in Collegio.

Dopo qualche tempo, avendo sviluppato una hella voce di tenore, fu destinato alla seuola dello Spaltetti onde studiare i primi preliminari del canto edi isolfeggio. Morto costui, Cimarosa e Busti furono i suoi maestri di canto, nel quale poi si perfezionò sotto la direzione di Girolamo Crescentini. Prestandò i suoi servizii, al qual cantante nelle pubbliche accademie che dava ill Collegio, como nelle muniche che si eseguivano nelle diverse Chiese di Napoli, a chèbe per premie il posto gratulito. Egli serisse per la una voce una Sel-re Regioni in i bennolle terra maggiore con accompagnamento di orchestra, che riusci di bell'offetto del rimasta nel re-pertorio delle muniche che il Collegio esegue. Ebbe rappresso lozioni anche da Mercadante, el allora compose altra Messa. Diziti ner munitra vasi con orrhestra.

Nel 1844 abbandoo il-Collegio, ed in heree ebbe grido in Napoli di hous meatro di canto; annoh Mercadante so ne avulera sempre nello accadente che dava in sua esas. Ciò però non gl'impedire di continuare i suoi studii di composizione, e nel 1850 scrisse pel Teatro Nuovo la sua prima opera semisoria initiolata Gilletta con libretto di Vincenzo libretto del d'Arienzo, enl 1855 La Colomba di Bertellomo illetto del d'Arienzo, pel 1855 La Colomba di Bertellomo con libretto di Marco d'Arienne di Rafaele d'Ahmria, opere tutle rappresentate con successo al Teatro Nuovo. Per la festa annuale di S. Giocono della Marca, seriase una gran Mesas con Distri per quattro voci, tenori e bassi, con orchestra.

altra musica chiesastica, ed ha anche pubblicato per le stampe non péchi componimenti per camera. Conosciamo di più che egli tiene in serbo due opere teatrali, per la cui rappresentazione attende una propizia occasione.

## I. Composizioni di Raffaele Giannetti esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli-

- Gilletta, opera semiseria in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1852.
  - 2.º La Figlia del Pilota, idem idem 1852.
- La Colomba di Barcellona, melodramma in tre atti. Teatro Nuovo 1855.

- Sinfonia a grand orchestra in si bemolle terza maggiore 1839.
- 5.º Salve Regina per voce di tenore, idem 1839.

# II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1º Gran Messa per quattro voci, tonori e bassi, in mi bemolle terra macgiore, eseguita nella Chiesa di S. Maria la Nuova 1866,-2º Altra per qualtro voci, soprano, contralto, tenore e basso, in re terza maggiore con orchestra. - 3º Altra per tre voci, teneri e basso, in do terza minore con orchestra.-4º Altra per quattro voci, tenóri e basso, in is bemolie terra maggiore con piccola orchestra. - 5° Vespero per tre voci, tenori e basso, in sol terza maggiore con orchestra .- 6" Stabat Mater per quattro voci, soprano, contralto, tenore e basso , con accompagnamento di un flauto , due clarinetti e quartetto di corde .- 7º Tantum ergo per voce di tenore con orchestra. 8º Altro per tre voci, due tenori e basso, con orchestra .- 9º Altri quattro per diverse voci con accompagnamento di quartetto a corde. 10° Sinfonia a grande orchestra in si bemolle terza maggiore. -11° Altra in mi bemolle terza maggiore. - 12° Due Album vocali, uno composto di due romanze e di un duettino, e l'altro intitolate I miei pensieri composto di quattro romanze, di un duettino e di un terzettino. - 13º La Demente, scena romantica per voce di soprano con accompagnamento di pianoforte, dedicata alla Penco .-- 14º Tema originale con variazioni per voce di mezzo soprano, con accompaguamento di pianoforte, dedicato alla Borghi Mamo.

# ACHILLE PISTILLI

Nacque in Montagano , provincia di Campohasso, nel Ingio del 1880, Apprese con facilità i principii della musica, e vi mostrò fanta propensione, che i suoi parenti si decisero ad livitarlo in Napoli nel Collegio di San Pietro a Majella, il che avvenue nel 1828. Ben diretto nello studio del pianoforte da Francesco Lanza, fece in breve rapidi progressi del otteme per cocorore il posto gratuito. Con Francesco Ruggi intraprese e compl gli stulli dei partimenti e del contento, con Domitotti si perfeinono nolle campositione. Diagnotto, e con Domitotti si perfeinono nolle campositione, perelli inon gli negava i auni consigli, per quanto glielo permettessero le infermità che molto le modettavamo in qual-fri l'altino periodo della sua vita. Nel 1837 serisse la sua prima Mesa per quattro voi con orchestra, poi un Vergo, un Tanulato Domitumo per over disconer con coro el orchestra, ed un Magnificat. Venuto Mercadante a direttore dell Collegio, non amnosi il Pistilli di profittare delle lezioni e dei consigli che piacessi dargli, e sosto la sua directimo estrisso pel teatrino del Collegio Toperetta Il Finio Feudatario che riscosse meristai applansi. Eseito del Collegio nel 1883, dono tre anni composito per sono con periodo dell'accio nel 1843, dono tre anni composito.

Real Testos del Fondo Topera in due atti Rodolfo da Briansa nel 1846 fon liprique, Da questo tempo delicatos le tempo delicatos da lezione ed a scrivere musica per pianoforte, si esilió da sò stesso da testo. Dopo dicci anni que el 4856 sersios en el 1856 sersios nel pel Fondo Topera semiseria Matilda é Odana, che pure ebbe buona scoeglitura al pubblico, il quale amava il Pioto come pianista de come compositore di musica per questo atrumento, era molto in voga. Nominato masetro di canto come pianista de come compositore di musica per questo atrumento, era molto in voga. Nominato masetro di canto del accompagnamento a pianoforte e di Palecandato sito si Mirzcoli, compose nel 1853 un dramma in musica intitolato La Gondeliera di Venezia, che lu eseguito da quelle ambili fanciulle con molto plauso.

Le sue composizioni per pianotorie, se piu accuriaucia vi avesse posto nel comporte, sarebbero state di molto pregio; e quantunquo non fossero peregrine affatto le sue diete, non mancavano di una cetta spontancià, tanto che producevano bello effetto. Se la mancarza di severi studii el il bisogno di mantenere la san unuerosta famiglia non l'avessero obbligato a dare lezioni da mattina a sera, forse sarebbe divenuto eccellente compositore pianista:

Aveva egli un figlio di 13 anni, che molto di se pro-

metteva, paichè in aleme famigliori riminoi si volori, qui accompgante republimente a pianofret petri di munica a lui non accompgante republimente o pianofret petri di munica a lui no noti, purchè gli si concodosse di darri una copra. Il padre a hoso divite o d'en superio, e tempre ripetesa che antianto egli ad inultraria negli anni, avrebbe potto il figlio sostituirio, node sestenere la sua non piezola famiglia. Sinsutura velle che questo giovinetto colpito da rapido e fresu tura velle che questo giovinetto colpito da rapido e fore morbo venisse a morte. La ragiono del Pistilli comincido el Pistilli comincida ad aliteraria, a poco a poco divenno manico, e fini i suoi rittatsimi ciercini el maniconio di Avera nel 99 permanio 1800.

Oltre le opere sopra accennate e la gran quantità di musica per piannforte, scrisse la musica chiesastica che qui riportiamo, la quale sebbene non fosse tutta conforme alle liturgio della chiesa, perchè molto sentiva del teatro, cra però ricercata e spesso ripetuta.

- I. Composizioni di Achille Pistilli esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Il Finto Feudatario, opera semiseria in due atti. Teatrino del Collegio di Musica, 1840.
   Rodolfo da Brienza, opera seria in tre atti. Teatro del
- Fondo 1846.

  S.º Matilde d'Ostan, dramma in tre atti, idem 1856.
- 4.º Messa per due tenori e due bassi, per grand'orchestra in
- do terza minore, Collegio 1837.

  5.º Dixit per due teneri e due bassi, idem in do terza maggiore.
- Laudate Dominum per due tenori e due bassi, idem in re terza maggiore.
- Magnificat per due tenori e due bassi, idem in re terza maggiore.
- Tantum ergo per soprano con coro, idem in la terza minore.
- 9.º Altre per quattre voci idem in fa terza minore.

- 40.º Ase Maria per mezzo soprano o baritono, con accompagnamento di violini, viole, violoncelli, bassi ed organo o pianoforte.
- 41.º Pater Noster ad una o più voci in chiave di sol, con accompagnamento di pianoforte od organo.
- 12.º Omaggio a Maria SS. Immacolata, Inno a gran coro all'unisono con accompagnamento di pianoforte.
- 13.º La Pietà, album di otto pezzi per canto, con accompagnamento di pianoforte: La Zingara, La Piccola Mendica, La Gioja, La Jeune Novice, La Rosa, La Ganzone del Marinaro, Mezza Notte, La mia preghiera.
- 14.º La Ghirlanda di Fiori, album per canto di sei pezzi, con accompagnamento di pianoforte: L'Inno popelare, La Tarontella, Il Valser cantobile, Il Tradito, La Bindiction d'un Père, Il Brinditi.
  15.º Cavatina del tenore, cavatina del basso, aria del so-
- prano e rondo finale dell'opera Rodolfo da Brienza, con accompagnamento di pianoforte.

  16.º Inno a Vittorio Emmanuele, gran coro per due sopra-
- ni, tenori e basso, idem.
  17.º A Vittorio Emmanuele e Garibaldi, gran coro all' uni-
- sono idem. 48.º Garibaldi, grido di guerra, coro all'unisono, idem.
- 19.º Dio salvi Italia, Dio salvi il Re, Inno e Marcia d'ordinanza della Guardia Nazionale, idem.
  - 20.º La Tradita, romanza per soprano, idem. 21.º La Rimembranza, melodia per mezzo soprano, idem.
- 22.º Estasi, stornello, idem.
- 23.º Non desiar di più, fantasia per seprano, idem-
- 24.º Alla Laguna , terzettino per soprano, tenore e basso,
  - 25.º Il Corno, frottola per baritono, idem.
- 26.º La Bergère, romanza, idem.
- 27.º Capriccio sopra le melodie della Virginia di Mercadante.
  - 28.º Altro sopra le melodie del Lorenzino de Medici di Pacini;

#### **— 1095 —**

- 29.º Altre su La Vestale di Mercadante.
- 30.º Altro sopra l'opera La Forza del Destino di Verdi.
- 31.º Altro sopra Gli Orazii e Curiazii di Mercadante.
- 32.º Altro sopra I Vespri Siciliani di Verdi.
- 33.º Altro brillante sul Rigoletto di Verdi.
- 34.º Altro militare sopra gl'Inni dell'esercito Napoletano. 35.º Altro sulla Traviata di Verdi.
- 36.º Altro sul Reggente di Mercadante.
- 37.º Gran fantasia su I Vespri Siciliani di Verdi.
- 38.º Altra sopra il Simon Boccanegra di Verdi.
  - 39.º Altra sulla Violetta di Mercadante.
  - 40.º Altra sulla Merope di Pacini.
  - 41.º Altra sul Giuramento di Mercadante.
  - 42.º Altra caratteristica su La Pazza del 1848. 43.º Quattro fantasie per pianoforte a due mani 1. Sul Ro-
  - berto il Diavolo. 2. Sul Profeta. 3. Su Gli Ugonotti.
    4. Su La Stella del Nord. Dedicate a Meyerbeer.
  - 44.º Bizzarria sul Trovatore di Verdi.
  - 45.º Notturno sopra l'Elena di Tolosa di Petrella.
  - 46.º Ricordo sopra l'opera Jone del Petrella.
  - 47.º Altro su l'opera Il Ballo in Maschera di Verdi.
    48.º Stravaganza sulla canzone Napolitana Chello che tu me
  - dice. 49.º Scherzo sulla Morosina di Petrella.
  - 50.º Le Primizie del Pianista, prima serie di 56 sonatine elementari sopra opere diverse.
  - 51.º La Croce di Savoia, omaggio musicale per l'anniversario dell'entrata in Napoli del Re d'Italia, diviso in quattro pezzi.
  - 52.º Capricci, fantasie e divertimenti per pianoforte a quattro mani sopra opere diverse, num. 23.
  - 53.º Divertimento sul Reggente di Mercadante per pianoforto a sei mani.
  - 54.º Grand'album ballabile di 24 pezzi trascritti brillantemente per flauto solo.

- 55.º Sette Valzer per pianoforte: Il Brillante, L'Arletchino, Il Fantastico, Il Corno, Il Pudcinella, Il Folletto, Valzer caratteristico.
- 56.º Tre Ouadriglie.
- 57.º Nove Polke.
- 58.º Scherzi, notturni, capricci, fantasie e divertimenti sopra opere diverse num. 61.
  - II. Altre menzionate nelle diverse hiografie

1º La Gondeliera, druma reppresentato nell' Balezachio del Brezil 1866. — 2º Mesa per quatte voi e grama escetara scritta per la Chiesa di San Loreno Maggiore. — 3º Aleza Men sortita per la Chiesa di Cand. — 3º Rina i men sonita per del Chiesa del Code. — 3º Rina i me sonita per la Chiesa del Code. — 3º Rina i me sunsasa di dilettata di ambo i sessi avanti la regita. — 5º Rina in o-maggio al Pontedeo Pio IX. — 7º Biserrer per quatte veci con cere el orchestra dedictica all'Imperativa del Brealle. — 5º Pior i ne reconsparamento di departetto a conde. 5º Te Densa per quatte veci con cere el orchestra dedictica all'Imperativa del Brealle. — 5º Pior Marcer per vece di berilan. — 5º Pior del Proposita del Constanta del Brealle. — 5º Pior me productiva del constanta del proposita del constanta del proposita del proposita del constanta del proposita del proposit

### PAOLO SAVOJA

Nolla Magas Grecia e propriamente nell'antica Loriz, amena città sul Jonio situata sopra una cimi della catena degli Appeanini, che ora chiamasi Gerace, nacque il di 17 agosto 1820 Paòlo Savioja, figlio ad Emmanuele e Maria Antonia Manfrece, sorella a quel Nicola Antonio Manfrece, sorella a quel Nicola Antonio Manfrece del quale, con tanto elogio abbiamo già parlato. Il padre di costui, Domenico, aveva cura di situltare abuse light Nicola, Natale, Francesco ed alla Maria Antonia la stessa passiono per la musica che dominava in hui, valentissimo musicista,

celebre senator della così chiamata allora tromba lunga La figlia pei alla sua volta prodigò lo stesso insegnamento al nostro Paolo Savoja, con la certezza che il genio della musica fosse quasi ereditario in casa Manfroce, e tanto da poterlo tramandare di nadre in figlio, di generazione in generazione. anche nella linea collaterale; ed è perciò che vollero i genitori del piccolo Paolo spingerlo e dedicarlo a coltivar quest'arte bella a preferenza, pinttosto che ad altra professione addirlo. Egli si mostrò sì entusiasta e volonteroso nell'anprenderla, che il meglio che si notè fare, onde assigurare la sua riuscita, fu di condurlo in Napoli per collocarlo nel Collegio di Musica; il che avvenne nel 1839. Il Ministro dell'Interno e Pubblica Istruzione, a cui era stato dall'Intendente di quella provincia caldamente raccomandato, aveneli concesso che venisse ammesso, quando ne fosse alla portata, ad un esame particolare, per essere giudicato degno o pur no del posto gratuito. Affin di prepararlo a subire talé esperimento venne affidato alle solerti e particolari cure dell'alunno maestrino sig. Garofalo, che dono un anno di continuo tirocinio lo credè idoneo ad esser presentato al direttore Zingarelli, severo anzi che no nell'accordare l'ammissione gratuita, se non rinvenisse disposizione nel giovinetto che alla musica voleva dedicarsi : ma avendolo trovato meritevole, gli accordò il posto che dimandava. Venne messo nella scuola del maestro-Ruggi, che in allora insegnava partimenti ed i primi rudimenti del contropunto': di poi passò all'insegnamento di Gaetano Donizetti : e guando questi abbandono il Collegio, ebbe le sue lezioni di composizione anche dal Mercadante. Sotto Donizetti compose una Messa per tre voci con orchestra, due Sinfonie in mi terza minore, ed un Tantum ergo per tre voci con orchestra in sol terza maggiore. Sotto Mercadante compose un Dixit per quattro voci in mi bemolle terra maggiore con grand orchestra, una Melodia per corno da caccia con orchestra, ed altre due Sinfonie, una in re terza maggiore e l'altra in do terza minore, con un terzettino nell'andante per corno, oboè ed arpaUccio dal Collegio nel 1842, venne proposto nella quahi di caponuscia a la "regionno Svizzro», o vi rimasosino a che questo reggionnoto non venne sciolto nel 1858. Depoje con lo stesso posto, gravo de onori venne nominato in un reggimento della Guardia Reale, ove restò per undici missi, e poporio sino al tempo che per i mutamenti avvenuti fa l'escretto napoletano disciolto. Nominatassi una Commissione esaminatire con Mercadante a capo (1859) per sicegliero i capinussica dello bande militari, egli no fu nominatio uno degli esaminatori.

Nel 1856 invitato serisse pel Teatro Nuovo un'opera giocosa in tre atti intitolata Un Muestro ed un Poeta: sopraparole di Gaetano Miccio, e venne ricevuta dal pubblico con segni non equivoci di gradimento. Con tali antecedenti, in vece d'incoraggiarsi ad intraprendere opere grandiose (e ne aveva ben la stoffa), perchè modesto e di carattere timido. dubitando della sua riuscita nella palestra teatrale, o temendo che potesse far torto alla gran figura del zio, si decise di dedicarsi alla carriera, meschina se vuolsi, di maestro insegnante, ed in tale categoria si acquistò anche rinomanza. Nella gran solennità della festa di San Giacomo della Marca, che annualmente si celebra il giorno 28 novembre nella Chiesa di S. Maria la Nuova, a divozione de professori di Napoli, si cantanti come strumentisti, che tutti per divozione graziosamente accorrono a prestar l'opera loro, scrisse il Savoja, avendone il privilegio come fratello della Congregazione degli Artisti Musicisti, una gran Messa per quattro voci con orchestra ed un Dixit Dominus per tre voci di teneri e basso con coro ed orchestra, che riscossero plansi da tutta la classe degli artisti. Scrisse più tardi poi altra Messe e Dixit a piccola orchestra. Nel 1861 venne nominato capomusica direttore della banda della Settima Legione della Guardia Nazionale; ed alla riforma che subirono le bande di detta Guardia nel 1869, cgli nassò con lo stesso grado. soldo ed onori alla Quarta Legione. Nel 1868 venne nominato-directore: della handa sul palcoscenico di San Carle, posto che attualmente occupa con generale soddisfazione. In questo medesimo anno, invitato, scrisse pel piccolo Teatro Goldoni, nell'opera di diversi maestri intitolato Cristicaella, l'Istareduzione che vanne clamorosamente applaudita.

Tutte la volte, che Mercadante volera, che un uno pezzo di manica vasines ridatto per handa o findirar, era al Savaja che dave tale difficile incumbenza; o l'ultime che trascrizes fia Sispinio-america composta e dettata dall'illustre cicco nella fausta ricorrenza della nascita del Principe di Napoli, che fia splendidamente eceptiva di cutte le handa delle dodici legioni della Guardia Nazionale nella gran Pizz-za del Pichicipie, ulla prepanta pella rende fianglio, ci lla prepanta pella rende fianglia.

- I. Composizioni di Paolo Savoja esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Un Maestro di Musica ed un Poeta, opera semiseria in tre atti. Teatro Nuovo 1857.
   Messe per tre voci e grand'orchestra in fa terza minore
- 3.º Dixit per quattro voci idem in mi bemolle terza mag-
- 3.º Dizit per quattro voci idem in mi bemolle terza maggiore 1841. 4.º Tantum ergo per tre voci e grand orchestra in sol terza.
- maggiore 1841. 5.º Siafonia per grande orchestra in mi terza minore 1839.
- 6,° Altra idem in re terza maggiore 1840.
- dante per corno, oboè ed arpa, 8.º Melodia per corno con accompagnamento d'orchestra 1864.
- II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1° Gran Meser per tre voci, tenori e basso, orchestrata per inada' militare.—2° Tantsim ergo per voce di basso in fa terna maggiore, con assolo di corno ingleso orchestrato idem.—3° Altro per voce di

hans can coro iden. - 4º Sichel Haler per das voci, tenere e basaç, con picolas recision. - 2º Airo per te vosi iden. - 6º Nices de Bassi can creo i assobi di creo siglica e criclestica per handa. - 7º Libera per voci di hans can creo i assobi di creo siglica e criclestica per handa. - 6º Airo Gazzilia Nazionale in occasiono dell'estrata in Napeli di San Merta Mircio Emanusche. - 9º Airi convenire per handa. - 6º II 1 5º meggio, quadrigita, eseguita nel Tentro San Caro in considera del prama dato degli utilisti delle Gazzilia Nazionale a qualii dell'accretion. - 10º Airi convenira per handa - 6º II 1 Parertino. - 10º Airi della valuri (la per handa - 6º II 1 Parertino. - 10º Airi con servizio dell'accretio per handa - 6º II 1 Parertino. - 10º Nice Marcha (la perio dell'accretio per handa - 6º II 1 Parertino. - 10º Nice Marcha (la perio dell'accretio perio perio perio dell'accretio perio perio dell'accretio perio perio perio dell'accretio perio perio perio perio perio perio dell'accretio perio peri

# GIOVANNI ZOBOLI

Nacque in Napoli nel 22 luglio 1821. Suo padre, egregio sonatore di fagotto, maestro nel Collegio di musica e nell'Albergo de Poveri, primo professore nel Real Teatro di S. Carlo e nella Real Cappella, desidereso di dedicarlo alla stessa professione, gl'insegnò i primi elementi di musica ed a sonare il fagotto. Ammesso alle scuole esterne del Collegio, ottenne nel 1839, previo esame, un posto gratuito nel Convitto, classe di fagotto, Ivi studiò il solfeggio con Paolo Cimarosa, il partimento con Gennaro Parisi ed il contropunto con Francesco Ruggi. Le sue prime composizioni furono una Messa per tre voci con orchestra, un Tantum ergo per voce di basso idem, ed una Sinfonia in re terza maggiore. Si congedò dal Collegio nel 1843, e come il padre era nativo di Bologna, ottenne che il figlio desse un saggio del sue talento musicale scrivendo per la casina di quella città nel 1844 una gran Sinfonia ed un Coro che piacquero. Dopo venne dall'egregio tenore signor Donzelli impegnato a comporre per la festa che il 24 giugno si solennizzava nel villaggio presso Bologna, S. Giovanni in Persiceto, una gran Messa ed un Credo per quattro voci con orchestra, trovate

composizioni di buon gusto, che vennero acclamate, ed il Gredo meritò anche l'approvazione di Rossini, che scrissò al proposito una lettera di congratulazione a Mercadante per le belle speranze che dava l'allievo del suo Collegio nella composizione.

Nel febbrajo del 1850 fu nominato il Zoboli maestro di contropunto e composizione nel Reale Albergo dei Poveri. Scrisse pel Teatro Nuovo di Napoli nel 1856 l'opera buffa in due atti Il Figlio di Papa, e nel 1857 per lo stesso teatro le altre due opere buffe La Villeggiatura e Cesare e Cleopatra che piacquero. Col nuovo ordinamento che subi l' Istituto musicale dell' Albergo, venne nel 4860 nominato sottodirettore delle scuole e maestro dell'Ospizio della Maddalena ai Cristallini. Scrisse tre opere pel teatro accademico dell' Albergo, eseguite dagli alunni di ambo i sessi : la prima nel 1861 intitolata Un evento inaspettato, la seconda Il Bacio nel 1864 e la terza Adina nel 1866; ed in questo medesimo anno fu nominato maestro nelle scuole delle donne in detto Albergo, ove nella ricorrenza dell' onomastico della superiora Suor Vittoria Mantello, scrisse in diversi anni due Cantate, la prima per voce di soprano con corì di donne , e la seconda composta di un gran coro e terzetto per due soprani e contralto, e tutte due con accompagnamento di pianoforte e quartetto di corda. Per i cambiamenti od i voluti immegliamenti avvenuti nell'andamento generale della musica nel Reale Albergo dei Poveri e nelle case da questo dipendenti, venne congedato il maestro Zoboli col diritto di noter liquidare la sua pensione di ritiro, che non ebbe mai perchè non contava gli anni di servizio voluti dalla legge.

Da quel tempo sino ad ora trovasi scritturato in Ariano come maestro insegnante e direttore della banda di quel Minicipio, che si unisce al paese per acclamario in tutti i rincontri e come maestro compositore e direttore insieme di musica chiesastica, che, oltre di quella sopra menzionata, riporteremo qui sotto, e che non trovasi in questo Archivie.

- I. Composizioni di Giovanni Zoboli esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- 1.º Il Figlio di Papa, melodramma lirico. Napoli, Teatro Nuovo 1856.
- 2.º La Villeggiatura, commedia in tre atti, idem 1857.
- 3.º Cesare e Cleopatra, scherzo comico, idem 1858.
- 4.º Cavatina e terzetto nell'opera Il Tigre del Geylan. Napoli, Teatro Fenice 1859. 5.º Cavatina nell'opera La Locunda di Neustadt.

  - 6.º Sinfonia a grande orchestra in re terza maggiore.

# II. Altre mentovate nelle diverse biografie.

1º L'u evento inaspettato, opera buffa, teatro dell'Albergo de Poveri 1861 .- 2" Il Bacio, opera idem, 1864 .- 3" Adina, opera idem, 1866 .- 4º Amelia, opera semiseria in tre atti, sopra parole di Gaetano Miccio .- 5º Salvator Rosa, idem idem, parole di Seste Giannini .- 6° I Tre Nipoti, opera buffa in tre atti, parole di Spadetta .--7º Cinque Messe a due, a tre ed a quattre veci, con orchestra. -8º Due Messe per voci di soprano e contralto con orchestra .- 9º Vespero per tre voci e piccola orchestra .- 10° Idem per quattre voci con orchestra .- 11° Due Credo con orchestra - 12° Due Magnificat con orchestra .- 13° Due Tantum ergo per voci bianche con orchestra. - 14° Idem per voci di tenore con orchestra. - 15° Idem per voci di basso con orchestra -- 16º Tota pulchra per voce di soprano con coro di donne ed accompagnamento di quartetto .-- 17º Concerto di flauto con orchestra. - 18º Idem di clarinetto con orchestra. -19° Idem di corno da caccia con orchestra.—20° Idem di tromba con orchestra. Tutti scritti per i saggi musicali che annualmente si davano nell'Albergo dei Poveri. - 21º Capriccio sinfonico. - 22º Due sinfonie a grande orchestra,

### RIASSUNTO

# PEL COLLEGIO REALE DI MUSICA

NEGLI EDIFIZIO

DI SAN SEBASTIANO E S. PIETRO A MAJELLA



### Note al quadro precedente.

- Quest'operetta buffa in due atti fu rappresentata nel teatrino del Collegio in San Sebastiano dagli alunni dello stesso, ed incontrà il pubblica favare.
- (2) Quest'opera semiseria in due atti fu rappresentata anche nel teatrino dei Collegio come sopra, ed ebbe successo di fanatismo.
  - (3) Quest'operetta buffa in due atti fu rappresentata come sopra.
    (4) Quest'operetta buffa in due atti fu rappresentata nel teatrino
- del Collegio in San Piotro a Majella dagli alunni dello stesso.

  (5) Quest'opera buffa in due atti fu rappresentata come sopra, ed
- ottenne meritati applausi.

  (6) Questo Stabat fu stritto in Dresda e dedicato dall'autore alla
- memoria dei suoi maestri Zingarelli e Crescentini.

  (7) Questa *Hessa*, scritta per la monacazione della signora Raffaela Amatucci, venne esecuita nella chiesa così detta dello Splendore.
- (8) Questa Cantata, scritta pel ritorno dalla Spagna in Napoli del Re Francesco I, venne eseguita nel Teatro Nuovo. (9) Questa Messa venno eseguita nella Chiesa di San Pietro a Ma-
- jella nel sabato della Settimana Maggiore.
  (10) Questa Sinfonia venne eseguita con successo nelle accademie
- the si davano nel Collegio.

  (11) Quest' opera in due atti venno eseguita per la prima volta.
- (12) Quest opera in use activate desgrape per la plant mel Teatre Partenope, e piacque.

  (12) Quest opera venne con gran successo rappresentata al piccolo
- Teatro della Fenice in Napoli.

  (13) Quest'opera in due atti cibbe incontro di fanatismo nel Tea-
- tro della Fenice, ove venne per la prima volta rappresentata.

  (14) Questa Messa, che incontrò la generale approvazione, venne
  per la prima volta eseguita nella Chicsa del Collegio dagli alunni
- dello stesso.

  (15) Questo Tantum ergo venne dall' autore mandato in dono al municipio del suo paese (Spoleto).
- municipio del suo paese (Spoleto).

  (16) Quest' opera in due atti roppresentata al Teatro del Fondo
  ebbe plausi d'incoraggiamento.
- (17) Questa Preghiera ed Inno funchre vennero eseguiti nella congiuntura che il Collegio diedo un accademia per onorar la memoria del Conte di Gallemberg.
  - (18) Questa Messa venue eseguita nella Chiesa del Collegio.

#### - 2008 -

- (19) Questa Sinfonia venne eseguita in una delle accademie che annualmente si davano nel teatrino del Collegio.
- (20) Questa Messa vonne eseguita dagli alunni del Collegio nella Chiesa di San Pietro a Majella.
- Chiest di San Pietro a Majella. (21) Questa Sinfonia fu eseguita nelle accademie del Collegio, come è detto sopra.
- (22) Quest' Inno patriolico fu eseguito sopra un carro che percorreva la via che dalla reggia va sino all'Albergo del poveri. (23) Questa Gantata venne eseguita nel teatrino del Collegio da
  - gli alunni dello stesso.

    (24) Questa Messa, che piacque, dopo molti anni si esegue ancora
    con successo nelle musiche ove il Collegio è chiamato.
- (25) Quest'opera in due atti rappresentata al Teatro Nazionale di Torino ebbe buon successo.
- (26) Il terzetto finale di quest'opera, scritta da cinque alunni del Collegio, come è detto altrove, ebbe gran successo.
- (27) Questo Tantum ergo venue eseguito nella Chiesa del Carmine dagli alunni del Collegio.

retta Il Traviato, come sopra.

(28) Questa Salve Regina venne eseguita nella Chiesa del Collegio dagli alunni dello stesso.

(29) Questo coro e preobiera faceva parte del terzo atto dell'ope-

# MAESTRI COMPOSITORI

ALLIE

DELLA SCUOLA DEI CONSERVATORII DI NAPOLI

# DOMENICO SCARLATTI

Domenico Scarlatti, figlio del celebre Alessandro, nacque in Napoli nel 1685. Quantunque non allievo de Conservatorii di quel tempo, lo fu però di suo padre, da cui non solo apprese a senare il gravicembalo, ma benanche il contropunto e la composizione. Quando fu bene addentro in tali studii, onde fargli conoscere le finezze ed il magistero della Scuola Romana, pensò bene il padre di dirigerlo e raccomandarlo al suo amico, il dotto maestro Gaspari, col quale il nostro Domenico compl in Roma l'intera sua educazione musicale. Ivi si perfeziono puranche nell'arte di sonare il gravicembalo sotto Bernardo Pasquini, allora valentissimo in questa partita, e colle felici disposizioni che natura dato gli avea e coll'indefessa applicazione, si svelò presto un eccellente strumentista. Col volger del tempo poi l'Italia non solo, ma l'Europa intera lo salutò il primo gravicembalista che brillasse nella prima metà del XVIII secolo.

S'ignera all'intutic come, dove e quando avesse comisciato Domenico Scarlatti i sau carriera teatriac. Solo trovasi nella Biblioteca musicale di questo Collegio lo spartido dell'opera intilotala Irace, musicata dal massire Pollaroli di Brescia nell'anno 1695 pel teatro San Giovanni Crisstomo in Venezia, e poi rappresentata in Napoli al teatro S. Bartolomoo nel 1704, e nel libretto qui allora stampato per il Perrino e il Mutio, prima dell'argomento storico trovasi scritto quanto appresso:

- Amico lettore,

« Questo dramma dovendosi rappresentare in questo featro di Napoli, por ridurlo in al breve tempo a luce, ha - ricevuto qualche alterazione dalla sua prima forma, ende - ciò compatirai con animo cortese e ne gradirai l'Indireza. Sappi intanto, che per non defraudare alla lode che deganamento è dovuta al sig. Giovanbattista Pollaroli (primo compositore della musica), si segnerano le ario del

mo compositore della musica), si segneranno le arie del
 medesimo col segno §§. Tutte le altre sono del sig. Do menico Scarlatti.

In quest'opera, come în quasi tutte qualle del tempo coinposte di sole arei, și riveragono de duetti nel 2º atto, il
primo del Pollaroli collo parole Sucentre i fuereri, c l'altre
cello Scarlatti de l'ame ben mio. Le arie dell'intere spartito sono in totalo 55 per le voi di seprano, di contrallo
ed itenere; alcunic con accompagnamento del solo basso,
altre con violine o basso, altre con violine o basso, altre con violine o basso, altre con violine i e basso,
e finalmente altre con due violini, viola e basso. Il numero
di quello dello Scarlatti de 33 a, cie 9 nel primo atto,
16 nel secondo oltre il duetto col quale termina, ed 8 nel
terro atto.

All'ett di 26 anni trovavsi Domenico Scarlsti in Vencia, ove siacontrò con Hanelle di 1709, e rimase talmente lacantato dello straordinario ingegno di quel musicista, delle sue lamprovisazioni e del baso gusto con che la armmirarlo nella sua sorprondente laccunione, vulle seguirlo in Roma ove linendel si recava, la quel tempo appunta compose dello Cantate di tunto merito e valore, che si crodò possibile poterlo ranzesorra a nantie del tradra suo.

Da quanto rilevasi poi dal libro del sig. Farrenc intitolato Il Tesoro dei Pianisti, Domenico Scarlatti compose in Roma nel 1710 pel teatro particolare della vedova del Re di Polonia, Maria Casimira, un dramma pastorale intitolato La Silvia, ed il libretto di quest'opera trovasi nella bibliotecadel Conservatorio di Parigi. Inoltre scrisse anche ner ordine della stessa regina nel 1711 L'Orlando, ovvero La Gelasa pazzia e Tolomeo ed Alessandro ovvero La Corona disprezzata. Compose parimenti delle musiche chiesastiche, eil Fétis nell'anno 4847 mi fece osservare in Bruxelles una Messa per quattro voci e basso continuo per organo, che porta il suo nome, e che ha la data di Roma 1712, ed una Salve Regina del migliore stile religioso per voce sola di soprano, con accompagnamento di due violini, viola e basso, pezzo di grande espressione e maestrevolmente elaborato. In questo medesimo anno ner lo stesso teatro della vedova reginascrisse l'opera seria Tetide in Sciro, e nel 1713 Ifigeniain Aulide ed Ifigenia in Tauride. Nel 1714 scrisse l'opera Amor d'un'ombra e oclosia d'un'aura, e l'altra intitolata Il Narciso, în riguardo poi del Telemaco, di cui parla il Farrenc, e che fu rannresentato in Roma nel 1718, questospartito fu scritto da Alessandro Scarlatti, come trovasi notato a nag. 214, e non dal suo figliuolo Domenico, che altronon compose in quel tempo se non alcune arie che introdusse, come si praticava allora, nell'opera Berenice di Nicola. Perpera.

Nel 4º genuijo del 1715 egli successo a Tumnaso Baji nella qualită di hastro di cappella di San Pietro in Vaticaso, e nel corso di quell'anno serisse l'Andelse pel Testro Capranica. Nell' gesto poi del 1719 abbandonò il posto di masstro in San Pietro, perchè preferi neglio di recessi in Londra invitato per comporre oni opera e per tenere il gracuendolo al Testra Balano. Invere o più di eriverane una nuova, preferi di far rappresentare il 30 maggio 1720 il suo Nurzio, che si è dette essere stato dato in Roman el 1714. Pero stabile nelle sue risoluzioni, decise di cambiera la resistenza di Londra con quella di Lisbona, e colà recatosi sei chera di Londra con quella di Lisbona, e colà recatosi sei

4721, si fece ammirare come compositore e come gravicembalista, ed il Re di Portogallo Giovanni V, incantato del suo ingegno, lo prese a ben volere, tanto che gli offrì a vistose condizioni di entrare al suo servizio, onore che di buon grado egli accetto. Il suo soggiorno in quella capitale, che fu splendidissimo, anche pel mode lusinghiero come era stimato e trattato da quella corte, si sarebbe molto più prolungato, se il desiderio, o per dir meglio, il bisogno che sentiva di rivedere il suo vecchio padre, non l'avesse deciso a recarsi in Napoli, e probabilmente ciò avvenne verso i primi mesi del 1725, anno nel quale, come sopra è detto, cessò di vivere Alessandro Scarlatti. Qui conobbe Adolfo Hasse, ch'ebbe tanta stima ed ammirazione per la grande abilità che Domenico Scarlatti mostrava in sonare il gravicembalo e comporte musica per questo strumento, musica piena di grazia, com'egli diceva, e di eleganza, che da per tutto veniva ricercata, applaudita ed ammirata; tanto che dopo cinquanta anni da quell'enoca ne parlava ancora con entusiasmo, Onanz, che lo vide in Roma nell'anno stesso, non fumeno impressionato della sua musica per gravicembalo, che egli diceva di merito eminente, non che della sua sorprendente esecuzione. Sino al 1729 si trattenne in Italia: ma nonavendo nel giro di questi quattro anni trovato in tutta la penisola un'esistenza proporzionata al suo gran merito, accettò nel volger di quell'anno l'offerta generosa che gli venne fatta in nome del Re di Spagna Filippo V, per dar lezione di gravicembalo alla Principessa delle Asturie Maddalena Teresa, che pure era stata sua allieva in Lisbona come Principessa di Portogallo. Arrivato in Madrid, fu benissimo ricevuto da quella corte, bene apprezzato e grandemen. te compensato. Nell'anno 1746, divenuto, per la morte del padre, Re di Spagna il Principe dell' Asturie sotto il nome di Ferdinando VI, questo sovrano continuò a tenerlo al suo servizio come maestro di musica della Regina e per sonare tutte le sere nei suoi reali appartamenti.

Days 25 ami di diunera in quella capitale, pieno di onirificenze e colum di richici dunatti e favori dalla sua renle alliva, stimato da tutti, e largamente e generosamente rimunerato dal sovrano, che lo fece ancora Cavalirero del renle ordine di S. Giacomo di Compostella, detto anche della Spada, perchi molto inoltrato negli ami e soffenolo gl'inevitabili accinechi della vecchicza, supplicò il Re di perraptiva. La dimanda venno per hon due volte rifiutatti, mi instituciona che la terza, per vallidi motti di sistita; gli venno accordato il ritiro con vistosissima anuna pensione, che godò sino all'ultimo dei giorni sucoi.

Secondo un articolo della Gazzetta Musicale di Napoli (15 settembre 1838), Domenico Scarlatti qui ritornato nell'anno 1754, morì dopo tre anni, nel 1757, in età di anni 74.

Egif in il gravicembolista per eccellenza del suo tempocolui cha exesse fatto più uso direcciare le mai nell'eseguire i passeggi rapidi, di gran velocità; e da un tale artitinis, che certamente son era senza difierolti, ricavva dei bellissimi e sorprendenti effetti. A causa poi della sun piaguedine, che avanzava in ragiou della sua cit, negli ultimi ami suoi non potendelo far più, fa per ciù che seriesse le sue ultime composizioni meno difficili che le prime, che dedicate avera alla Principessa delle Asturie, e che furuno pubblicate per le stampe a Venezia, l'arigi, Londra, Amsterdam e Norimberga.

Sul merito delle sue composizioni crediamo non poter fare di meglio che riportare il giudizio che ne dà il Fétis nei seguenti termini:

- « Une prodigieuse variété dans la nature des idées, une grâce charmante dans les mélodies, et un gran mérite de facture, sont les qualités distinctives des compositions de cet artiste. Le mouvement rapide dans lequel la plupart de ses nièces doivent être iouées, les rend difficiles, et
- " nos pianistes le plus habiles y pourraient encore trouver des suiets d'étude. "

Il patre Sacchi ci dice che queste celebre artista avera il disgrazita passione del giuno; e che dopo aver il disgrazita passione del giuno; e che dopo aver il patro patro patro patro avera guadapunte cel suo ingegno e cella muni-interna d'esverani di Portogallo e di Sappao, sutta pusi di Portogallo e di Sappao, sutta pusi di prince, e lasciò, morendo, la sua famiglia non solo nel bissopo, na quasi nolo sualloro della miscria, si che patro proposamente soccersa dal gran cantore Farinelli suo autica antico a centario ammiratore.

## Composizioni di Domenico Scarlatti esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- Arie n.º 33 dell'Irene, opera seria in tre atti. Napoli, Teatro S. Bartolomeo 1704.
   Arie n.º 34 dell' opera seria Ottavia restituita al trono.
  - 3.º Arie n.º 34 dell'opera seria Giustino.
  - 4.º Arie diverse n.º 10, sei per voce di seprano, due per
- contralto, e due per soprani e contralti, 1712.

  5.º Num. 30 sonato per gravicembalo, parte 1º.
- 6.º Idem 30, idem idem, parte 2º. Tra queste ve ne sono sei così chiamate: 1. Sonata in la minore, 2. Capriccio in la maggiore, 3. Studio in sol maggiore, 4. Stadio in fa maggiore, 5. Sonata in la maggiore, 6. Tempo di balletto, le quali si trovano nella raccolta initiolata L'Arte autica e moderna, odita da Ricordi in Milano.
  - 7.º Sei sonate per gravicembalo non istampate.

## II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1º Caniale diverse, Roma 1709. — 2º Silvia , dramma pastorale, Roma 1710. — 3º Orlando, ovvero La Gelosa passia, Roma 1711. — 4º Tolomo e da Alessandro, ovvero La Gona dispressata, Roma idem.—5º Tetide in Sciro. —6º Ifogenia in Anlide. —1º Ifogenia in Tauride, Roma 1713. — 8º Amor d'un ombre e gelosia d'un aura. — 9º Nercies, Roma 1714. — 10º L'Amleto, Roma Testro Caparia.

1715.--11" Messa per quattro voci o basso continuo per organo, Roma 1712.--12" Salve Regina per voce sola di soprano, con accomnagnamento di due violini, viola e basso.

## GIACOMO CORDELLA

Nacque in Napoli il 25 luglio 1786 (1). Apprese il partimento ed il contropunto da Fedele Fenaroli, e studiò poi la

(1) In persona del padre di Giacomo Cordella accadde nel secolo passato un fatto che tenne occupata la nostra città per molto tempo e che menò rumore anche all'estero. Il maestro Girolamo Confella era organista dell'Arciconfraternita di S. Anna di Palazzo, e nel 1783 il priore di essa, avvocato Leonardo Carofalo, propose che i fratelli canfassero le Lamentazioni nel coro con musica figurata, che il Cordella ne componesse la musica, che tre confratelli avessero narata la composizione di tre sole Lamentazioni e l'assistenza per impararle a cantare, che le altre spese fossero a carico dell'arciconfraternita. Il Garofalo, pregato, fu uno dei cantori, e il Cordella s'ebbe duc. 30,50 per le sue fatiche dell'intera settimana santa dalla congregazione, duc. 12 da due dei cantori, duc. 8 dal Garofalo. Nell'anno 1784 si replicò la stessa musica, e la congregazione pagò tutte le spese. Il Cordella, licenziato nell'anno stesso dall'ufficio di organista mentre era ancor priore il Garofalo, volle per vendicarsene citarlo in ciudizio per essere compensato dell'opera che a lui personalmente aveva prestata per porlo in istato di cantare. La Gran Corte della Vicaria, senza occuparsi del merito della domanda o valutare il compenso reclamato, a relazione del consigliero Luigi de Medici, che poi fu il celebre ministro, sentenziò essero prescritta l'azione, perocchè le fatiche del Cordella eransi fatte in marzo del 1783 e la tassa fu domandata in agosto 1784: applicava così una decisione delle Quattro Ruote che diceva prescriversi l'azione de' fabbri e degli artefici (fabros omnes atque artifices) per ripetere la loro mercede in un anno, e quella dei domestici e degli altri qui operas suas locant in due mesi. Il Cordella fece ricorso al Sacro Consiglio avverso a questa sentenza, e tutto Napoli fu pieno della quistione se i maestri di musica-fussero da comprendersi fra cli artigiani e fra i locatori d'opera. I dotti e ali uomini faceti, di cui allora abbondava la città nostra, vi presecomposizione sotto la direzione di Giovanni Paisiello, che per lui aveva non semplice benevolenza, ma decisa predilezione. Se non si può annoverare il Cordella tra i grandi maestri della prima metà del volgente secolo, pure nella categoria di second'ordine non era sicuramente l'ultimo. Se non aveva il dono di creare e far cose nuove ed originali, non però era sprovvisto, nel genere semiserio e buffo, di spontancità, di una certa forza comica, congiunte ad una facile melodia, pregi che rendevano la sua musica dilettevole e hastante nello stesso tempo a procurargli un nome onorevole nella sua patria. Molto giovine ancora (nel 1804) scrisse in Napoli una Cantata religiosa intitolata La Vittoria del-I Arca contro Gerico. Paisiello invitato a serivere nel teatro S. Mosè di Venezia, non potendo recarsi colà perchè legato da altri impegni, propose il Cordella, che scrisse nell'anno sopraddetto la farsa intitolata Il Ciarlatano, ch' ebbe brillante successo non solo in quella città, ma in Milano, Torino, Padova e Napoli, e riprodotta al 1820 nella stessa Venezia sotto altro titolo, I finti Savoiardi, ottenne parimente favorevole incontro. Ritornato in Napoli ed incoraggiato dal primo successo, continuò più alacremente i suoi studii sotto Paisiello, e nel 1811 scrisse pel teatro S. Carlo l'opera seria in due atti Annibale in Capua, che ebbe poco o niun successo. Scrisse dipoi le seguenti opere. Pel Teatro Nuovo (1813) la farsa L'Isola incantata. Nello stesso anno pel

re parte; e gianne a tal pauto la cosa, che il re can real cartà del parte o 18º consiglio, nel tengra di trattare; consiglio, nel tengra di trattare; a una tal penderna nel grado del prodolto gravame, tenga presente a la decisione delle Quatto Rouse del Cassiglio, e deve incantiri a difficultà di conferenza el decreto della Graz Carte, riférica e da carte a attenda il real concesso a successo della Graz Carte, riférica e del parte parte della Graz Carte, riférica e del cassiglio, e del del della carte della Graz Carte partifica reclai ne padolicareno Saverio Mattel, Luigi Serio, Pelles Parrilli, Fenlisma del Calinai, Michelagga Gritolia e parceció anomia, there molto ristame art carso di podi mesi, ed anoma sono ricercate dagli a-materi dello artifico menorie.

Teatro dei Fiorentini l'opera in due atti Una Follia, ch'ebbe gran successo ed è considerata come la migliore delle sue produzioni teatrali. Al Real Teatro del Fondo (1814), scrisse la farsa L'Angro che pur piacque. Al Teatro dei Fiorentini (1815) la farsa L'Azzardo fortunato; e Lo Scaltro Millantatore. onera huffa in due atti, al Teatro Nuovo (1818). Allo stesso teatro l'altra in due atti anche buffa Lo Sposo di Provincia nel 1821: la farsa Il Castello degl' Invalidi nel 1823: l'opera in due atti Il Frenetico per amore nel 1824. L'opera buffa in due atti Il Controcambio fu da lui composta in Roma pel Teatro Argentina nel 1825. Nell'anno medesimo scrisse per la Fenice di Venezia l'onera seria in due atti Alcibiade. che cadde totalmente, il che mostra chiaro che il trattare il coturno non era il suo forte. Al volger di quest'anno diede alla Canobbiana di Milano l'opera buffa in due atti Gli Arventurieri, che allora piacque; ma quando poi nel 1840 venne riprodotta al Teatro della Scala, ebbe sorte diversa, e venne riprovata. Di ritorno in Napoli scrisse pel Teatro del Fondo l'opera buffa in due atti La Bella Prigioniera nel 1826, e l'altra anche buffa in due atti Il Marito disperato nel 1835. Nel medesimo anno composo pel Teatro Nuovo l'opera buffa in due atti I Due Furbi, e nel 1838 l'ultima sua opera in due atti pel Real Teatro del Fondo intitolata Matilde di Lanchefort, e con questa fini la sua carriera teatrale.

Marto Luigi Masca nel 30 novembre 1824, fa nominista Giacomo Cardella per occupare i suo poeto, come secondo mestro della Real Cappella Palsitina, col solio amesso a tal carica di anuni deneti 300. Cantenperamenente fa nominal Japettore di canto e di partimenti nello scuole esterne del Callegio di Musica; e quando Giovanni Salina cessi di vivero ad 3 gamuja 1935, con real rescritto dei 4 squata 1827 ebbe il passaggio nel Collegio come amestro di solleggio. Fa nache per molti anni direttore della musica nel Textro S. Carlo, ed in questo frattempo vi si rappresentarono don see Cantale, a la prima intiolata Manfredi. e l'altra Partanope, exegnita nella ricorromza della gala del 30 meggio 1840. Somo rejuntate di qualche mercile le sue opere chiesastiche e le altre due Cantate sacre, scritte una per la festa del Corpo di Cristo e l'altra per la gran ascientità che in gogi amos si celebra in Lancinno, ricorrendo la festa della Nadoma del Tre Posti. Giocomo Gerlella fu ettimo mestro di canto, buan sontre d'organo e vicelessimo accompagnatore al pianoforte. Cessò di vivere in Napoli il giorno 8 agostos 1846.

- Composizioni di Giacomo Cordella esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Il Ciarlatano, poi sotto il titolo I Finti Sajovardi, farsa. Teatro San Mosè 1804, riprodotta allo stesso teatro nel 1820.
- -2.º L'Isola incantata, farsa. Napoli Teatro Nuovo 1813.
- Una Follia, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Fiorentini 1813.
- L'Azzardo fortunato, farsa. Napoli Teatro Fiorentini 1815.
   Lo Scaltro Millantatore, opera buffa in due atti. Napoli
- Teatro Nuovo 1818. 6.º Il Castello degl' Invalidi, farsa. Napoli Teatro Nuovo
- 7.º Il Frenetico per amore, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1824.
- Il Marito disperato, opera buffa in due atti. Napoli Teatro del Fondo 1825.
- I Due Furbi, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1828.
- Matilde di Lanchefort, opera semiseria in due atti. Napoli Teatro del Fondo 1838.
- 11.º Come lieto in ciel s'accende, aria per voce di soprano con cori ed orchestra.
- 12.º Alfin di tanti affanni, aria idem, idem.

#### - 2021 -

13.º Ah! Lauretta il fiero istante, terzetto nell'opera Lo Sposo di Provincia per voci di soprano, tenore e basso, con accompagnamento di pianoforte.

# II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1" La Witeria dell'Acce contro Grico, catalata sacra, Napoli 1801.—
2 Annalesia in Gorgo, pero sercia in des utili, Napoli San Carlo 1872.
2" L'Acces, farsa. Taziro del Fando 1811.—" L'A Spose di Proriacias, Testre Navo 1821.—" Il "La Spose di Proriacias, Testre Navo 1821.—" Il "La Spose di Proriacias, Testre Navo 1821.—" Ciul Actencamino, questo nello
de attil. Nenna Testro Argenina 1825.—" O' Alciniade, ques soni
de attil. Nenna Testro Argenina 1825.—" O' Alciniade, ques non
de attil. Venezia Testro la Fancio 1825.—" O' il Arcentavirci,
opera la fin i dea atti. Milizao Testro della Gazobbiana, laverano 1825.—
della Projentaries, opera la lati a cel attil, lesto Testro e pero
della Projentaries, opera la lati a cel attil, lesto Testro pero
della Projentaries, opera la lati a celli Resil Testro pero
sista delensatta che " que la mastrio tillator."

A serviera essendossi il mastrio tillator.

# MICHELE CARAFA

Figlio di Giovanni dei Principi di Colobrano e della signera Teresa Lembo, più diremuta in seconde nozze Principessa di Carrannica, nacque in Napoli il 17 novembre dei 1787 (I). Come appartenente a nobile famiglia, vollero i suoi parenti destinario alla carriare delle armi, e perciò fia meso nel Collegio militare della Nunziatella. Giovanissimo anorar, provara gran dictie nell'accolur musica, tanto che all'ettà di otto anni, come per avere una distrazione agli stancali dea no halle erganista mantovano chiamato Fazzi. In appresso che per mentro di parimenti il chiaro Francespo-

(1) Viene ad essere cugino di quel Principe di Colobrano che si è avuto occasione di ammirare nella biografia del Pergolesi, in una nota a pag. 248. Roggi, che fu allievo del Fenaroli, quando questi insegnava nel Conservatorio di Loreto.

Nella sua prima giovinezza scrisse, pei dilettanti in Napoli, un'operetta intitolata Il Fantanna, e verso il 1802 compose due Cantato che si eseguirono con gran successo in casa del Principe di Caramanica, intitolate Il Natale di Gioce ed Achille e Deidamia, nelle quali appariva non dubbiosamente il guerne del vero inesceno.

Obbligato ad accompagnar sua madre a Parigi nel 1806. sospese la carriera alla quale si era interamente dedicato. Dono qualche tempo che trovavasi nella capitale della Francia, sempre dominato dalla passione per la bell'arte che in Iui diveniva ognor più ardente, continuò a studiare il contronunto e la composizione col Cherubini, e da Kalkbrenger imparò a sonare il pianoforte. Ivi scrisse l'opera in un atto-La Musicomania (1806), Nel 1808 sposò Antonietta d'Aubertan, e quindi ritorno in Napoli, ove prosecul con niù fervore i suoi studii, sotto la direzione dell'illustre Fedele Fenaroli. Contemporaneamente, per accondiscendere alla volontà dei suoi , ripreso il servizio militare sotto il Re Gioscchino Murat, che per favore l'ammise come luogotenente negli Usseri della Guardia. Fece in appresso le campagne di Puglia e di Calabria, e nella battaglia di Campotenese fu fatto prigioniero, e liberato poi, venne nominato Scudiere del Re. Nella spedizione contro la Sicilia, ove tanto si distinse, ebbe il grado di capitano : fu nominato successivamente uffiziale d'ordinanza del Sovrano e fatto Cavaliere dell'ordine delle Due Sicilie. Scelto noi ner accompagnar Gioacchino nella campagna di Russia, ebbe il brevetto di Primo Scudiere, e nel combattimento di Ostrowno, ove diede non dubbie pruove di valore, fu decorato dall'Imperatore Napoleone della Croce della Legion d'onore; infine, per compenso de suoi luminosi servigi, fu nominato da Murat Barone delle Due Sicilie, con decreto in data di Mosca 1813.

Nella primavera del 1814, non volendo riconoscere il no-

velto ordine di cose, abbandonò il servizio militare e rientrò nella vita privata, col fermo proponimento, anche per non restare inoperoso, di trar partito dalle sue cognizioni musicali e perciò si dedicò interamente alla composizione teatrale. Scrisse e fece rappres entare l'opera semiseria intitolata Il Vascello l' Occidente pel Real Teatro del Fondo (1814), ch'ebbe gran successo, e fu seguita dall'altra La Gelosia corretta, rappresentata al Teatro dei Fiorentini nel 1815. La felicissima riuscita di questa produzione gli diede coraggio ad avventurarsi a comporre un'opera seria, e questa fu la Gabriella di Vergy. Rappresentata il 3 luglio del 1846, in quel tempo che, bruciato il Teatro di San Carlo. aveva ottenuto sulle scene del Fondo un successo che può anche dirsi di fanatismo l' Otello di Gioacchino Bossini, la Gabriella del Carafa ne ebbe parimenti uno di vero entusiasmo. Di quest'opera particolarmente e di qualche altra ancora ci è concesso dire qualche parola; perchè quantunque il Carafa sia tuttavia vivente, pure non solo per l'età molto avanzata, contando anni 84, ma anche per molti acciacchi di salute, trovandosi ridotto a tale che poco più intende, può moralmente considerarsi come mancato all'esistenza.

La Gabriella, melodramma tragico, incomincia con una sinfonia adatta al soggetto ed orchestrata con limpidità e pienezza d'armonia. A questa succede il coro d'introduzione per tenori e bassi, fatto secondo che si praticava in quel tempo, affidando all'orchestra un pensiero melodico ed alle voci note di armonia, come di accompagnamento. Siegue poi una scena, duetto e coro tra Favel (tenore) ed Almeide (contralto), di bella fattura e di un buon genere imitato. La stretta del coro è piena di brio e produce sicuro effetto. Il duetto tra Gabriella e Raoul, preceduto da un recitativo, in cui l'elemento drammatico predomina più che il tempo nol comportasse, è uno dei migliori pezzi dell'opera, tutto d'un sol tempo, un allegro agitato pieno di vita, di sentimento, e che esprime con la più gran verità il duro stato di quei 71

due miseri amanti. La frase spiccata poi da Gabriella sulle parole: Un padre crudele mi trasse all'altare, Quai laorime amare non sparsi al suo piè! che la celebre Colbran cantava con David figlio (Giovanni), produceva un effetto sì lacerante e drammatico, che trasportava il nubblico al nili grande entusiasmo : ed io che l'intesi nel Teatro San Carlo, quando si riprodusse per la terza o quarta volta. verso la fine dell'anno 1822 o 23, quantunque giovinetto allora', ancor ricordo la dolce emozione che nell'animo mi produsse. Il pezzo, senza essere nè lungo nè corto, si svolge bene nelle passioni che esprime sino alla sua catastrofe. ed è strumentato con accuratezza, con gusto e bello effetto. Succede poi la marcia e coro di scudieri, ch'è di fattura maestosa e marziale, e con le voci benissimo disposte. Il quintetto e coro che vien dopo è pure un pezzo bene elaborato, e fa bella mostra della mano esperta del maestro che lo scrisse. Il finale dell'atto primo è grandioso, e forse in esso ingenerano fastidio le troppe idee: se ve ne fessero mene, risulterchbe meglio per l'unità e l'effetto dell'intero nezza. Si apre il secondo atto col duetto dei due tenori Favel e Raoul, di stupenda fattura e di effetto sempre crescente, snecialmente nella stretta Suoni la tromba, all'armi. La frase è nuova e vibrata, e molto bene intrecciata tra le due veci. Mercadante e Donizetti ch'ebbero la velleità di musicare lo stesso libretto della Gabriella su cui scritto avea il Carafa. venuti a questo duetto e specialmente alla stretta Suoni la tromba, il primo che tentò far diversamente non rinsel che ad imitare Carafa, e Donizetti, che pur seppe dare al suo altro andamento ed altro sviluppo, anche di lontano lo ricorda. ancora. Questo duetto, eseguito da'due celebri tenori di quel tempo. Nozzari e David, produceva effetto di vero entusiasmo. La scena finale merita speciale menzione. Al punto che il crudo Fayel fa presentare a Gabriella in un'urna coperta di un nappo il cuore del suo Raoul, Carafa concepi questo sublime momento in tutta la sua grandiosità, e gli riusci

th vestire di una musica patetica, tenera e flebile le belle parole: Ombra che a me d'interno Pallida ognor t'aggiri, Fra poco i mici sospiri Sapranno unirmi a te: il quale undante, cantato dalla Colbran, come meglio più tardi non l'avrebbero potuto rendere la Pasta , la Ronzi e la Malibran , riusciva del più commovente effetto. Un core che mestamente di tratto in tratto intercalava il canto di Gabriella con cupe note dette sommessamente, produceva stupendo e lugubre effetto, e rendeva quel momento sublimemente triste. Questo coro ricorda quello dell' Otello, quando con tronche e sommesse note accompagna l'aria di Desdemona Se il padre m'abbandona. L'Ombra che a me d'intorno incontrò talmente il general favore, che per molti anni rimase il pezzo favorito di tutte le radunanze musicali di Napoli, ed il popolo sevente la ripeteva per le vie della città. Le molte fioriture nella parte vocale che si esservano in questa musica, sono il necessario tributo che ogni compositore allora pagava al tempo nel quale tale genere di canto dominava, a detrimento spesso della melodia semplice e del sentimento drammatico, che dalle fioriture veniva quasi snervato. L'opera è bene ed accuratamente scritta, e con gusto e sapere strumentata; è volendo tener conto del temno in che Carafa la compose, il 1816, quando Mercadante scrisse la sua nel 1833 e Donizetti la propria nel 1842, a creder nostro (opinione che non intendiamo imporre) merita il primato quella del Carafa. Nè crediamo con ciò far paragone fra loro, ma solo rilevare che Carafa era un bell'ingegno e meritevole di quella fama che seppe acquistarsi in appresso.

Scrisse di poi l'Ifgenia in Tauride pel Teatro San Carlo nel 1817. Nello stesso anno l'Adele di Lusignano per la Scala di Milano. Di ritorno in Napoli la Berenice in Siria per San Carlo nell'estate del 1818, ed Elisubetta di Derbishire in Venezia per l'andata in iscena della celebre Fòdor nel dicembre dello stesso anno. Nel carnevale del 1819 compose nella medosima città Il Sacrifizio d'Epito, e l'anno seguente fece rappresentare in Milano I Due Figgro, La rinecita nell'insieme niuttosto felice di tante svariate onere nelle grandi città di Napoli, Venezia e Milano, gli diedero molta rinomanza, e non mancaya a consolidarla che il suffragio del pubblico francese. Fu allora che si decise a recarsi in Parioi, ove al Teatro Feydeau, ora detto dell' Opera Comica. diede nel 1821 Jeanne d'Arc, opera in tre atti, che ottenne buon successo, perchè ricca di belle melodie, di un'elegante orchestrazione e piena di belli effetti. Dopo lasciò Parigi invitato a scrivere in Roma. Colà si recò, e compose l'onera semiseria La Capricciosa ed il Soldato, ch'ebbe incontro di semplice stima. Di ritorno a Parigi diede allo stesso Teatro Feydean Il Solitario, sonra narole di Planard, rannresentata il 47 agosto 1822. Questa musica, a preferenza delle altre dal Carafa prima composte, ebbe popolare e brillante successo, perchè quantunque qua e là si rinvengano alcune negligenze e piccole pecche nello spartito (se vuolsi osservare con severa critica), pure le situazioni drammatiche sono ben sentite e perfettamente interpetrate. Una famosa ronda, una bellissima aria del tenore, un grandioso finale magistralmento elaborato e dei cori armoniosi ben modulati ed orchestrati, furono i pezzi che ottennero maggior riusoita, e perchè hanno la vera impronta del bello, saranno sempre apprezzati dagl' intelligenti e piaceranno sempre. Dono si felice risultamento scrisse per Roma Eufemio di Messina. che quantunque nell'insieme producesse poco effetto, pure non mancava di molti pregi, e tra i pezzi più applauditi, un assai notevole duetto lo fu all'entusiasmo. Venne noi invitato a comporre per Vienna, ove si recò, e diede in quell'Imperiale Teatro Italiano Abufar, ossia la Famiglia Araba. del merito della quale i giornali di quel tempo scrissero molto favorevolmente. Di ritorno a Parigi compose, sempre pel suo favorito teatro. Le Valet de Chambre, opera in un atto con libretto dei signori Scribe e Melesville, rappresentata nel 1823. Il gran duetto di quest' opera venne allora dichiarato un nezzo classico per la novità della forma, per la spontaneità ed eleganza delle melodie, per la forza comicae ner un giro di armonie si ben condotte, che tutto insieme produceva brillante effetto. Colla perfetta riuscita di questa piccola opera il Carafa venne con usura indennizzato di qualche, se non in tutto, in narte, anteriore insuccesso, che pur potevasi attribuire, anzichè al poco merito della musica, alla superiorità del suo formidabile rivale, che era nello stesso tempo il suo niù intimo e fedele amico, come gli si è mostrato sempre, e tutti lo sanno, sino all'ultimo de'giorni suoi. Onesto rivale ed amico, ch'à facile intendere essere stato Gioacchino Rossini, parlando del Carafa, si esprimeya (ed io lo intesi un giorno) ad un dipresso nel modo seguente: « Il nostro . Don Michele (cos) egli lo chiamava) ha ayuto no bell'inge-« gne dalla natura, ed è un valente compositore, che io sti-" mo ed apprezzo davvero, perchè sono pregi della sua mu-« sica la spontaneità e facilità delle melodie, la finezza di " gusto nelle forme, ed un'orchestrazione, che se qualche · volta si mostra povera e negletta, sa rialzarsi con begli · effetti. Però, e lo dico senza vanità, ma perchè così è, « egli ebbe il torto di nascere mio contemporaneo.» E qui con quella sua piacevolissima aria sardenica che non la risparmiava ne anco a suoi intimi amici, sorridendo, sottovoce, come si direbbe teenicamente, agginngeva : « Poichè senza « neanche volerlo ne nensarlo, con una mia doveva oppua gnargli quasi sempre una sua produzione. In questa lota ta, nella quale in trionfava sempre, non certo perchè la « mia musica fosse migliore della sua, ma perchè il mondo a che vuole incensare sempre un prime in tutte le bran-« che dello scibile umano, aveva, io stesso non comprendo « il perchè, designato me per essere l'idolo alla moda, egli " restava secondo: e meno la Gabriella, in cui sullo stesso « terreno ci battemmo entrambi, senza che l' uno restasse « dell' altro vincitore, nel rimanente la vittoria fu sempre

a mia. »

Nei 1824 fece rappresentare L'Auberge supposée Le Belle un lois dorment all'Accademia Rende di Musica; loi gl'impedira di Luwara pel'estati d'Italia, perchè nello stesso anno acrisse pel San Carlo di Napali l'apera in tre stiti il l'amerina, che per mal intese etichette tra gli artisti che in quel tempe doverano eseguirla, non si pole rappresentare, e psi rimase dimeniciata nell'archivo di Barbaja, sicchè è proprietà di Giovanni Fabbricatore, avendo il podre di costoli, Gennara, acquistatio en l'aSA3 i rarchivo antidetto. Chiamato in Milano, scrisso Il Sonnambulo nel 1825, e per Venezia Il Paria nel 1826.

Avendo Carafa consolidata con gli applausi ricevuti da per ogni dove la riputazione di gran compositore, decise di stabilirsi definitivamente in Parigi, e dal 1827 in poi non compose che per i teatri Francesi. Il 19 marzo di questo stesso anno fece rappresentare l'opera comica Il Sargino in un atto, che non ebbe successo. Verso la fine dello stesso anno 1827 e per lo stesso teatro scrisse l'opera comica in tre atti Masaniello , della quale il libretto è di Moreau e Lafortelle. Questa bella produzione, piena di pregiate e peregrine bellezze, sicchè bene a ragione può considerarsi ilcapolavoro di Carafa, per molto tempo con gran successo si sarebbe mantenuto nel repertorio di quel teatro, se lo stesso soggetto trattato da Auber sotto il titolo La Muette de Portici , non avesse ottenuto incontro di vero fanatismo al gran Teatro dell'Opera, e poi nei teatri tutti de'due emisferi. Il sig. Clément che parla del Masaniello del Carafa. così si esprime:

- « Le gran duo Un oiseau qui supporte à peine la lumiè-« re a une chaleur d'inspiration qui se soutient d'un bout
- " à l'autre. L'entrée des collecteurs est d'un grand effet.
  - " Les barcarolles sont des mélodies charmantes, et les cou-
  - « plets sur Nôtre-Dame du Mont-Carmel, sont devenus po-« pulaires. Ponchard le père a chanté avec succès le rôle
  - " de Masaniello, quoiqu'il demandât plutôt de la force que
  - « de la grâce. »

La Violetta ou Gérard de Nevers , anche opera seria in tre atti, rappresentata il 7 ottobre 1828, fu trovata inferiore alla riputazione che il compositore si aveva acquistata col-Masaniello, ed i Francesi applandendo alla facilità melodica del musicista, non lasciavano di rimproverarlo di aver nosto poca cura e molta negligenza nel comporta. Il libretto, tratto dal remanzo del conte de Tresson, fu verseggiato da Planard Ilna delle tante favorite melodie della Violetta ha servito di tema a Variazioni brillanti composte per pianoforte da Herz. che hanno fatto il giro del mondo: ed è ner queste Variazioni che si ricorda ancora di aver Carafa scritta una Violetta. Un successo contrastato ebbe pure nel 26 dicembre dell'anno appresso Jenny, opera comica in tre atti sopra narole di Saint Georges che offrivano situazioni noco favorevoli alla musica. Pur nondimeno il rondò cantato da Chollet è divenuto popolare. Nello stesso anno 1829 scrisse Le Nozze di Lammermoor, opera italiana eseguita dalla celehre Madamigella Sontag, che disimpegnava la narte della nrotagonista Lucia. Quest'opera non ebbe successo alcuno. ad onta dell'ascendente che la Sontag aveva in Parigi. Pel teatro dell'Opera Comica scrisse nel 1830 L'Auberge d'Aurau in collaborazione con Hérold, e per la Grand' Opera comnose un balletto, L' Orgie, nel 1831. Nel 18 agosto dello stesso anno diede all' Opera Comica Le Livre de l'Hermite, opera in due atti. Tutti convennero della bellezza di questa musica, perfettamente bene scritta, piena di felici isnirazioni ed istromentata con gusto ed effetto. Ma Carafatrovavasi in quel momento sotto l'influenza di una cattivacostellazione, e forse le stesse cause che fecero cadere il Masaniello contribuirono a non far apprezzare quanto veramente lo meritava, quest'ultima sua produzione; ed ebbeancora immeritata caduta l'opera in tre atti La Prigione di Edimburgo, rappresentata nel 20 luglio del 1833, Il libretto dello Scribe e di Planard venne tratto dal romanzo di Waiter Scott dello stesso titolo: esso non piaeque, e nel-

suo insuccesso trascinò anche la musica che meritava una sorte migliore. Questo spartito è ben lungi dall'essere senza bellezze : indipendentemente da una fattura facile e da una strumentatura brillante e piena di nuovi e graziosi effetti , è composto con isquisitezza di sentimento e niene d'incantevoli melodie, e non possiamo trasandar di elogiare il gran finale del secondo atto ed il coro col quale principia l'atto terzo, propriamente nella scena della prigione. Une Journée de la Fronde ou la Maison du rempart, scribta nel 1833, quantunque una delle più deboli sue partiture , nondimeno non manca di bei pezzi, e tra gli altri. uno stupendo duetto nel secondo atto tra Didier e la Duchessa di Longueville, ed altro duetto nel terzo atto elegantemente orchestrato tra Giorgetta e la Duchessa producevano muovo e bello effetto. La Grande Duchesse, opera in quattro atti. fu rappresentata al solito suo teatro nel 1835. Sul merito e successo di questa musica, piuttesto che dare una nostra epinione, crediamo meglio ripetere ciò che il sig. Clément scrisse al proposito:

- " La Grande Duchesse est un ouvrage qui nèche par la « donnée, et dont le livret, emprunté par Mélesville et Mers ville à une nouvelle, de Frédéric Soulié, ne pouvait in-
- a spirer heureusement un compositeur. Cependant, malgré
- « les dédains d' une critique aveugle , injuste et partiale, a la musique de cet opéra n'était pas exempte de beauté.
- « de grace et de caractère dramatique. Si, à l'exemple de " Rossini. Carafa avait fait servir les plus beaux fragments
- « de ses opéras tombés à de nouveaux poèmes mieux com-
- a posés, neus aurions pu entendre avec plaisir deux beaux " duos de La Grande Duchesse, la prière Vierge Marie et
- « une beile marche funèbre. »

Decise come era Carafa di non abbandonare mai niù la Francia, dimandò ed ottenne nel 4834 di essere naturalizzato francese; quindi successe a Lesueur come membro dell' Istituto di Francia, nominato all' unanimità di voti, nella

classe di Belle Arti, l'anno 1837, e dono la morte di Beer avvenuta nel 4838, fu chiamato a Airettore del Ginnasio della Musica Militare. Ma prima che questo stabilimento venisse abolito nel 1855, egli trovavasi di aver già dato le sue dimissioni. Carafa venne parimente nominato nel 1839 professore di contropunto e composizione al Conservatorio di Parigi, e dalla sua scuola uscirono molti e valenti compositori, che con successo scrissero nei teatri della Francia. e sono tuttavia in credito di valentissimi artisti. L'ultima delle produzioni del Carafa, colla quale chiuse la sua carriera teatrale, fu Thérèse, opera comica in due atti rappresentata nel 1838. Dono quest'anno non compose che alenni nezzi ner le spartito della Maravise de Brinvilliers, ed un recitativo ed aria nel prologo intitolato Les Premiers nas, che Adolfo Adam fece, eseguire all'anertura dell'Opera Nazionale nel 4847, Nel 4860 tradusse nell'idioma franceso la Semiramide di Rossini, rappresentata con gran successo dalle sorelle Marchisio al teatro della Grand' Opera : ed a preghiera del suo illustre e carissimo amico, scrisse la musica per i ballabili introdottivi, e Rossini graziosamente volle cedergli tutti i diritti di autore che ritraeva da ciascheduna raporesentazione. Fin dal 1847 fu nominato Ufficiale della Legion d'anore, ed ebbe la medaglia di S. Elena, como ricordo delle campagne del Primo Impero. Era membro onopario e corrispondente di molti istituti musicali ed accademie filarmoniche di Rurona.

Sowente si è fatto rimprovero al Carafa che le sucopera fossero piene di reminisceme de finationi di altri mestri. Biospan pur convenire ch'egli in jith delle valle lasciava le sue lide ed i susi pensieri como gli cadorno dalla penna; cancararai di limaria, ripidirit, e dar loro quella forma, quella fisonomia e quell'unità di carattere che ai conveniva al soggetto dell'opera, il che egli aspare a poten fare, se la pazienza l'avesse assistito un poco più, e la vulontà della fatta e dell'applicazione no mgi fisosero spesso venute successificatione della conservate successificatione con gli fisosero spesso venute successificatione con gli fisosero spesso spesso dell'architectura della conservazione con gli fisosero spesso spesso della contra della conservazione con gli fisosero spesso spesso della contra della con

no. Egli segnendo il cattivo sistema di molti compositori intania, scrivera i soni spartiti con prestezza e nogligenza, tanto che, se gli avesso con più amore e più cura elaborati, giudicando dalle molte belle cose che continuamente via rirrengono, con fondata ragione puessi assicurare che la san riputazione come compositore teatrale treverebbesi molto e molto più alto locata.

Tutti gli spartiti autografi del Carafa sono attualmente en grande Archivo del Reut Collegio, sicceme a pag. 171 abbiano distintamente narrato. L'altra san anuslea si trova notata i fino della precento biografia, avvertendo che quella sezza niun segno esisteva antecedentemente nell'Archivio, e quella cen' l'asterisco è datata rimesas con una spedizione pesteriore alle già accomate a detta pag. 171. Carafa fino dalla sun arima civento fir l'intimo, il siococarafa fino dalla sun arima civento fir l'Intimo, il sioco-

ro ed il più leale amico di Rossini, e dal tempo che questi prese stanza in Parigi, dovevano tutti i giorni immancabilmente vedersi, e quest'abitudine era in lor divenuta un bisogno tale, che ognuno cercava di trovare il primo l'altro per istringergli la mano. Carafa amaya molto anche Bellini, che chiamava il vero rappresentante della melodia italiana. il suo angelico Bellini : l'apostrofava sempre così. Non era però facile ad elogiare i compositori francesi, anzi per lo più si mostrava con loro durissimo, perchè (ad eccezione di ben pochi) egli non accordava alla moltitudine che la semplice conoscenza dell'arte, piuttosto scolastica, pedante, ma lamentava la mancanza assoluta della melodia e del gusto di ben fare. Questa sua franca maniera di esprimersi contro individui del paese che non aveva sdegnato di adottarlo come figlio e dargli cittadinanza, onori e cariche dignitose e lucrative, gli creava continuamente non nochi nemici, che contribuirono a far cadere in Francia molte delle sue opere, cosparse pure di vere ed originali bellezze.

Ecco il ritratto che il Clément fa di Carafa:

« Homme de moeurs douces et d'un caractère bienveil-

- « lant, les échecs souvent injustes qu'il a essuyés dans sa « carrière dramatique ne lui ont laissé aucun sentiment d'a-
- « mertume. Un seul trait suffira pour le peindre. L'ancien
- " écuyer du roi Joachim a conservé toute sa vie l'habitude
- « de monter à cheval. Dans une retraite honorable et res-
- " pectée, son délassement favori est, après la musique, de " veiller à l'entretien d'un vieux cheval dont il ne consent
- " veiller à l'entretien d'un vieux cheval dont il ne c
- « point à se séparer, quoique depuis longtemps celui-ci soit
- " hors de service. C'est ainsi que M. Carafa a obtenu, à
- « la suite des palmes académiques , la médaille de la so-« ciété protectrice des animaux (1).»
- I. Composizioni di Michele Carafa esistenti nell'Ar-
- chivio del Real Collegio di Napoli.
- Achille e Deidamia, cantata per tre voci, eseguita in casa del Principe di Caramanica. Napoli 1802.
- Il Prigioniero, opera semiseria. Napoli 1805.
   La Musicomania, opera comica in un solo atto. Parigi
- 1806.

  4. U Vascello F Occidente, onera semiseria in due atti. Na-
- Il Vascello l'Occidente, opera semiseria in due atti. Napoli Teatro del Fondo 1814.
   La Gelosia corretta, anche sotto il titolo Mariti aprite
- gli occhi. Napoli Teatro Fiorentini 1815.
  6.º Gabriella di Vergu, opera seria in due atti. Napoli Tea-
- tro del Fondo estate del 1816.
- Berenice in Siria, opera seria in due atti. Napoli Teatro San Carlo 1848.
- 8.º Elisabetta di Derbishire, opera seria in due atti. Venezia, dicembre del 1818.
   9.º La Capricciosa ed il Soldato, opera semiseria in due
- atti. Roma 1821, e poi Napoli nel Fondo 1823-

<sup>. (1)</sup> Si noti che l'opera dalla quale questo brano è tolto, porta la data del 1868.

#### - 203A -

- 10.º Il Solitario, opera comica in tre atti. Parigi, ageste 4832.

  11.º Le Valet de Chambre, opera comica in un solo atto.
- Parigi 1823. 12.º Gl' Italici e gl' Indiani, atto unico. Napoli San Carlo
  - 12.º Gr Manet e gr Indians, alto unico. Napoli San Carlo 1825. 13.º Sinfonia per dieci strumenti di ottone.
  - \* 14.º L'Orgie, balletto in tre atti per la Grand Opera in
- Parigi 1831.

  45.º Ecco il piangente salice, romanza per voce di tenore con accompagnamento di pianoforte.
- \*16.º Marcia funchre composta per la traslazione del cadavere dell'Imperatore Napoleone I. Parigi 1846.
- \* 17.º Quattro pezzi d'armonia per dieci strumenti.
- 18.º Gran settimino di Beethoven ridotto per otto strumenti.
   19.º Pezzi della Semiramido di Rossini tradotti in fran-
- cese pel Gran Teatro dell' Opera, con alcuni ballabili di sua composizione.

  \* 20.º Ave Maria per soprano in fa terza maggiare con or-
- chestra.

  21.º Calipso, scena lirica con accompagnamento di piano-
- 22.° Le Pécheur, notturno con accompagnamente di pia-
- \* 23.º Piacere olimpico, romanza idem.
- \* 24.º Già la notte s'avvicina, canzone idem.
- \* 25.º Fuis le Démon, romanza idem.
- \* 26.º Recitativo ed aria nel prologo Les Premiers pas.
- \* 27.º Barcarola, Beviamo, cantiamo, idem.
- 28.º Un momento d'estasi a Londra, terzettino per solo voci.

## II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1º Il Fantama, opera bella scritta pel testro dei dicitizati. Na-1911 1801. — 2º Il Natiol di Giore, castata eceptita in casa del Frincipe di Carmanata. — 7º Tamorlano, opera certa circita più faccio di Ragoli di 1824 (una reppresentati) — 2º Il Pario, opera Garcia (Ragoli all' 1824) (una representatio) — 2º Il Pario, opera G' L'Esberge d' Aurop, in colluborationa cen Revolt, Parigi Tatto. C' L'Esberge d' Aurop, in colluborationa cen Revolt, Parigi Tatto. Pario a 1820. — 7º Local perin algoitan indivera Lea marquier de Briscilliers. — 2º Egris delieno per quattro vol., jurgono, contralto, tentre e basso, con Gorongaramento Gregano o planoferra.

# CELEBRI CANTANTI

## GAETANO MAJORANO

Gaetano Majorano, conosciuto sotto il nome di Caffarelli. ebbe i natali in Bari il 16 aprile 1703. Figlio di un povero contadino, il padre pretendeva che si addicesse allo stesso suo mestiere; ma il giovinetto Gaetano non solamente era ricalcitrante ai voleri paterni, ma resisteva ancora alle punizioni che soffriva ogni qual volta andava a trattenersi nelle chiese per sentire cantare o sonare l'organo. Un musicista nominato Caffaro avvertì l'assidua assistenza del piccolo contadino alla cappella ove egli era impiegato, e con quale aggiustatezza unisse soventi la sua infantile voce a quella degli altri cantori. Volendo viemaggiormente assicurarsi della realtà delle sue disposizioni, lo fece venire a se, e convintosi che non si era ingannato sulla sua più che felice organizzazione musicale, si recò immantinente a ritrovare il nadre e gli fece la più seducente prospettiva della fortuna alla quale sarebbe andato incontro il suo figliuolo, se acconsentiva che gli si facesse l'operazione dell'evirazione. Il nadre stupi da prima, e poi domando tempo per meditar sul da fare : ma la dimane andò dal Caffaro e dissegli voler acconsentire a quanto aveagli proposto, il che venne prontamente eseguito in Norcia, ove fu condotto il piccolo Gaetano per subire la dolorosa operazione. Di ritorno in Bari il Caffaro ritirò in sue casa il giovinetto Majorano, e con vero interesse cominciò ad insegnargli in prima a leggere e scrivere, e poi gli elementi della musica. Trascorsi alquanti mesi, decise di mandarlo a sue spese in Napoli, onde fargli studiare regolarmente il canto sotto la direzione di quel Porpora, che, dopo lo Scarlatti, aveva unitamente a Domenico Gizzi stabilito le fondamenta di quella che poi fu detta grandiosa scuola italiana. Da questo momento il Majorano, in omaggio di riconoscenza per quell'uomo che in prima tanto seria cura aveva preso per la sua educazione musicale e per assicurargli un avvenire, volle spontaneamente cambiare il suo nome in quello di Caffarelli. Pornora aveva un metodo lento, ma sicuro, e i cui risultati non erano mai dubbii quando si applicava ad una felice organizzazione. Egli, severo anzi che no nel suo insegnamento. fece studiare il suo allievo per cinque interi anni sopra un selo foglio di carta di musica, ove di suo proprio pugno avezgli scritto delle scale gravi, delle altre pel gorgheggio e per le agilità; poi degli esempi per le appoggiature, per i mordenti, gruppetti, trilli ec. ec. ed in succinto per quanto altro credeva utile e necessario alla formazione ed allo sviluppo di una voce, che a tempo bene educata, con arte, gusto, sanienza e buon senso, e senza forzarla mai, da sempre i più felici risultati; e viceversa, se oprasi al contrario, diviene ingrata, sgarbata o si perde interamente.

Qualcheluno pretese che Porpora operando così avesse avuto in mira di unilitare l'oraggio del uno allievo, che fin d'allora ne aveva anche di troppo. Altri misero in dabbia la realtà dell'ancidato, non potendo persuadersi che si fosse pottolo impiegare al lungo tempo per apprendere tanto poche cose. Certo si è, come abbiamo anche dalle nostre traditioni (1), che dopo questi cinque anni di continuo di indefesso statifo, forse ingrato, monotono, noisso, ma fatto con caluna, severamente o postamente su tale feglio di carriora con caluna, severamente o postamente su tale feglio di carriora.

Soventi volte io intesi raccontare un tale aneddoto dal mio vecchio antecessore Giuseppe Sigismondi, non che dal Tritto e dal Zingarelli.

1a, Porpra con la sicurezza di chi ha la cossicuza del mus supere ed des no cultore, un bel giorna disca si usu allicone: a vattece, figliosal mio, is non ho altro da inseparti; nei sei le prince cantante dell'Italia e del mondo. Cel si sasseri un'incentrastabile verità, perchè il meccanisso del sasseri un'incentrastabile verità, perchè il meccanisso di casso sos che poù insegnetate il meccanisso di su gusto, il sentimento, l'accotto che communore, l'interpetarson, ci l'anna rasa con la si successi della consegneta della preposite, queste sono tutte doti che vengono di natura e che l'arte non portrà insegneta giammagia.

Nel 1724 Caffarelli esordi al Teatro Valle in Roma, ranpresentando la parte di donna, secondo l'uso di quei tempi per i sopranisti. La bellezza della sua voce, la perfezione del suo canto e la sua figura molto avvenente , gli procurarono un successo di entusiasmo. Ricercato in tutte le principali città d'Italia, riscosse applausi e testimonianze di ammirazione e di stima da per tutto. Di ritorno in Roma nel 4728 cantò al Teatro Argentina nella stagione di carnovale la narte che allora chiamavasi di primo uomo, ed chhe tale entusiastico incontro, che uguale non si era veduto nè inteso sino allora in quella città. Molte donne di alto lignaggio divennero pazzamente innamorate di lui. Le buone fortune gli venivano da per ogni dove, quantunque qualcheduna l'avesse pagata a caro prezzo, incontrando la collera di qualche marito geloso, che non gli fu sempre facile di evitare; ed una volta fu costretto a nascondersi nel fondo di una cisterna vuota, che trovavasi nel giardino della casa onde era fuggito , rimanendovi sino a notte avanzata , dopo aver guadaznato un violento raffreddore che lo fece stare a letto per più di un mese. La gentile damina che gli accordava l'alta sua protezione, conoscendo l'indole ed il carattere del suo violento sposo, e sino a qual punto potesse giungerne il risentimento, mise il Caffarelli sotto la salvaguardia di quattro spadaccini che da Iontano lo seguivano da per ogni dove. Questa comica avventura per altro non ebbe conseonenze dispiacevoli, ma non fu facile nè cosa tanto da poco al celebre cantante uscir salvo da Roma nel 1730, per rendersi in Napoli, ove produsse, s'è possibile immaginarlo. maggiore effetto di quello che aveva destato in Roma. Dopo qualche tempo si parlava di Gizziello che doveva esordire in Roma, Caffarelli non conosceva questo novello cantore, di cui però avea spesso sentito a decantare il nome ed il merito. Più che la curiosità, uno smodato orgoglio che avea di se, non disgiunto da un certo dispetto che chiuso teneva in cuore, come egli potesse avere un rivale qualunque, lo decisero a volersene personalmente accertare. Prese la posta per Roma, viaggiò di notte, ed arrivato ad ora opportuna, si recò direttamente in teatro tutto avvolto in un mantello per non farsi conoscere. Preso modesto posto in platea. attentamente ascolto da prima in silenzio; ma trionfando in lui niù che qualunque altra bassa passione, la grande anima dell'artista, dopo udita l'aria del Gizziello, scelse il momento quando gli applausi erano alquanto sospesi, e levatosi in piedi disse ad alta voce: « Bravo!.... bravissimo. " Gizziello: A Caffarelli che te lo dice." Poi usci precipitosamente dal teatro, riprese subito la posta, ed arrivò in Napoli giusto quando si facevano i più bizzarri comenti sulla sua misteriosa disparizione e sulle sue moltiplici avventure amorose, che ognuno raccontava a suo modo, mentre altri ne inventava a capriccio. Recatosi immantinenti in teatro, non chbe che appena il tempo di abbigliarsi per rappresentare la sua parte nell'opera che in quella sera stava annunziata. Verso il volgere dell'anno 1733 parti per Londra, ove da

molto tempo era ricercato e desiderato non poco. Il successo che colì ottenno fu spiendidissimo, e questo senza mulla esagerare pod dirsi che fu sempre crescente per tutto il tempo che ivi si fernò, sempre annuo e carezzato da que bama inglesi che mai non si stancavano di ndirlo ed applaudirlo. Finalmente, quando scorsi molti anni abbandoni quella grandica capitale, carico di gloria e dopo aver amanssate con-

siderevoli ricchezze, prese la via di ritorno per l'Italia. Terino, Milano, Geovar, Firenze e Napoli lo rividero con giaja e l'applandireon sempre con eguale entasissmo. Inviatta poi recessi in Venezia, e riscosse per tre mesi 800 zecchini antichi (9600 franchi) di stipcolio, ed una serata a sun totale heneficio assiciurata per 1000 zecchini (8400 franchi), somma considerevole in allora e che nine cantanto avea mia per lo innanzi percepita. Dopo questa stagione Caffarelli diceva di volor abbandonare il tentre ma richiesa e pregato, ricompare in Triono nel 1716, e poi ancora in Firenze, Milano, ed in utilino si recò in Madrid e antare con Gizziello e la Mingotti nel 1719, e poi in Vienas.

La Delfina di Francia Principessa di Sassonia che amava molto la musica, desiderosa di sentire questo vero portento, chè come tale tutti lo decantavano, lo fece venire a Parigi nel 1750. Ivi arrivato, cantó prima alla corte e dono in molti concerti particolari, e quantunque contasse 47 anni, nure ebbe successo non meno entusiastico di quel che aveva altrove ottenuto. Luigi XV incaricò uno dei suoi ciambellani di regalarlo di qualche giojello. Il gentiluomo stimò conveniente inviargli per mezzo del suo segretario una superba tabacchiera d'oro da parte del re: « E che, disse Caf-" farelli, in vedendola, il Re di Francia manda a me que-" sta scatola?.... Guardate (ed apri il suo armadio), ecco a trenta tabacchiere . la menoma delle quali vale assai di " più di quella che venite a presentarmi, " E restituendola, continuò a dire: « La riceverei volentieri, se almeno fosse « adorna del ritratto del Re.» -- « Signore, » alla sua volta prese a dire freddamente il segretario, « il Re di Francia. « non usa di far regalo del suo ritratto che solo agli amba-« sciatori (1).» Arditamente risposegli il Caffarelli: « Ebbene,

(1) Qui dobbiamo notare che questo segretario ignorava od aveva dimenticato che lo stesso Luigi XV sedici anni prima, nel 1736, avea fatto dono al Farimelli del suo ritratto ricco di brillanti e di 500 luigi d'oro, siccome nella biografia di lui si riporterà. che il Re li faccia cantara codesti signori: tutti gli ambasciatori del unnod riusciamon unia fare un Gafarelli. Il dialogo piuttosto curioso venne ripettuto a Luigi XV, che er rise molto, e tal quale lo ripertò alla Delfana. Questa Principessa non intese la cosa con la nedesima indifferena: mandò subito a cercare il musico, ed una volta al suo a spetto, senza dirgli parola su la sua insolente richiesta, gli diè in dono un magnifico diamante di elevato prezzo, e un congedarlo presentogli un parasporto, aggiungonò: - Il est « signò da Roi: c'est pour vous un grand homeur; mais il faut vous hider d'en faire usage, car il n'est valable que » pour dix jours. « Cafarelli so ne parti molto mal contento di quella corte, dicenlo che non aveva guadagnato nò anche tanto da pagar le spece del viaggio. Bitoranto finalmente in Napoli per non uscirne mai più.

dono tanti splendidi successi, e ricchissimo come era divenuto, pensò di comprarsi il feudo detto di Santo Dorato, di cui prese il titolo di Duca, che legò poi dopo la sua morte ad un suo nipote colla rendita annessa di annui ducati 14 mila. quasi sessanta mila franchi. Ma non cessò pertanto di cantare nei conventi e nelle chiese e di farsi caramente pagare. Molti anni prima di morire, fece fabbricare un gran palazzo, che tuttora esiste, alla via del Carminello presso Toledo, e sopra l'arco del portone di entrata fece incidere in un marmoreo cartoccio la seguente orgogliosa iscrizione: Amphyon Theras. EGO DOMUM, A. D. MDCCLIV. Qualcheduno pretese che immediatamente vi avesse un'anonima mano aggiunto alcune mordaci parole, ancora latine, che alludevano alla sua condizione di evirato, il che Anfione non era (ille eum, tu sine), Le quali. se davvero non furono colà scritte, come venne sino a noi tramandato, han potuto però esser dette da qualche bello spirito, indignato di cotanta albagia, e si vuole che sia stato il Capasso. Ongi colà la sola prisca iscrizione si legge, nè traccia vi esiste che avesse potuto accoppiarvisi un'altra-

Gaetano Majorano detto Caffarelli morì nel suo feudo di

Santo Dorate non nel 1º febbraio (come si è scritto) ma nel 30 novembre del 1783, colla riputazione di uno dei cantanti più sorprendenti d'Italia. La bellezza della sua voce in allora non noteva essere paragonata ad alcun'altra, tanto per l'estensione che ner la forza dei suoni. Reli era valente equalmente nel cauto largo che nei passaggi di gran difficoltà, ed eseguiva con una prodigiosa perfezione quasi inarrivabile il trillo e le scale cromatiche, le quali pretesero alcuni che fosse stato il primo che le avesse introdotte nell'arte del canto, e narticolarmente nei movimenti rapidi. Inoltre sonava benissimo il gravicembalo, leggeva qualunque musica a prima vista, e sovente altresi improvvisavane con buon successo. Sicchè fu generale opinione che nella prima metà del secolo XVIII non vi furono che Farinelli e Gizziello che notessero stargli al paragone, quantunque il Farinelli pel complesso de pregi che rinniva a preferenza de suoi emuli, si fosse poi a più alta sfera elevato; ma però, più modesti, quelli seppero farsi perdonare la superiorità tra i loro rivali, mentre che Caffarelli spesso indispettiva e sollevava contro di lui e pubblico ed artisti a causa del suo smodato orgoolio. Ne aveva a tal grado, che in mezzo alle sue fortune. si udiva spesse velte a dolersi che i posteri non avrebbero mai potuto comprendere quanto egli fosse stato grande e portentoso nell'arte del cantare.

Perchè meglio si chiarisca l'insolenza del suo carattere, crediano pregio dell'opera qui trascrivere un brano di una lettera del Metastasio, da Vienna, alla principessa di Belmonto in data del 10 luglio 1749, che riporta un aneddoto che lo ripuanda.

"In contraccambio delle novelle armoniche che si compiace l'eccellenza vostra comunicarmi dell'amabile Monticelli, io gliene renderò una bellicosa di questo valoroso Caffariello (1), che con pubblica ammirazione ha dimo-

<sup>(1)</sup> Così sempre il Metastasio lo chiama nelle sue lettere.

4 strato pochi giorni sono non esser egli meno atto agli stu-« dii di Marte che a quelli di Avollo.... Il poeta (1) di questo " teatro è un milanese, di molto onesti natali, giovane ina gegnoso, vivace, inconsiderato, tanto adorator del bel sesso, « quanto sprezzator della fortuna, e non men ricco di abi-" lità che povero dei doni della prima delle virtù cardinali. " A questo gl'impresarii han confidata, oltre la cura di rafa fazzonare i libretti : tutta la direzione teatrale. Or non sa-« prei se per rivalità d'ingegno o di bellezza, fra questo ed « il Caffariello si è fin dal primo giorno osservata una certa « ruggine, per la quale sono essi molte volte fra loro tra-« scorsi a motti pungenti ed equivoci merdaci. Ultimamente-« il poeta fece intimare una prova della nuova opera che si a prepara. Tutti i membri operanti concorsero, a riserva " di Caffariello, o per effetto di natura contraddittoria, o per " l'avversione innata ch'egli sente per ogni specie d'ubbiu dienza. Su lo sciogliersi dell'armonico congresso comparvo " nulladimeno in portamento sdegnoso e disprezzante. Ai sa-« luti dell'uffiziosa assemblea rispose amaramente, dimandana do, a che servono queste pruove? Il direttore poeta disse con " tuono autorevole, che non si doven dar conto a lui di ciò u che si faceu: che si contentasse che si soffrissero le sue « mancanze : che poco conferiva all'utile o al danno dell'ope-« ra la sua presenza o la sua assenza: che facesse egli ciò « che volca, ma lasciasse almen fare anti altri ciò che do-« venno. Irritato più che mai Caffariello dell'aria di supe-« riorità del poeta, lo interruppe replicando gentilmente. a che chi avea ordinata simil pruova era un solennissimo « c.... Or qui perdè la tramontana la prudenza del diret-« tore, e lasciandosi trasportare ciecamente dal suo furor « poetico, cominciò ad onorarlo di tutti quei gloriosi titoli « de' quali è stato premiato il merito di Caffariello in di-« verse regioni d' Europa. Toccò alla sfuggita, ma con co-

<sup>(1)</sup> Di nome Migliavacca.

" lori assai vivi, alcune epoche più celebri della sua vita, " e non era per tacer così presto; ma l'eroc del suo pa-« negirico troncò il filo delle sue lodi, dicendo arditamen-" te al panegirista: Siequimi, se hai il coraggio, dove non vi « sia chi l'ojuti. Ed incaminossi in volto minaccioso verso " la porta della camera. Rimase un momento perplesso lo « sfidato poeta, quindi sorridendo soggiunse; Veramente un « rival tuo pari mi dà troppa vergogna: ma andiamo, che " il castigare i matti è sempre o pera cristiana. E si mosa se all'impresa. Caffariello, o che non avesse mai creduto « così temerarie le muse , o che secondo le regole crimi-« nali pensasse di dover punire il reo in loco patrati deli-« eti, cambiò la prima risoluzione di cercare altro campo « di battarlia, e trincierato dietro la metà dell'uscio, fece " balenar nudo il suo brando , e presentò la pugna al nea mico. Non ricusò l' altro il cimento, Ma fiero anch'egli " il rilucente acciaro Liberò dalla placida quaina, Trema-« rono i circostanti, invocò ciascuno il suo santo avvocato, « e si aspettava a momenti di veder fumare su i cembali " ed i violini il sangue poetico e canoro; quando Mad. Tesi, « in casa della quale si tratta vano le armi, sorzendo final-« mente dal suo canapè, dove avea giaciuto fin allora tran-« quillissima spettatrice , s' incamminò lentamente verso i " campioni. Allora (o virtù sovraumana della bellezza!) « allora quel furibondo Caffariello in mezzo a bollori del-« l'ira, sorpreso da un'improvvisa tenerezza, le corse sun-« plichevole all'incontro, le getto il ferro a' piedi, le chiese a perdono de suoi trascorsi, e le fe generoso sacrifizio delle « sue vendette, e suggellò le replicate proteste d'ubbidien-« za, di rispetto, di sommissione, con mille baci che im-" presse su quella mano arbitra de suoi favori. Diè segni « di perdono la ninfa; rinfoderò il poeta; ripreser fiato gli a astanti; ed al lieto suono di strepitose risate si sciolse la « tumultuosa assemblea.... Oggi gl'istrioni tedeschi rappre-

« senteranno nel loro teatro questo strano accidente. »

## CARLO BROSCHI

Carlo Broschi, conosciuto sotto il nome di Farinelli, nacque il 24 giugno 1705, fratello a quel Riccardo Broschi del quale si è dato un cenno biografico nel parlare de'maestri compositori educati nel Conservatorio di Loreto, Il nadre Giovenale Sacchi, che ha dato in luce una vita del Farinelli, dice essere stata Andria la sua patria; ma non avendo alcuno parlato mai del come e del quando da quel paese si fosse trasferito in Napoli, è da ritenersi piuttosto quanto lo stesso Farinelli disse a Burney, allorche s'incontrarono in Bologna nel 1771, cioè di essere egli nato in Napoli. Nulla si può dir di preciso sulla sua origine. Molti opinarono che il nome di Farinelli venissegli da farina. perchè suo padre Salvatore Broschi era mugnajo, o come dissero altri venditor di farina. Ma sembra più che probabile, anche per le nostre tradizioni, che questo nome gli fosse dato perchè egli ebbe per protettori e patroni al principio della sua carriera tre fratelli nominati Farina, che tra i distinti amatori della musica in quel tempo erano considerati i primi in Napoli. Il padre Sacchi assicura avergli il Farinelli fatto osservare i titoli di nobiltà che dovè esibire al Re di Spagna onde ottenere la sua ammissione negli ordini cavallereschi di Calatrava e di S. Giacomo. Per vero, riesce difficile il conciliare la distinta nascita de'parenti dell'artista con l'infame mercato ch'essi fecero della sua virilità, nella lontana speranza di assienrarsi una vistosa fortuna. Ma in quella trista epoca erano non solo tollerate, ma ancora permesse tali depravazioni, e non si mancava di trovare un pretesto qualunque onde giustificare la turpitudine del fatto. Una ferita, un morso di cignale, impossibile a guarirsi senza operare la castrazione, una caduta, come si disse di lui, che nella sua infanzia l'obbligò alla mutilazione ec. ec., insomma non vi era un musico in quel tempo che non avesse potuto o saputo raccontare la sua piecola istoriella, che nel fondo si somigliavano tutte.

Siccome l'evirazione non sempre apportava i buoni risultati che si desideravano, sovente avveniva che molti disgraziati perdevano la qualità d'uomo senza guadagnare una voce per divenir canteri. Farinelli fu tra i fortunatissimi. perchè egli obbe la niù sorprendente voce di soprano che fosse mai esistita. Non dal nadre suo, come erroneamente serisse il Fêtis, ma dal fratello Riccardo venne iniziato nei primordii della musica. Dono qualche tempo poi, quando fut bene avanti nelle teorie e nel solfeggio nen cantato, ma come mezzo onde imparare la divisione ed a sonare il cembalo. fu messo alla scuola del Porpora, di cui divenne il primo ed il più illustre allievo. Dopo aver appreso, scorsi alcuni anni sotto questo insigne maestro, il meceanismo dell'arte del canto tal quale era stabilito nei metodi perfetti dei cantori di quel tempo, cominciò ad esprdire, e prima come un omaggio di riconoscenza, volle cantare nella casa dei suoi protettori, i tre fratelli Farina, Ivi l'intesero e lo ammirarono i più valenti professori di Napoli ed i più distinti dilettanti, che tutti rimasero contenti non solo, ma sorpresi ed incantati dell'eccezionale sua voce, della purità dei suoni che saneva trarre, e della facile e brillante esecuzione, e predissero il clamoroso successo che indubitatamente avrebbe ottenuto sulte scene. Da qualcuno si scrisse che all'età di quindici anni, nel 1720, si fece sentire in nubblico la prima volta nella prima opera del Metastasio Angelica e Medoro, e che la singolarità di questa circostanza avesse fatto nascere fra i due esordienti un'amicizia che durò costante per tutta la vita.

È qui da osservare in contrario, primieramente che Metastasio non era in Napoli nel 1720, perchè egli lasciò Roma nel 1721, e lo fece solo per fuggire i suoi ereditori. In secondo poi che l'Angelica e Medoro dell'illustre poeta non vide la luce che nel 4792. Dalle nostre tradizioni abbiamo che Farinelli accompagnò il suo maestro Porpora nel 1721 in Roma, ove recavasi per iscrivere pel Teatro Aliberti l'opera intitolata Eumene, ed in quest'opera il Farinelli, di già celebre nell'Italia meridionale sotto il nome del raggazzo. fece la sua prima comparsa in Roma. L'impresario di quel teatro (1) pregò Porpora di scrivere appositamente pel suo allievo un'aria con accompagnamento di trombetta obbligata, perchè eravi nell'orchestra un valente sonatore di siffatto strumento. Il maestro accondiscese, e compose un'aria quasidi sfida tra il cantante ed il sonatore, il quale ultimo quando esegui il suo preludio, sorprese ed entusiasmo il pubblico in modo che lo proclamarono invincibile, e compativano il giovine cantore che doveva venirne al paragone. Farinelli cominciò a cantare, e tanto si elevo sopra di lui, che trasperto il suo uditorio sino alla frenesia, e lo strumentista fu obbligato a darsi per vinto. Vi è però buona ragione a credere che il Perpera avesse non noce contribuite al trienfe del sue allievo. Che che ne sia, il risultato fu, che terminato lo spettacolo, il pubblico in massa attese il cantore alla porta del teatro, e l'accompagnò sino alla sua dimora tra le grida più entusiastiche di evviva e di unanimi acclamazioni.

Qui ora si presenta una di quelle contraddizioni si frequenti nella vita di questo artista. Burney dice che Farinelli lasciando Roma si recò in Bologna ove intese il celebre Bernacchi; ma Bernacchi non cera in Bologna, nel 1722. Chorene Fayolle aggiunsero al detto di Burney che fu al-

(1) Nells biografia del l'orpora è riportito de l'Enneue fa data in casa del Conte Alliert. Qui si dice che fa data al Testro Alibert, os cervi un impressiro, la tatte le antecedenti opere da noi consultate, così abbinno trovato riferito. A concilirera i fatti, pore che l'errere delba stare in chi prima scrisse, parlando del Propras, in casa e ono qui anti l'astro del Cestro Allierti; opporture che avendo il Casto Allierti aperto quel bestro per conte proprio can Element, l'avence di poi reco pubblico e data da lui mierca del contenta del port reco pubblico e data da lui mierca.

lora che Farinelli dimando delle lezioni al capo della Scuola Bolognese. Non pertanto Burney confessa che il cantore resto sotto la direzione del Porpora sino al 1724, e poscia con lui fece il suo primo viaggio in Vienna nel 1725. Ora non sembra verosimile che Porpora, la più gran riputazione italiana di quel tempo per l'insegnamento del canto. avesse potuto tollerare che il suo allievo, che non era ancora uscito dalla sua scuola , gli avesse fatto il torto di prendere non dico lezioni . ma pure dimandare consigli ad altro professore , qualunque egli fosse stato. È però fuori di dubbio che Farinelli non prima del 1727 conobbe in Bologna il Bernacchi, e che dono essere stato vinto dallo stesso nell'opera di Orlandini, riconoscendo la sua superiorità, se non in tutto, per alcune specialità che in grado eminente possedeva, si decise il Farinelli a dimandargli consigli. che l'altro acconsentì a dargli con piacere, e lusingato nel suo amor proprio, si compiacque apportare l'ultima perfezione a colui che dono fu stimato ed apprezzato il cantante più straordinario del XVIII secolo. Bernacchi non era dotate di bella voce : ma coll'aiuto della sua somma arte aveva saputo trionfare de'snoi difetti naturali, ed acquistarsi tanta fama . che nel mondo musicale veniva chiamato il Re dei cantanti.

Nulla possismo dire sull'fletto che il Farinelli produsse in Vienna del 1725, perchè tinno ne la parlato mai. L'anna appressa cantà in Venezia nella Didone abbundonata del Mestastasio, messa in musica dal manestro Alboni. Ristorata
in Napoli, produsse il più grando entusismo in una Serranta di Hasse nella quale cantava anche la celebre Tesi.
Vero gli ultimi mesi del 1726 riscosse applansi in bilisone
le Giro, opera di Francesso Campin, Pioi si recò in Roma, ove era atteso con grando ansietà, e nel 1727 trovarasi in Bologan. Dopo aver fatto un secondo viaggio a Vienna
nel 1728 ritera in Venezia, Roma, Napoli, Vicenza e
Prama, e da per tutto ottome cuntosistiche acchamazioni.

Nel 1731 per la terza volta fece ritorno in Vienna, e dopo questo viaggio cominciò a modificare la sua maniera di cantare, basata sino allora sulle difficoltà, sui trilli, grupnetti di ogni specie, passaggi di terze velocemente ascendenti e discendenti, volate in tutti i sensi, scale cromatiche ec. ec., in una parola Farinelli non era che un cantante di gran bravura, di sorpresa e di stupore. Ciò avvenne in forza di un consiglio datogli dall' Imperatore Carlo VI. Un giorno che questo sovrano l'accompagnava al gravicembalo, ad un tratto si arrestò e disse all'artista che niun altro cantore del tempo noteva esser messo a parallelo con lui : che la sua voce ed il suo canto non sembravano appartenere ad un semplice mortale, ma bensi ad un essere sonrannaturale: « Ouci giganteschi tratti, quei passaggi si " lunchi che nare non mai finissero. l'ardimento della vo-« stra maniera , eccitano lo stunore e l'ammirazione , ma " non toccano per niente il cuore. Far nascere l'emozione a sarebbe per voi facile, se qualche volta voleste essere « niù semplice e niù espressivo, » Queste parole dette da un vero conoscitore, da un amico dell'arte, produssero il niù straordinario effetto sull'animo di Farinelli : e perchè non isprovvisto di fino spirito, comprese in un istante dal detto imperiale ciò che far doveva per divenire un cantante compiuto. Dotato dalla natura delle niù belle e felici disposizioni per tutti i generi, non dubitò punto che avrebbe avuto la superiorità su tutti , anche cantando il semplice, il tenero ed il canto di espressione, ed ebbe il coraggio di rinunziare qualche volta agli applausi della moltitudine, per essere semplice, vero, drammatico, e soddisfare agli artisti ed ai conoscitori di buon gusto. Così come aveva preveduto Carlo VI, egli fu, dal momento che lo volle, il cantante più patetico, come per lo innanzi era stato il più brillante; e si vedrà in appresso che il cambiamento operato in questa sua nuova maniera, non solamente gli fece acquistare maggior rinomanza nell'arte, ma fu la causa principale

della sua gran fortuna. Di ritorno in Italia cantò con successo sempre crescente a Venezia, Roma, Ferrara, Lucca e Torino. Colmato di onori e di ricchezze . Iasciò il continente nel 1733 per recarsi in Londra , colà chiamato dal Porpora che dirigeva l'Opera Italiana al Teatro Lincoln 's Innfields. Egli vi comparve la prima volta nell'Artaserse di Hasse, ove il suo fratello Riccardo Broschi avea agginnto un'aria di uscita, che gli fece ottenere un incontro che sentiva di delirio, niù facile ad immaginarsi che a deseriversi, ed arrivò a tal nunto di frenesia, che una dama della corte gridò dal suo palco: Il n'u a qu'un Dieu, et qu' un Farinelli. La sua presenza in quel teatro fece guadagnare somme hastevoli non solo a conrire tutte le snese giornaliere, ma benanche a pagare 19 mila lire sterline di debito. di modo che senza la sua venuta l'impresa stava per cadere in fallenza. Il gran favore di Farinelli era cominciato da una serata data al Palazzo di Saint-James, ove cantò alla presenza del Re. accompagnato dalla Principessa d'Orange, Allora in corte si stabill una gara per chi facesse al cantore il regalo più magnifico, e la moda se ne impos sessò al punto che ner ostentazione la pobiltà faceva annunziare dai giornali i donativi che a lui largiva. L'esempio del Principe di Galles che gli aveva fatto dono di una tabacchiera d'oro contornata di brillanti e contenente biglietti di banca, era stato imitato da molti altri grandi personaggi. Farinelli non riceveva che 4500 lire sterline di stipendio al teatro. Intanto negli anni 1734, 1735 e 1736 che dimorò in Londra. la cifra si elevò a 5000 l'ire sterline, circa 125 mila franchi. Verso la fine del 1736 Farinelli parti per la Spagna per la via di Parigi, ove si fermò alguanti mesi, e facendosi sentire, produsse quella sensazione si viva che era da attendersi. Luigi XV l'intese negli appartamenti della regina, e l'applandi con entusiasmo tale, che meravigliò tutta la corte, come riferisce Riccoboni. Era in verità qualche cosa di singolare vedere Luigi XV compiacersi vivamente a sentire

un cantante, egli che poco amava la musica ed assai meno la musica italiana: e vuolsi che avesse fatto dono al musico del suo ritratto ricco di brillanti e di 500 luigi d'oro. Farinelli non voleva fare che una semplice corsa in Ispagna, e si proponeva di ritornare subito in Inghilterra, ove aveva contratto impegni cogl' impresarii dell'Opera; ma la sorte a lui favorevole decise altrimenti, ed il paese ch'egli non avea voluto che visitare, lo ritenne quasi per 25 anni. Si racconta che Filippo V Re di Spagna ne'snoi eccessi di abbattimento e di malinconia, che nativa spesso dopo la morte del figlio, trasandava gli affari dello stato e rifiutavasi di presedere al consiglio, a malgrado le istanze della regina Elisabetta Farnese. Fu in questo momento che Farinelli giunse in Madrid. La regina informata di ciò, volle provare se la musica, che il re amava moltissimo, avesse avuto notere sul suo spirito. Ella ordino un concerto negli appartamenti del re, e dimandò al virtuoso di cantar delle arie di un carattere tenero e dolce. Il re, nel sentir la voce del cantore . fu sorpreso di meraviglia. Poi l'emozione s'impossesso del suo cuore, ed al termine della seconda aria fece chiamar Farinelli, lo colmò di elogi e gli dimandò un terzo pezzo, in cui il celebre artista spiegò maggiormente la magia della sua voce e della sua somma abilità. Nel trasporto del piacere, il re gli dimandò qual ricompensa egli volesse, Farinelli pregò il re di fare ogni sforzo per uscir dall'abbattimento in che stava immerso e di cercare distrazioni negli affari del regno. Egli aggiunse che se avesse veduto il Principe felice, questa sarebbe stata la sua più gran ricompensa. Tratto si delicato o disinteressato piacque immensamente a

tutta la corte, ed alla regina in particolar modo, che alla sua volta seppe generosamente e da sovrana ricompensare il grande artista. Filippo infatti prese la risoluzione di liberarsi da quella micidiale malinconia che lentamente lo distruggeva. Egli si fece radiere la barba, cominciò ad assistere a consicili di stato, e dove la sua curaricione al merito del cantore. La regina comprese l'influenza che costui poteva avere sulla salute del re, e gli fece delle proposizioni che furono accettate. Il suo stipendio venne stabilito a 50 mila franchi annui, ed il canto di Farinelli fu riserbato privativa per il solo re. Da quel momento può dirsi ch'egli fu perduto per l'arte. Divenuto favorito di Filippo V, ebbe il potere immenso del quale godono tutti coloro che occupano simili posti presso i sovrani. La sua fortuna si accrebbe, ma il suo cuore d'allora in poi fu chiuso alle emozioni dell'artista. Può dirsi che fosse come un buffone di corte; egli era là per cantare da solo a solo al re delle arie , come Triboulet faceva smorfie e diceva motti arguti a Francesco I. Ognuno può giudicare del disgusto che doveva provare. Un giorno disse a Burney, che nel tempo dei primi dieci anni della sua residenza alla corte di Spagna, e sino alla morte di Filippo V, aveva cantato ogni sera a quel Principe quattro arie che non variava giammai. Due di queste erano di Adolfo Hasse, Pallido sole, e Per questo dolce amplesso; la terza e quarta due minuetti sopra i quali il cantante improvvisava delle variazioni. Ecco che Farinelli in questi dieci anni ripetè circa 3600 volte gli stessi nezzi e non altro; il che vuol dire pagare a caro prezzo il potere e la fortuna. La Borde dice che Farinelli divenne primo ministro di Filippo V e di Ferdinando VI suo successore, Gerber, Choron et Fayolle e Gennaro Grossi sono dello stesso avviso. Bocous, che dice di aver ricevuto degli schiarimenti dal nipote di Farinelli, assicura che non da Filippo, ma da Ferdinando VI (di cui altresì continuò ad essere il favorito) non mai avesse avuto il titolo di ministro, ma sibbene il potere e l'influenza di un favorito superiore allo stesso ministro. Ecco come si esprime Bocous:

« Le bon et sage Ferdinand VI avait hérité des infirmités « de son père. Dans le commencement de son règne, surtout, il fut tourmenté d'une profonde mélancolie dont rien « ne pouvait le guérir. Seul, enfermé dans sa chambre, à

w neine il y recevait la reine; et pendant plus d'un mois. " malgré les instances de celle-ci et les prières de ses cour-" tisans, il s'était refusé à changer de linge et à se lais-« ser raser. Avant inutilement épuisé tous les movens posa sibles, on cut recours au talent de Farinelli, Farinelli " chanta, le charme fut complet. Le roi ému, touché par « les sons mélodieux de sa voix, consentit sans peine à ce " on voulut exiger de lui. La reine alors , se faisant « apporter une croix de Calatrava , après en avoir obtenu a la permission du monarque, l'attacha de sa propre main a l'habit de Farinelli. C'est de cette époque que date son " influence à la cour d'Espagne : et ce fut depuis ce mo-" ment ou'il devint presque le seul canal par où coulaient " toutes les graces. Il faut cenendant avouer qu'il ne les " accorda qu'au mérite, qu'elles n'étaient pas pour lui l'objet " d'une spéculation pécuniaire, et qu'il n'abusa jamais de « son pouvoir. Ayant observé l'effet qu'avait produit la mu-" sique sur l'esprit du roi, il lui persuada aisément d'éta-" blir un spectacle italien dans le palais de Buen-Retiro. " où il appela les plus habiles artistes de l'Italie. Il en « fut nommé directeur; mais ses fonctions ne se bornaient « nas là. Outre la grande prépondérance qu'il continuait " à exercer sur le roi et sur la reine, Farinelli était sou-« vent employé dans les affaires politiques; il avait de fré-« quentes conférences avec le ministre La Ensenada, et était « plus particulièrement considéré comme l'agent des mini-« stres de différentes cours de l' Europe qui étaient inté-« ressées à ce que le roi catholique n'effectuat pas le traité

Farinelli era dotato di prudenza e di accorgimento. La sua condizione era delicata e difficile, e gli alti personaggi della corte erano gelosi dell'illimitato favore ch'egli godeva presso il sovrano, quantunque con loro si mostrasse umile e non abusasse mai del suo potere. Egli ebbe il dono della scelta nei suoi protetti, tanto che durante il suo lungo re-

« de famille que la France lui proposait, etc. »

gno di favorito si procurò pochi nemici. Si raccontano di lui alcuni aneddoti, che, per mostrare la bontà del carattere e l'eccellenza del suo cuore, vale il pregio di riferire, Recandosi un giorno agli annartamenti del re, ove in tutte le ore aveva libero accesso, traversando un'anticamera intese a direda un uffiziale delle guardie: " Gli onori piovono su di un " miserabile istrione, ed io che servo da trent'anni non ota tengo nulla.» Farinelli con bel garbo fece presente al reche qualche volta dimenticava gli uomini devoti al suo servizio, e gli fece segnare un brevetto di avanzamento, che uscendo dalle stanze del re consegnò all'uffiziale, dicendogli; " Io ho inteso a dire che servite da trent' anni . ma avete « torto di aggiungere che nulla otteneste.» Altra volta ezli intercedeva dal re in vantaggio di un gran signore il nosto di ambasciatore che quegli agognava: « Ma non sapete, gli " disse il re, che non vi è molto amico, e parla male di " voi? " " Sire, rispose il Farinelli, gli è così che mi vorrei « vendicare. » Il suo carattere era un misto di nobiltà e di generosità, come rilevasi da un aneddoto, per altro tanto conosciuto che servi di soggetto da farne un dramma. Farinelli aveva ordinato un abito magnifico ad un primario sarto. che, eseguitolo, glielo vestì a pennello. Soddisfatto del hel lavoro, dimandogli il suo conto; quegli risposegli che non ne aveva fatto, e ne anche l'avrebbe fatto mai. - Perche? sorpreso dimandò il Farinelli ; e l'altro tutto perplesso riprese a dire: « Per tutto pagamento ho a chiedervi una " grazia. Conosco che quanto desidero ha un valore immen-« so, come cosa riserbata soltanto ai sovrani ; ma giacche « ho avuto la buona ventura di lavorare per un nomo di « cui si parla con tanto entusiasmo, non voglio altro paga-« mento che di sentirlo cantare un'aria. Invano il Farinelli si provò a fargli cambiare risoluzione; fu impossibile di persuaderlo del contrario e fargli accettare il prezzo dell'opera sua. Alla fin fine dopo molte chiacchiere, Farinelli prese il solo partito che gli restava. Chiuse l'uscio del suo appartamento, e fece môstra, imnanti a questo melonano, di tutta la potenza dell'arte sua. Quando che finito, e di sarto chbro di giois gli esprimera la sua riconoscenza e si disponera a partire: No, gli disse Farinelli, lo non manco di un giusto amor proprio, o tengo al mio decero, e per queste percogietive ho forsa caquistate qualche vantaggio « su gli altri cantanti. Ho coduto alle vostre istanzo, el è giusto che ora voi cediate alle mie. » Nello stesso tempo cavò la borsa ed obbligò il sarto a ricevere forse e senza ferse il doppio di ciò che il suo lavvero poteva valere.

Molti scrissero che diventto Re di Spagna Carlo III, assicurasse a Farinelli la continuazione degli stipendii che sino allera aveva goduto, ritenendolo al di lui servizio. Carlo III peco tempo dopo il suo esaltamento al trone gliriginase di uscire dalla Spagna, circostanza che pobè spiegarsi allora calla risoluzione che questo sovrano avea preso di segnare il patto di famiglia colle corti di Francia e di Napoli, patto al quale Parinelli si era mostrato sempre contrario, e per non farlo stabilire aveva impiegato tutta la sua grande infleneaza sotto i regni precedenti. Il re però continno ad clargire al Farinelli le stesso pensioni, a condizione che dovesso stabiliris in Bologna e non in Napoli, ove come egli stesso assicurò a Burney (1), aveva in cuor suo deliberato di andare a dinorare.

Quando Farinelli ritornò in Italia dopo un'assenza di Sani, trorò molti son attelchi antici gib trapassate di altri dispersi in varii paesi. Fu dunque necessità per lai procesi rarzia invelle relationio, alle quali maneava però l'incantesimo della giovinezza. L'età di 57 anni ch'egli contrav, non era più quella delle annichevoli intimita, oltrevela pura gii acessa ditetta il tempo necessario per coltiparle. Allora incominciò ad avvertire quel vuoto che si forma nell'anima di un artista quando ha devinto dalla sua missione. Delle grandezea passate

<sup>(1)</sup> The present state of music in France and Italy, pag. 221.

eli restavano solo le ricchezze, ma queste non compensavano la perdita di tutte le illusioni sparite. Qualche volta appena o raramente egli parlava del suo passato, della gloria ottenuta nella prima gioventù, dei tanti trionfi riportati, che reso lo avevan famoso e forse unico nell'arte sua; mentre poi serhava presente nella memoria il suo personaggio di favorito. le missioni diplomatiche affidategli, la sua Croce di Calatrava, e eli omaggi che continuamente riceveva da coloro che nur si nomavano grandi di Spagna, e da'ministri della Corona: circostanze tutte che gli fornivano una quantità di svariati aneddoti, i quali egli era felice di raccontare al primo venuto. Il grande, il celebre cantante da molto tempo aveva cessato di vivere in lui. Il cortigiano era sempre presente a se stesso, e restava per deplorare la perdita dei suoi onori e della sua influenza. Nel palazzo che avea fatto fabbricare a qualche miglio distante da Bologna e che era decorato con sontuosità, magnificenza e gusto, egli trascorreva sovente una gran narte del giorno riconcentrato in un tetro e cuno stlenzio, a contemplare i ritratti di Filippo V, di Elisabetta Farnese e del VI Ferdinando; ed il più delle volte versando lagrime, quando nello squallido presente ricordava lo splendido passato. Le visite dei forestieri lo distraevano alquanto. Egli li riceveva con affabilità somma, e niente gli riusciva niù gradito che quando gli si parlava del suo alto stato alla corte dell'Escuriale. Durante tutto questo periodo della sua vita si allontano una sola volta da Bologna per un breve viaggio che fece a Roma, ove appena giunto chiese ed ottenne un'udienza dal Pana, a cui, vanaglorioso com'egli era, narlò con grand'enfasi degli onori che gli erano stati resi in Madrid, della sua grande influenza in quella corte, delle considerazioni che tutti gli prodigavano e delle immense ricchezze che colà ed altrove aveva ammassate. Il Santo Padre con quell'ironico sorriso tutto proprio di Benedetto XIV, freddamente gli rispose: " Avete fatta tanta fortuna colà, per-« chè vi avete trovato le gioie che avevate perdute qua. » A queste narole non aggiungiamo comenti....

Onando Burney vide Farinelli nel 1771 nella sua casa presso Bologna, il musico già da molto tempo aveva dismesso di cantare. Sonava però il gravicembalo e la viola d'amore, e componeva della musica per questi strumenti. Egli aveva una collezione di pianoforti e di gravicembali che amava moltissimo. Tra questi preferiva un pianoferte stato costruito a Firenze nel 1730, al quale aveva dato il nome di Raffaello d' Urbino. Il secondo era un gravicembalo donatogli dalla regina di Spagna, che chiamava il Correggio. Gli altri avevano i nomi di Tiziano, Guido ec. ec. Nel salone del suo palazzo vi erano bei quadri del Murillo e dello Ximenes. In mezzo a questi aveva fatto collocare in grande evidenza, ed in bell'ordine disposti, i ritratti di tutti i principi ch' erano stati suoi protettori. Vi si vedevano due imperatori, un'imperatrice, tre re di Spagna, un principe di Savoja, un re di Napoli, una principessa delle Asturie, due regine di Spagna ed il Papa Benedetto XIV. Egli aveva molti ritratti di lui stesso, e tra questi uno ad olio, dipinto dal suo intimo Amiconi, e quello della famosa cantatrice Faustina.

Non ha fondamento l'assertiva da taluni messa imanari che I podre Martini a fissa sencino a serivere la nua Serira della masrica diletro intanze del Farinelli. Il musico striase amichevoli relazioni col patre Martini allorchè nel 4764 era venui relazioni col patre Martini allorchè nel 14764 era venui ca a stabilira in Bologna, ed il primo volume della Surria trovavasi pubblicato fin dal 4757. Ci che è da notarsi si èche il Martini abbia messo a profito per la continuazione della sua Storia una bella raccolta di libri musicali a lui dal Farinelli donata.

Questo celebre artista morì il 15 luglio del 1782, quindi nell'anno settantasettesimo della sua età, ed è stato il più gran cantante dei suoi tempi, tanto per l'arte, quanto per le sue doti personali.

## GIOACCHINO CONTI

Gioacchino Conti , soprannominato Gizziello , fu uno dei più grandi cantanti del secolo XVIII. Nacque in Arpino nel 1714. Abbiamo dalle nostre tradizioni che in una grave malattia sofferta quando era bambino, fu solo ed unico mezzo alla sua guarigione assoggettarlo all'evirazione. Qualcuno ha preteso che la troppa povertà dei suoi parenti gli avesse determinati a speculare sulla mutilazione del proprio figliuolo: ma qualunque sia stata la vera e pesitiva ragione di atto si nefando e brutale, rare volte esso ha recato più felice risultamento per l'arte musicale, quanto nel presente caso. Pare proprio che la Provvidenza avesse voluto, quasi per compensarlo in parte, accordare al disgraziato giovinetto tutte le doti necessarie onde farlo divenire un portento: voce dolce, eguale, estesa, intonatissima, insinuante, pura, unita ad espressione naturale e ad un sentimento squisito e profondo del bello. Condotto dai suoi genitori in Napoli all' età di otto anni . fu da essi presentato al loro compatriota Domenico Gizzi, del quale si è già a suo luogo parlato, con la preghiera non solo di prender cura dell'avvenire del loro figliuolo coll'insegnargli l'arte del cantare, ma di ospitarlo ancora, nerchè ad essi mancavano i mezzi onde mantenerlo in Napoli. Il Gizzi dopo averlo inteso, vide immediatamente qual frutto potesse attendersi da pianta sì prediletta, e perchè uomo di buone viscere, condiscese a riceverlo in sua casa, alimentarlo e provvederlo di tutto il bisognevole. Per sette anni continui gli prodigo le più affettuose cure , istruendolo nel canto con paterna carità; e quando lo credè provetto abbastanza da poter affrontare il giudizio del pubblico, lo diresse a Roma, e ben raccomandato, a personaggi di alta portata. Questi lo fecero cantar prima nelle chiese e poi nelle adunanze private, ed in questo prime esperimento riporto successo immenso. Fu allera che imitando i suoi antecessori Coffurdite Fariaditi, come tributo di fromescenza all'impareggiabile son mastro, decise di farsi chiamare, in vece di Conti, Gizziello, nome che pertara con orgogito e de conservo sempero. Farte. Negli ultimi mesi del 1732 eserdi in Roma nel Teatro Tordinona con l'Artestree di Locandro Vinci (1). Il successo che n'ebbe fu tale, che dallo stesso Cafarelli, siccene nella castui iliografia abbinon aurrato, fu sommamente applaudito, e la fama lo proclamò in tutta Italia per gran cantante.

Nel 1733 esegui la modesima opera in Napali nel teatro S. Bartolemeo, el ebbe entusiatio incontro; dopo tre anni parti per Londra, impegnato a cantare in quel teatro che dirigera Giorgio Haendel. Fu questa l'especa della più ascanita rivolità tra il suddetto teatro e l'altro confidato alle care ed alla dirizzione di Nicola Perpora, che avesa rimnito insieme nienteneno che Farinelli, la famesa Curazio e Sensine (2), e quindi non poteva essere superato dall'altro, sostema dai solo genio di Haendel. Ma Tarriva di Girizile equilibro in certo modo le partite, e i due teatri rivali divenare formidabili. Il muovo venuto grande artista seordi il 5

(1) Il Fétis scrisse che Gizziello avesse esordito in Rema prima con la Didone e poi con l'Artaserze del Vinei; ma noi ci permettiamo osservare che il Vinci non compose mai una Didone.

(2) Carpani [letters 9] racconta la seguente avruntara:

« Senciano E-Faricelli, coloris suprantisi, erano anbiden in Inphilerera, una impegnati in due differenti teatri. Cantavano ne'
mediani gierai e non aver-no occasione di assulirai siverada. Quando il primo, per delle quistioni avute con llarendel, haccin il usustatro el anbia di arresbaria in quello diretto dal Propera, allora
vatto el anbia di arresbaria in quello diretto dal Propera, allora
siente con alta di arresbaria in quello diretto dal Propera, allora
siente un tirano fortione il due rivali. Sensino devera rapprisentare un tirano fortione il due rivali. Sensino divera prigisiente, ma questi centando la prima rai rachdoli que con prima
rito curre di quel ferceo tirano, che Sensino, dimenticando il
rito curre di quel ferceo tirano, che Sensino, dimenticando il
rito curre di quel ferceo tirano, che Sensino, dimenticando il

maggio 1736 nell' Ariodante di Haendel, ed ebbe colossale successo. Il 12 dello stesso mese cantò nell' Atalanta che lo stesso maestro avea composto pel matrimonio della Principessa di Galles, e per molti anni poi continuò ad essere l'ammirazione degl'Inglesi. È da osservarsi però che Gizziello seppe trarre immensi vantaggi dalla vicinanza del Farinelli, migliorando di molto la sua maniera di cantare : tanto che quando si recò in Lisbona nel 1743, invitato ad espersi in quel teatro di Corte, la sua riputazione s'ingiganti a tal segno, che al Re di Napoli, Carlo III, venne la felice idea di far produrre nel nuovo Teatro di S. Carlo, che nochi anni innanzi avea fatto costruire, i suoi due sudditi divenuti grandi e celebri cantori, e che tanto occupavano di loro il mondo musicale. Perciò fece venire Caffarelli dalla Polonia. ove in allera trovavasi , e Gizziello dal Portogallo , e qui riuniti, l'opera nella quale vennero a paragone questi due campioni dell'arte fu l'Achille in Sciro (1). Niente nuò

(1) I biografi precedenti, e particolarmente il signor Fétis, dicono che la musica dell'Achille in Sciro fosse del Pergolesi. Questo fatto non poteva da noi essere accettato, per fondate ragioni. Le opere del Perzolesi sono da tutti conosciute, e fra queste non si è mai sanuto che vi fosse un Achille in Sciro. Niuno ne ha parlato, e vi è di più da notare che lo stesso sig. Fétis, quando, secondo il suo solito, colloca in ultimo dell'articolo l'elenco delle opere dell'autore del quale parla, in quello del Percolesi non ha per nulla menzionato questo Achille in Sciro, Nel tempo di cui trattasi, il dramma in parola era stato posto in musica da due autori, cioè da Domenico Sarro nel 1737 e da Leonardo Leo nel 1739; di modo che di uno di questi doveva essere la musica nella quale cantavano Caffarelli e Gizziello insieme. Se del primo o del secondo; non possiamo con certezza asserire; ma si deve presumere che fosse piuttosto quella di Leo, perchè in più alta rinomanza di Sarro, doveva il di lui nome meglio convenire per una gara tanto solenne. Allo stesso dramma anche Jommelli e Paisiello hanno apposto la musica; ma il primo lo fece nel 1771, e Paisiello nel tempo che stette in Russia, cioè dal 1776 al 1781, ed in queste epoche Gizziello era morto e Caffarelli viveva ritirato dal teatro.

essere paragonato all'effetto sorprendente che Caffarelli produsse nella sua aria di uscita. La Corte e l'intero pubblico si abbandonarono per molti minuti ai più vivi e clamorosi applausi. Gizziello allora si credè perduto, e rimase stordito di quanto aveva ascoltato di sorprendente dal suo valoroso rivale, e del quasi delirio che aveva eccitato nel pubblico. Ma ripreso il suo spirito, disse a sè stesso: « Implorero l'assistenza del Cielo , mi armero di corag-« gio, e farò il meglio che mi riuscirà possibile. » L'aria che doveva cantare era nello stile patetico, genere che a lui stava meglio che quello di bravura: il suono della sua voce puro e toccante, il finito della sua esecuzione, l'accento tenero, passionato, espressivo, ch'egli senne insinuare nel proprio canto, e probabilmente la grande emozione che cagionata gli aveva il successo del suo rivale, tutto insomma lo fece salire a tal grado di sublimità, che per primo il re, entusiasmato, dimenticando qualunque etichetta, si levò in piedi a batter le mani a più non posso. Tutta la corte ed il pubblico stivato in quell'immenso teatro l'imitarono, e la sala sembrava crollare dagli applausi prolungati, per parte di quella moltitudine divenuta fremente di giora e di contento. Il verdetto che all'unanimità allora si pronunziò, fu che Caffarelli fosse il più gran cantante nel genere brillante, come Gizziello lo era nello stile patetico ed espressivo. Nel 1749 questi due grandi virtuosi si trovarono una seconda volta assieme in Ispagna uniti alla celebre Mingotti, ed il successo che ebbero fu qual si poteva riportare da questa triade di perfezione. Dopo tre anni, nel 1752, Gizziello ritorno in Lisbona, e sorprese tutti nel Demofoonte di David Perez, pei grandi miglioramenti che avea apportati alla sua arte. Il Redi Portogallo lo colmò di ricchezze, e si racconta che commosso per una pastorale che Gizziello eseguiva in una Cantata scritta per la nascita di un principe suo figlio, questo generoso monarca gli facesse dono di una gallina e di venti pulcini d'oro d'immenso valore.

Verso la fine dell'anno 1733 l'acclamato artista risolvà di abhandourar il tarter o ritrararsemo alla sun città tarischi di tartere tranquillamente alquanti anni (1), Fit tardi andò a stabilire il suo soggierro ia Roma; e dopo aver gottuto a sua fortuna ed escres stato ammirato, stimato ed elegiato da tutti per le henchelo largizioni che proligaza agli artisti soggosti, ai poveri ed alle famiglio che nel segreto assenolivano la rom sincia, giuiva norano mono catava che 47 avano la faro miseria, giuiva norano mono catava che 47 avano la rom sincia, giuiva norano mono catava che 47 avano la rom sincia chi si di soggosti, ai quella città il 95 ottobre 1761, compiante da tutti, le alcania su monne elorio sosi di unnevituro nell'artisti.

#### GIESEPPE APRILE

Nacque in Bisceglie nelle Puglio nel 1738, secondo la bisgrafia di Fétis, secondo quella del Villacosa nel 1746. Documenti positivi per risolvere quale delle due date sia da riscnersi, non esisteno; ma pare pia probabile quella ripertata dal Fétis, perchè trovando che nell'anno 1763 Giuseppe Apriel era già consesiulo come valente piemo musico contralto, son è ragionevolmente da presumersi che avesse allora soltanto 17 anni, come sarbebe se fosse nato nel 1746. Tutte le circostanze relative ai uni primi anni sono rimuste ignote. Non si conosce el quando venne in Napoli, ni se fosse evirato per caso fertuito o pel proposito di ricavarno vantaggio. Si la soltanto dalle nostre tredicini che giovanissimo fu ammesso nel Conservatorio della Pietà del Turchini, e che dal lampo di sopra indicta, ci ciò dal 1733 i pi o, percorse

(1) Mal si avvisò A. Burgh di scrivere (Anecdotes ar. mus. p. 160) the Giziello si trovasse anorea in Lisbona nel 1755 quando avvenne quel terrible tremosto che distrusse la citti, e che dope essere scampato quasi per miracolo, il grande artista per eccesso di devozione avveno perso la risolazione di ritirarsi in un monastero, ove sarcible morte poco tempo dopo.

una brillante carriera nei teatri delle principali città dell'Italia, della Germania, ed in ultimo nei teatri di Napoli, ove si fermò e prese stanza. Il dottor Burney che nel 1770 l'intese cantare in questa città, trovò la sua voce flebile ed ineguale : ma erano doti sue eminenti un' intonazione perfettissima, un trillo sorprendente per l'eguaglianza, per la precisione e pel colorito: in fine aveva nel suo canto moltissima espressione e sentimento, ed era dotato di gusto squisito. Ebbe la gloria di dar lezione di canto a Cimarosa. Come artista di merito, compose molta musica per camera, che fu pubblicata per le stampe in Germania ed in Londra, con gradimento generale. Oltre a ciò, scrisse una raccolta di pregevoli solfeggi pieni di belle melodie per l'esercizio del canto, che si studiano tuttavia da quei pochi che intendono apprendere il canto con quella purità di scuola che dallo Scarlatti (meno qualche intervallo di transizione) si è serbata fedele sino al Crescentini. Giuseppe Aprile viveva ancora nel 1792, ma l'anno ed

il giorno della sua morte è stato sempre ignorato.

# Composizioni di Giuseppe Aprile esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- 1º Num. 26 duettini per due soprani, alcuni con basso, altri con violini, viole e basso ed altri strumenti.
- Resta ingrata, io parto, addio, aria per soprano con più strumenti.
- 3º Non so frenare il pianto, aria idem.
- 4º Num. 36 solfeggi per voce di soprano col basso numerato.

#### LUIGI LABLACHE (1)

Avvenuta la rivoluzione in Francia al finire del secolo passato, due fratelli Lablache che avevan perduto il padre ghigliottinato, abbandonando Marsiglia nel 1794 vennero a stabilirsi in Napoli, Appartenevano a famiglia pobile, cui spettava la corona di conte; e perchè arrivati in Napoli intrapresero in società un commercio colle Indie, si è da alcuni creduto che Lablache fosse figlio di negoziante. Del primo dei due fratelli, per nome Nicola, che aveva menato in moglie una signora irlandese, Francesca Bietach, nacque in Napoli il 6 dicembre dello stesso anno 1794 Luigi Lablache, in una casa sita alla Riviera di Chiaja, e propriamente all'Arco Mirelli. È noto come con la rivoluzione erano stati abeliti in Francia tutti i titeli di nobiltà. Nicola non fu a tempo di rivendicare il suo, perchè morto durante ancora il Terrore. Il nostro Luigi Lablache forse nol fece, nerchè era superbo di essersi procacciato un gran nome col suo ingegno e col sommo suo merito, doti che meglio dei blasoni potevano illustrare la sua famiglia. La Francesca Lablache,

mente da ciò che in altre vien riportate sul conto di Lablache. Al celtra ripottico intuiti, avere cio equanto qui si arra ricazzo di autentiche fonti, poiche risolta dalle tante conversazioni nite familiari con l'esinic catatate; e come che non tatte le cone poterano esser da me ricerdate, ho stimato rivolgerni ad una delle di hii figlie, la signera Pranceza Lablache, violou Thalberg, disonate in Napoli, che con nolta gentilerra si è prestata a finarirai, laultre, poreprenazgia di gara rigundo, appretencia sila più autenticata, molti dei quali annor vicenti. Ed infine avverte caserni altresi gionosti dei quali annor vicenti. Ed infine avverte caserni altresi giovato di una racciotta di proce e pocie intibialto fiora i din memria di Luigi Lablache, in quella parte che accuratamente scrissera gii apprete anche Martinez e car. Cosar Dalboso.

(1) In questa biografia si trovano riferiti parecchi fatti, diversa-

che divident col morito le più estaltate idee liberali, nella prochamainea della lengubblica spollutana severe con motto buon gusto ed artisticamente ricamato una gran bandiera, nel mezzo della quale vi era l'alhero della liberati, coconsia dal berretto frigio. Questa bandiera venne insugenta insuazi alla reggia, allora detta dalla rivoluzione Piezzo Mezione (1), ed in tale solemeo circostanza si esegul l'imo di cui paratato nella biografia di Cinarosa, composto dal celebre masstro per commissiono dei casi della remobblica partenoso del consistente del proposito del controlo del promobblica partenoso del proposito del casi della remobblica partenoso del casi della remobblica partenoso del proposito del proposito del casi della propositio della propositio del propositio del propositio del propositio della propositio del propositio del propositio del propositio della propositio del propositio del propositio della propositio del propositio del propositio della propositio della propositio della propositio del propositio della propositi

Dopo il 13 giugno del 1799, Nicola Lablache, che tanta parte attiva preso avea nella lotta di quella delerosa giornata, ove fu ferito, e creduto o fatto credere per morto. onde fuggire i primi furori delle persecuzioni del Cardinal Ruffo, venne da un suo intimo amico nascosto insieme alla moglie, al ballerino Duport ed al Cimarosa, sotto il tavolato del Real Teatro del Fondo. Trascorsi alquanti giorni, ignorando essi quale fosse lo stato delle cese in Napoli, il Duport per iscoprire terreno inconsideratamente pensò arrampicarsi sopra un alto finestrino, che dal palcoscenico di quel teatro guardava la strada sottostante. Fatalissimamente di là precipitò e morl all' istante. I poveri suoi compagni di sventura, atterriti dal funesto avvenimento, pensarono, come momentaneo rimedio, nascondere il morto sotto il palcoscenico; ma dopo cinque giorni, il puzzo del cadavere che cominciava a putrefarsi, era divenuto intollerabile. Si aggiunse a ciò che era finito quel noco di alimento che con gran rischio e pericolo aveva potuto fornir loro l'amico, senza probabilità di noterlo far nuovamente. Non sanendo trovare altro espediente, decisero di presentarsi all'autorità governativa, che in perfetta conoscenza de'loro principii ultraliberali, e di quanto avevano operato nella rivolta per favorire la Repubblica , ordinò che il Cimarosa

<sup>(1)</sup> Questa piazza, dopo il Plebiscito del 21 ottobre 1860, venne dal Municipio di Napoli decretato chiamarsi Piazza del Plebiscito.

venisse incarcerato in Castel Nuovo; e al Lablache, perchè francese, fu inflitta la pena dell'esilio, che non giunse a subire, poiche poco tempo dopo, nel giorno di Natale, mentre stava riunito a pranzo colla sua famiglia, morì di aneurisma, giovane ancora di anni 33. La moglie poi trascorso breve tempo, non volendo il governo della Santa Fede tener conto che ancor ella era una forestiera, ma solo perchè tutti la conoscevano come autrice della famosa bandiera, fu con la Sanfelice, la Pimentel ed altri trascinata prima per le vie di Napoli, e poscia rinchiusa nel Castello d'Ischia. Come ottenesse la libertà Cimarosa, si è già detto. La povera vedova di Nicola Lablache, quasi dimenticata nelle sue dure sofferenze, aspettava sempre che la sua sorte fosse decisa: ed eran già trascorsi sei lunghi mesi da che languiva nell'orrida sua prigione. Ma non trovando il severo tribunale di Monte Oliveto në motivi në pretesti sufficienti e valevoli per decretare contro di lei la capitale sentenza, ordinò che venisse scarcerata e messa in libertà. Ora ecco ner quale incidente fortunato la sua vita fu salva, nè i giudici ebbero ragione di condannarla. La sua cameriera vedendo un giorno avvicinarsi alla casa dei suoi padroni, ch'essa custodiva, tutta la sbirraglia dei sanfedisti, e pensando che non fosse se non per fare severa perquisizione o saccheggiarla, ebbe la felice ispirazione di buttare nel fuoco quella tale bandiera di cui sopra și è tenuto parola, che così ridotta in cenere, manco il corpo del delitto, il quale sarebbe stato più che sufficiente a quei giudici inesorabili per condannare la vedova di Nicola Lablache all'estremo supplizio. Il fratello del padre di Luigi Lablache, che non avea preso parte alcuna ai movimenti politici nè alla rivoluzione, profittando del terrorismo che apportarono le armi cardinalizie, raccogliendo tutta la fortuna che i due fratelli avevano in comune, se ne andò in America, e da quel tempo mai più non s'intese parlar di lui, nulla curando di lasciar la povera cognata, il piccolo Luigi e le due sorelline Clelia ed Adelaide nell'estre-

ma miseria. A questa infelice vedova madre non rimase altro scampo per vivere ed alimentare i suoi tre orfanelli, se non di adattarsi a prestar la propria opera, e trovò un posto di governante in casa della Principessa d'Avellino. Venuto a regnare in Napoli Giuseppe Napoleone, tanto il principe che la principessa in casa della quale trovavasi la vedova Lablache. essendo l'uno ciamberlano e l'altra dama di corte, vollero raccomandare al Re la sorte della sventurata famiglia, ed attennero infatti dalla munificenza del sovrano, nel 4806. come rinarazione alle sventure sofferte dal nadre di Lablache. un posto gratuito pel piccolo figlio Luigi nel Conservatorio della Pietà dei Turchini, ed un altro anche gratuito ner la sorellina Adelaide, appena che venne istallato nel locale del Gesù Nuovo il Collegio di Musica delle donzelle. L'altra sorella. Clelia, fu collocata in una nensione tedesca, ove la mantenne la prelodata principessa per farla educare a tutte sue spese sino agli anni diciotto, e quindi ritiratala in casa Avellino. la destinò ad assistere e far da governante ad una delle sue figliuole, che divenne poi la Principessa di Centola, l'attuale Principessa d'Angri, fino a che la Clelia non isnosó il Marchese Brayda, La vedova noi, la Francesca Bietach Lablache, restò in casa Avellino sino al tempo che andò a seconde nozze sposando un napoletano, Carlo Gaudiello, da cui ebbe un figlio nomato Alberto, che morì di anni 18; ed ella medesima cessò di vivere circa quarant' anni or sono.

Ritornando al piccolo Luigi, quantunque egli mostrasse mulissima attiludine per la musica, pure volontà di apprenderla ne aveva hen peza o quasi ninna. Intanto il Giuri che dirigeva la parte musicale di quel Canservatroi della Fietà, di già dichiarato Collegio Reale di Musica, ingiunes al Lablache d'imparara a sonare il violino. Di molto mala veglia il giòritoto cominciò a studiarlo, ma pure fa forza o necessità ubbidire. Una circostanza at tutto impreveduta lo fece cambiar di strumento, e seviò nello stesse tempo quanta naturale disposizione fosse in lui per la musica. Un suo compagno di camerata, che in un giorno già determinato doveva sonare il controbasso, s'infermò tre giorni prima del concerto. Lablache non aveva sonato mai il controbasso; pure spontaneamente si offri a sostituire il suo condiscenolo, e tre giorni gli furon niù che bastevoli ner imparare a ben eseguire la sua parte. Il successo che ottenne gli fece acquistare un tal qual gusto pel nuovo ingrato strumento, che in certo modo era adatto anche al suo fisico. il quale fin d'allora mostrava tendere a divenir grande e corpulento. La sua voce giovanile era di un buon contralto: ma all'età della pubertà, quando la natura opera il cambiamento, obbligato a cantare i soli ed anche nel coro del Requiem di Mozart, nell'occasione di un funerale che il Collegio nel 1809 eseguiva nella Chiesa dello Spirito Santo per onorar la memoria di Haydo, forzò talmente la sua voce infantile, che nel giorno dell'esecuzione non solo non notè giungere alla fuga finale, ma la voce gli si abbassò in siffatta guisa, da non noter più emettere alcun suono, tanto che venne timore a tutti che avesse interamente perduto l'organo vocale. Consigliato dal vecchio maestro Valente ad un riposo di alquanti mesi, un bel giorno, svegliatosi, avverti che la sua voce erasi trasformata in un magnifico registro di basso, e dell'estensione quasi fenomenale in un giovinetto ancora imberbe, di due ottave, cioè dal mi bemolle grave al mi bemolle acuto, che se non più in estensione, in volume si è sempre ingrandito sino al suo ventesimo anno. Dopo tal felice avvenimento, fu adibito alla scuola del Valente che insegnava il canto nel Collegio, e questi con amorevole cura e con vero interesse cominciò ad istruirlo in quell'arte secondo l'antico modo, ch'era pure la vera maniera d'insegnare (1).

(1) Il Lablathe raccontava spesso, o porticolarmente quando volera fare gli elogi del suo maestro, come insinuasse oltre le antiche prati-74

Trasferito il Collegio della Pietà dei Turchini in S. Sebastiano, fu primo pensiero della sapiente triade che componeva il giuri dirigente la parte musicale, di ordinare nel novello stabilimento la costruzione di un teatro, indispensabile per l'istruzione degli alunni. Ciò eseguitosi prontamente, la prima opera che venne rappresentata fu La Contadina Bizzarra del maestro Castignace, ed al Lablache venne affidata la parte del buffo napolitano, che disimpegno con molto successo. Impaziente però il giovinetto di sopportare la disciplina del Collegio, senza consultare altro che la sua indole bizzarra e la sua strana maniera di operare, pensó bene di scritturarsi coll'impresario del teatro di Salerno per sonare il controbasso, con mensuale assegno di ducati quindici, e fuggi dal Collegio all'insaputa dei suoi superiori. Datasene immediatamente contezza all' autorità, fu disposto che immantinente da Salerno, in mezzo ai gendarmi, l'alunno disertore si restituisse in S. Sebastiano, ed il vicerettore del luogo, latore della ministeriale all'Intendente di quella provincia, venne incaricato di andarlo a riprendere, come puntualmente esegui (1). Rientrato in Collegio, per disposizione superiore venne messo agli arresti di un mese, trascorso il qual termine, con novella disposizione venne espulso dalla famiglia, in punizione della commessa mancanza e ad esempio degli altri alunni, acciocchè si guardassero bene nei tempi avvenire di commettere delle scappatine alla Lablache, identiche espressioni della ministeriale che ancora conservasi.

che, il consiglio di solleggiare, solleggiare e sempre solleggiare. Ed infatti, sotto la direzione di questo coscienzioso e dotto artista n'ebbe noi queeli solendidi risultati che or ora vedremo.

(i) Lablache, tutte le volte che veniva in Napoli, recavasi l'informati in Collegio a visiture per grattiudine (egli così diceva) il vicerotte Perrella, e piacevagli ripetere sempre in presenza degli alumni che gli facevano corona (ed una volta io era fra questi), la storicia di Salterno e de famosi gendarmi, che gli faron fedeli, se non piacevoli e divertenti consparti di viaggio. Dopo un tale avvenimento, novo nei fasti dei passati Conservatorii, fu promulgato un Reale Recritto, cel quisiimpasta agli impressirii di tutti i teatri del regiu di non sicritturare un alanno del Collegio sonza prima avera increttura del consultato del luogo, annionata da con tenta del della fina del consultato del luogo, annionata da un beneplazio del ministero, sotto pera, in caso di consultavenzione, di una multa di doemila duesti e della chiussara del teatro per comifici ciercii.

Messo così diuramente alla porta, il povero Lablache, sprovisto di mezzi da vivere e di vestili, percha la madre per la ristrettissima sua condizione in nulla poteva soccurrerio e di a mala para petera provedere a dei setesa, si rivolse agli alunni suoi compagni, che pur molto lo amavano, i quali lo providere chi il una e chi di un'iltar parte di vestimenti, e tutti poi raggranellareno a modo di questura la tenne somma di ducati cinque, di che gli fecero presente. Coloi che più cooperò al buon successo di questa volontaria sottoscriziane fi ralamo ministenio suo Givano (Gint (1), ancer viente, il quale di poi lo condusse, capulto com' era dal Collegio. Il alla locanda detta di Son Gonillo, che tuttore esitesi enlla via San Bartolomeo. Il Lablache per suo mezzo ottenen da usu sup parente, sedicente impressario del Teatrino del Papri

(1) Quando Labinche riterarsa in Napoli per riposanti dopo qualto nevello triando riportato, primo so opantiero ara di fra avvertire. Innico Colfi dei suo arrivo, Questi, che non fia per aniente formanio manifata, a divenzio pi per bisospo copius, si avvinicchiana ad esso, manifata, primo pi per bisospo copius, si avvinicchiana ad esso, in molte guino. Tia girron, tantolo insteneo, questo bal Colfi avvini, entrò in altra statanz: india apoor riteratos (piete restitul, avvertiencho di man pereferia na Taltro unila comprese e se la rissia in asaccosta. Andato poi via, quando qil venne il desiderio di prenderio che di pereferia in ara Taltro unila comprese e se la rissia in asaccosta. Andato poi via, quando qil venne il desiderio di prenderio mantati d'aranchi sincia i raccontrato on omenione tha mandolo dal ciofi, e spensa apparivagli and volto una haprima di riconsocenza per Colcia de era larga sespora a hemedicata.

che trovavasi li vicino temporaneamente eretto nel refettorio del già Conservatorio della Pietà dei Turchini, di cantare in detto teatrino le opere buffe in dialetto napoletano, e tra l'uno e l'altro atto anche dei pezzi staccati, estranei all'opera che rappresentavasi, e ciò per rendere più svariato e piacevole il divertimento diurno e serale (1). Il modestissimo compenso che ritraeva per tali sue fatiche era di cinque carlini al giorno per le due rappresentazioni, sufficienti, in quel tempo, per pagare l'alloggio ed anche discretamente nutrirsi. La riuscita che ottenne in questo suo primo esnerimento nel Teatrino dei Pupi, fu sì splendida e clamorosa. che non più la plebe, ma la parte più culta ed intelligente della città accorreva a sentirlo ed ammirarlo, ed il teatrino, stivato sempre di pubblico, era venuto in voga solo per lui. L' impresario dell' altro pur piccolo teatrino, detto di S. Carlino, vedendo quale ascendente avesse preso sull'animo del pubblico napoletano il giovinetto Lablache, sicuro di fare un bell'affare ed un buon negozio, lo scritturò nella qualità di buffo napolitano, con lo stipendio relativamente vistosissimo di 80 ducati al mese, che il Lablache accettò con giubilo e riconoscenza. Contava diciotto anni, quando nel 1812 comparve sulle scene di quel sotterraneo teatrino. dove si rappresentavano musiche esclusivamente buffe . ed egli esordi nell'opera del maestro Palma, L'Erede senza eredità, come assicura il Cioffi, e non già, come scrisse il Fétis, nella Molinara, opera che pure cantò, ma per seconda, nello stesso teatro. Il successo che n'ebbe fu di vero fanatismo, tanto che in tutto Napoli e per lunga pezza non si parlaya che di Lablache, della sua stupenda ed ammaliante voce, del suo ingegno artistico, e quasi tutti a coro prognosticavano quel glorioso avvenire che ebbe.

(4) Questi simulacri di teatro rappresentano parecchie volte (di giorno e di sera), e sono per lo più affoliati dall'infiana classe della plebe, che pagando pochi soldi, vi accorre volenterosa a divertirsi e ridere a crepapelle, perchè le produzioni sono scritte espressamente per ottenere questo scopo.

la questa periodo brillante di vero successo, di acclamazioni generali e di quasi delirio del pubblico nanoletano, che l'artista avea sanuto col suo ingegno affascinare, divenne, inebriato di tanto successo, mattamente innamorato della figlia del celebre attore drammatico sig. Pinotti, che anche con successo recitava al Teatro dei Fiorentini. Trascorsi alquanti mesi, la dimandò in isposa e l'ottenne, La Teresa Pinotti, piuttosto che graziosa, avvenente giovinetta, dotata di spirito, bene educata ed istruita dal valente suo nadre, fu di gran giovamento al viovine sposo, nerchè senne elevarlo a nobili sentimenti, svegliare il suo amor proprio, spronarlo a grandi imprese, e persuaderlo (e qui ebbe qualche resistenza a superare) a lasciar di cantare il dialetto napoletano, pel quale egli mostrava nassione, e studiare esclusivamente la lingua italiana per divenire pell'opera seria cantante drammatico! In una parola, la dolce compagna ch'egli aveva scelta per abbellirgli la vita, sublimò il suo spirito, trasformandolo in un altro uomo... che noi divenne celebre!

Dopo i grandi successi ottenuti nel piccolo S. Carlino di Nopoli, fan scrittrato per Messimo el che incontro ficicissino. Nell'amo dopo venne ricercato dull'impressiro del textro di Palermo, che era un tale Rousti, il quale in società con Barbaja conducera il textro di quella capitale el aveva i famosi ginachi d'azzordo in Napoli o Sicilia. Escordi in quel Textro Carolino cun'i opera di Stefano Pavesi Ser Marcentonio, ed il successo fu pari alla grande aspettativa che si aveva di lui. Indii mettendo in perafici a isluttari consigli della moglie, smise di cantare il dialetto napoletamo cha sustra di carattere di primo basso cantante. Nel tempo che si fermò in quella città fu sempre hena eccetto, amato e festeggisto.

Lontano dal centro dell'Italia, era poco conosciuto; ma la sua riputazione ingigantendosi ogni giorno di più, fe'risolvere i direttori dell'imperial Teatro della Scala di seritturarlo. Ivi fecesi da prima sentire nella Ceneratola di Rossini, can-

tando la parte di Dandini, ed ottenne clamoroso incontro, ricevendo i più lusinghieri elogi dagli artisti non solo, ma dai valorosi dilettanti, chè molti ne contava in quel tempo la musicale Milano. Non però si lasciava di farglisi osservazioni sul suo modo di pronunziare, che sentiva di troppo il dialetto napoletano; e non fu che a stento e a gran fatica, sempre sussidiato dai consigli della moglie e da una ferrea volontà che lo dominava in tutte le difficili imprese, che riuscì a correguersi e liberarsi a noco a noco delle pecche che gli si addebitavano, nonchè a farsi più tardi ammirare per la purezza ed eleganza della sua pronunzia. Era l'anno 1821, ed il Mercadante scrisse per Milano la sua Elisa e Claudio, pella quale il Lablache si collocò nella sfera di gran cantante, dal gusto squisito, dalla voce potentissima e dal gran sentimento drammatico. Tale meritata rinomanza in poco tempo divulgossi per tutta Europa.

Riunitosi in quel tempo il Congresso di Lavbach. onde rendere piacevole quel seggiorno agli osniti coronati, si cercarono i migliori artisti per rappresentare in quel teatro, ed il Lablache fu uno dei primi ad essere invitato. Il successo che ivi ottenne fu veramente entusiastico, ed i sovrani tutti spesso facevano i più lusinghieri rallegramenti al Re di Napoli per avere un suddito di tanto eminente merito e valore come Luigi Lablache. Ferdinando I volle conoscerlo, e lo nominó cantante della sua real camera e cappella. Dopo Laybach recossi in Torino per cantare in quel Regio teatro, e rappresentò la difficilissima parte di Uberto nell' Agnese del maestro Páer. Gli elogi che gli vennero prodigati furono immensi. In tutta quella stagione cantò altre opere, e sempre . con successo crescente. Da Torino si recò a Venezia, ma non si conosce se unicamente per visitarla, oppure per cantarvi, è dopo ritorno a prendere stanza in Milano.

Domenico Barbaja, che non lo perdeva mai di vista, sempre più invaghito del suo fenomenale ingegno, e vedendo il fanatismo che da per tutto destava, volle immediatamente scritturarlo a buone condizioni pel Teatro di Porta Carinzia in Vienna, ove l'avevan preceduto l'anno avanti quelle sommità artistiche che venivano dal S. Carlo di Napoli, la Colbran, la Comelli, la bella Ekerlin, Nozzari, David, Botticelli e Ambrogi. Ivi giunto nella primavera del 1823, vi si trattenne sino al luglio vegnente. Esordì nel Barbiere di Siviglia di Rossini, con la Fodor (Rosina), la Ungher (Berta), Donzelli (Lindoro), Ambrogi (Don Bartolo) e de Franco (Don Basilio): il successo che ne ottenne fu straordinario, favoloso, ed i Tedeschi lo giudicarono sommo, per la bellezza della vece di tempra metallica che lo faceva signoreggiare sulle orchestre, per la verità della sua azione, e per la profonda conoscenza della musica. Per seconda opera cantò nella Gazza Ladra, poi nel Matrimonio Segreto, e poi nella Cenerentola, nella Donna del Lago e nelle Nozze di Figaro, e sempre in compagnia di quei famosi rimasti celebri nel campo dell' arte, Fodor, Sontag, Comelli, Ungher, Dardanelli, Ekerlin, Nozzari, David, Donzelli, Ambrogi.

Scritturato sempre con lo stesso Barbaja, lasciando Vienna si recò in Napoli per cantare nei Reali Teatri, e vi arrivò nell'agosto dello stesso anno, 1823. Appena giunto, vi fece ricercare quel suo camerata ed intimo amico Giovanni Cioffi, e sempre memore delle affettuose cure in altri tempi prodigategli, lo regalò di una ripetizione d'oro con catenella di molta eleganza e valore. Nello stesso mese Idi agosto si produsse nel Real Teatro del Fondo col suo prediletto Barbiere, e gli faceva bella corona la stessa eletta compagnia di Vienna. Egli fu accolto da' Napoletani con tale entusiasmo, e questo così spontaneo, unanime e clamoroso, che si direbbe assai meno del vero volendolo descrivere. Nell'autunno seguente cantò in S. Carlo nell'opera di Mercadante Costanza ed Almeriska; e nell'inverno rappresentò la parte di Assur nella Semiramide, eseguita dalla Fodor, dalla Comelli (Arsace), dal Ciccimarra (Idreno) e dal Benedetti che rappresentava il sommo sacerdote. Egli si mostrò ammirevole, sorprodente nella parte del protagonita, con quel prounziato spavenio nel gran finale del Qual meste gemis, e con quella tetra cainan nell'adagio del duetto del 2º atto Quella ricordeti sotte di morte; ivi di tanto in tanto alcuni più ricordeti sotte di morte; ivi di tanto in tanto alcuni più ricorditi accenti della sua roce nanifestamente tia avvertivano che quella non era quiete, ma apparente e simulata screnità nel truce Assur. I, a quale solo velava e non na-scondeva la funestissima trepidazione ed il terrore onde ra turbato, commosso ed espugnato il preverso animo dell'accisore di Nino. Della grande seena del delirio fa detto da quel celebre artista De Marria, che allora trovarsi scriiturato in Napoli al Testro dei Fisorentini: Non credo che nelsu artista dermamicio potesse medio essenziati.

Nella gala del 12 genanjo 1824 prese parte nella gran Cautata eseguita da tutte le compagnie riunite, che Barbaja volle mostrare in una sola volta prima di terminare la sua gestione teatrale, la quale fini coi sabbato di Passione; ed eccone l'esatto elenco: Prime donne soorani

Signore Fodor Mainvielle, Ferron, Ferlotti, Ekerlin, Dar-

danelli, Fontemaggi e Canonici.

Prime donne contralti

Signore Comelli e Cecconi.

Seconde donne

Signore Gorini, Debernardis e Cecconi. Tenori

Signori Nozzari, David, Rubini e Ciccimarra.

Baritoni

Signori Botticelli, Bossi e Bolognesi.

Bassi

Signori Lablache, Ambrogi, de Franco e Benedetti. Vi erano poi otto seconde parti. Onesta Cantata fu eseguita insieme ad un gran ballo, La Caroenna del Cairo, con otto cappie celebri danzanti. Oh qual differenza co tempi presenti!ma. Nel corso della quarcsima, Lablache raporesenti Futlitia. opera in S. Carlo, Il Sonome del maestro Basily, ed chos successo. Nella primavera di questo desso amo ritornò in Vienna per la seconda volta. Ivi si fermò sino alta
Paqua del 1835, termino dell'imperes Barboja in queltro, ed chès successo, se può dirsi, anche maggior di quelto che ottenato eva la prima volta. I Viennesi farent talmente stapefatti di ammirzazione per tanto sopremdente meritto, che i suo some fecere coniare una mediglia cui vivile, che
successo some fecere coniare una mediglia conseguente epigrafi: Actione Roscio, Impre canta, comparandat
stringe, lauro comert, cambolus morri. Viennes 1835;

L'inglese M. Glosson, che dono Barbaja assunse la direzione dei Reali Teatri di Napoli, scritturò Lablache, che esordi nell'inverno del 1826. Per la gala noi del 30 maggio cantò nell'opera Bianca e Gernando di Bellini, il quale per lui aveva appositamente scritto la parte di Filippo. Egli emerse luminosamente nell'andante della sua aria Da che traune i suoi di Carlo sepolto, composizione originale nella forma e nuova in quel tempo per la declamazione, che l'artista seppe perfettamente intercetrare, ritraendone il niù grande effetto, Nel terzetto del primo atto e nell'ultima aria finalel si mostrò attore sublime, specialmente nella controscena che faceva con Bianca, Verso la fine del giugno cantò Il Solitario ed Elodia di Stefano Pavesi; nella gala del 6 luglio l'opera in un atto di Donizetti Elvira; e nell'agosto L'Ultimo giorno di Pompei. In quest'opera, una delle più belle, se non davvero la più bella per ispirazione del Pacini, Lablache si mostro sommo, sostenendo la parte di Sallustio. Quanta dignità , quanto carattere , quanta imponenza in quel personaggio degno proprio della grandiosa Roma! Quale entusiasmo manifestava, sì nella fisonomia che in tutti i movimenti della persona, in mezzo a quel popolo che lo acclamava vincitore, pronunziando quelle parole:

Se i Numi fausti sperar mi lice, Ah! sempre rendano Pompei felice, Di più quest'anima bramar non sa! E quanta verità di espressione, di rassegnazione, di sofferezza nel funoso dueto (uno dei più bei pezzi delli opera ) calla moglio Ottavia, quando la voleva trovare innocente ! Egli era davere soblimie in quegli afettuanio a pateicia momenti. Chi non ebbe la fortuna di vederlo e di sentirlo, è impessibile che possa formarenee un adogustio conoctto. Nella ratumnale stagione cantò Alabor in Grenate di Donizetti; nel 49 novembre la Nidot, o nell'inverno del 1827 il Anassilia, ambedun opere del Pacini, che obbero il più splendido incontro, e la acconda come ispirazione è una delle più felici di questo fecendo compositore. Nell'ottobre dello stesso anno cantò Gli Arabi nelle Gallie dello stesso mastro, opera serita per Milano de esgotia per la prima volta in Napoli; e nel 49 novembre rappresentò, anche del medesimo autore, Marpheria Regiona Eligabiltero.

Per la gala del 1º gennajo 1828, che fu la prima rappresentazione dell'Esule di Roma del Donizetti, egli si mostrò stupendo, inarrivabile nel personaggio di Murena: l'Adelaide Tosi , Bernardo Winter e Benedetti fecero benissimo la cernice del quadro. Questo fu il primo gradino che aprì al maestro di Bergamo le porte del tempio della gloria. Al successo di quest'opera, che fu veramente splendidissimo, contribul non poco Luigi Lablache, che nel terzetto del primo atto seppe tanto sublimar la sua parte, da spingere il pubblico più che all' entusiasmo, al delirio. Questo terzetto, superiore ad ogni elogio, che sotto tutt'i rapporti è una delle più spontaneo ispirazioni del Donizetti, da non dirsi secondo al sestetto della Lucia, al quartetto della Parisina, al finale del Poliuto, a quello dell'Anna Bolena ec., non poteva avere più fedele, vero e sapiente interprete che Luigi Lablache. Egli seppe talmente trasfondersi, immedesimarsi nel personaggio del protagonista e cavarne tanto portentoso effetto, che niuno dopo di lui potè uguagliarlo. Era veramente grande in quei suci accenti sommessi ed interretti, con quel volto turbato e contraffatto, quei capelli sconvolti e sollevati sulla fronte, quell'agitata e vacillante destra disstessa al tradito Settimio, quel tremito dell'iniero corpo: era tale una manifestazione di rimorso, di duolo, di pentimento e di tutta l'affancosa guerra da cui veniva travagliato l'animo del persosaggio, che in coloro che quisi l'ufireno e il videro, se grande fu la commozione, incancellabile è la ricordanza che ne serbano.

Nel 12 gennajo 1829 cantò Il Paria dello stesso Donizetti; e nella quaresima il Saul del maestro Vaccai ed il nuovo Mosè di Rossini. Nell'aprile fu invitato in Parma per l'apertura di quel ducal Teatro, e vi esordi nella Zaira di Bellini; e quantunque l'opera avesse avuto mediocre successo, pure il Lablache nella parte di Orosmane si mostrò degno dell'alta riputazione che godeva. Dopo la stagione di Parma ritornò in Napoli, e si riprodusse al Real Teatro del Fondo nella farsa Il Giovedi Grasso di Donizetti. Nel 10 agosto cantò in San Carlo la Teresa Navagero del maestro Guglielmi; nell'autunno la Didone Abbandonata di Mercadante, e poi L'Orfano della Selva del maestro Carlo Coccia. Nel 19 novembre cantò Il Contestabile di Chester di Pacini. Nel carnevale del 1830 rappresentò al Real Teatro del Fondo la farsa I Pazzi per progetto del Donizetti, e nella quaresima vegnente Il Diluvio Universale dello stesso autore.

Immediatamente dopo si recò a Parigi seriturato per ciarre al Testro dell'Opera Italiano, oce confil il da novembre, e si fece ammirare come attore per l'inegeno fiessibile cej si pigeza nello sillo buffo e nol serio, e come cantente per la potenza incomparabile del suo organo, per la forza dell'esecucione, o per la perfezione della sua intelligenza musicale; e veramente fu giudicato gran comico nel Gerosimo del Martinonio segerta, nel Sorarle Immagiarzio, nella Serva Padrono, nel Figuro del Berbiere e nel Loproca del Gerosimo del Martinonio segerta, retratturista tella Processa d'ur'oppra seria, nelle Canatrici Villane, e quando rapprescatava la parte del Dandiai o i altra del Barone di Monte

Fiaseone nella Cencrentola. In tutte queste opere ch'egli esegui in Parigi nel giro di quasi due anni, ebbe il più splendido successo, e maggiore di tutti gli altri del suo tempo, veniva universalmente proclamato il Re della seena.

Ritornato in Nanoli nell'estate del 1832, dedicossi allo studio dell' Anna Bolena, che si rappresento nel Teatro S. Carlo per la gala del 6 luglio. Nell'autunno cantò la Sancia dello stesso autore e la cantata di Pacini Il Felice imeneo. Ai 12 gennajo 1833 canto nella nuova overa dello stesso Pacini Gli Eleczii: nella quaresima al Real Teatro del Fondo in quella del maestro Cordella Il Marito disperato; e nella primavera nel Guglielmo Tell di Rossini, che per la prima volta si era dato in Parigi nel 1828. Nel 30 maggio canto il Ferdinando di Valenza, e poi L'Assedio di Messina del Pacini: nell'estate la Bianca di Belmonte di Genoves; e nell'autunno la bella opera di Hérold, Zampa, al Real Teatro del Fondo. Nel 12 gennajo del 1834 prese parte alla Cantata che il maestro Mandanici serisse per S. Carlo nella ricorrenza della gala, e nell'inverno fu protagonista nella nuova opera del Coccia La Figlia dell'Arciere. Subentrata l'impresa della Società d'industric e belle arti, su scritturato immantinente il Lablache e comparve nella primavera al Real Teatro del Fondo con L'Elisir d'Amore di Donizetti. Per la gala del 30 maggio cantò nei Normanni a Parigi del Mercadante, e poi allo stesso S. Carlo nel Don Giovanni del Mozart, rappresentando la parte di Leporello con la Ungher (D. Anna), la Del Sere (D. Elvira), la Tacchinardi Persiani ( Zerlina ), Salvi ( Don Ottavio ), Cresci (D. Giovanni) e Costantini (Masetto). In tutte le sopraccennate opere ebbe sempre le più lusinghiere ed entusiastiche ovazioni. Era quasi una vera festa di famiglia pel pubblico napoletano il veder Lablache sulle scene di S. Carlo e del Fondo. Colla sua sola presenza egli infondeva la gaiezza, il brio, il buon umore, ed elettrizzava i suoi cari compatrioti, ch'eran felici di trascorrere una piacevole serata ad udirlo, ad ammirarlo, ad applandirlo sempre.

Desiderato e richiamato in Parigi, vi si recò nello scorcio del 1834, e vi giunse in tempo per cominciare le pruove dei Puritani di Bellini, che per lui composto aveva espressamente la parte di Giorgio. Per non ripetere sempre le stesse frasi, non diciamo come anche in quest'opera e nelle altre susseguenti venisse acclamato e festeggiato: ormai tutti lo sanno. Dopo cantò nel Marino Falliero del Donizetti, ed in fine ne' Briganti di Mercadante, opere scritte appositamente per quel Teatro Italiano, e la prima nella stessa stagione, ma che dono i Puritani non ottennero che un successo di semplice stima, quantunque contenessero bellissimi pezzi e magistralmente elaborati.

Dopo trascorso l'inverno in Parigi in mezzo alle ovazioni generali, recossi a Londra per cantare nell'estiva stagione. L'entusiasmo che colà produsse fu un vero entusiasmo inglese. che tanto è maggiore in quel popolo, per quanto minore è l'attitudine che possiede per la musica. La sua colossale voce sulle scene di Londra svegliava la naturale freddezza dei figli d' Albione e gli entusiasmava. Forse non applaudivano per convincimento, ma per quel profondo rispetto per le arti e per la scienza che sventuratamente manca a molti altri popoli, e a noi per primi. Gl'Italiani applaudono per sentimento e con trasporto, i Francesi per diletto o per moda, i Tedeschi per culto, perche per loro la musica è una religione; ma gl'Inglesi applaudono perchè si credono nel dovere di applaudire a quello che tutti i pubblici applaudono ed encomiano, perchè non si possa mai dire che un inglese si opponga alla pubblica opinione. Ed a questo proposito non si può fare a meno di ripetere ciò che all'occorrenza spesso con la sua naturale lepidezza lo stesso Lablache dilettavasi di narrare: « Gl'Inglesi (è egli che parla) per la maggior « parte recandosi in teatro dopo il pranzo, sono piuttosto

- « ilari anzi che no. In generale essi poco amano la mu-
- « sica, ed i moltissimi non comprendono la lingua italiana:
- « pur nondimeno vogliono l'opera italiana, e tutti corrono

« seralmente a popolar la sala di quel teatro. Come dice-- va l'inimitabile nostro buffo napoletano Casacciello, che « la musica è bella e fa dormire, si avverava spesso quea sto caso con quei bravi isolani della platea di Londra, che « senza volerlo , profondamente si addormivano. Quando io - dal nalcoscenico avvertiva ch'erano bene assonnati, allora a davo fuori quattro cannonate della mia voce, e svegliavo a tutti. Essi, niù sorpresi dal mio vocione che dilettati dal « mio canto, mi applaudivano freneticamente, ed il più delle « volte con urli da impaurire dimandavano il bis del pez-« zo , che , perchè immersi nel sonno , non avevano punto " inteso. Dono di che, a dire il vero, io cantava di molto « buona voglia, perchè vedevo che stavano svegliati a sen-« tirmi.» Terminata la stagione teatrale si recava nei così detti Festivals delle grandi città di provincia dei tre regni uniti, e guadagnava somme quasi favolose. Incantata delle pregevoli qualità di questo sommo artista, la regina Vittoria (musicista hors ligne) lo invitava nei concerti che dava di giorno, e nelle sue intime serate musicali, anche perchè prima di ascendere al trono era stato il suo maestro di canto. Avvenuto il suo matrimonio col Principe Alberto, divenne allieva dell'egregio maestro Michele Costa , come è riferito nella biografia di costui. Per molti anni Lablache passava così le stagioni nell'estasi inebriante di sempre nuovi e meritati trionfi. L'inverno a Parigi, l'estate in Londra, e dall'agosto in poi, che la stagione teatrale terminava in questa città, faceva il giro delle provincie inglesi, ricevendo spontance ed unanimi acclamazioni da per ogni dove.

Egli fu grande ed ammirevole nell'arte sua, chè senza mai dare in verun eccesso, ef ra justie anturnil limit di essa apaziandesi e contenendosi, seppe produrre belli e siupendi effetti, riscotendo un numero infinito di applausi e di corea sopra i più grandi teatri musicati di Europa. Pu il vero interpetre della musica di Rossini, il più degno suo rappreestanta, e fra la natura di questi duo grandi e sublimi ingegni, che mai non andranno indivisi, si osserva una notevolecontemperanza.

Immenso egli si mostrò nella piccola parte del padre nell'Otello, che espressa da lui, diveniva tanto grande che forse nè anche lo stesso Rossini l'aveva così altamente concepita. Nel momento che malediceva la figlia Desdemona. chi non vide e non intese Lablache, non può formarsi un' idea della sua grandezza artistica. Questo gran finale. che può dirsi il finale della maledizione, cantato da lui e dalla Malibran, bastava di per se solo a dare un'idea adeguata. di quel grado di sublimità cui può giungere la musica quando nella rappresentazione il capolavoro è affidato ad artisti la cui anima privilegiata sa compenetrarsi del sentimento dell'autore. Nell'opera musicale la rappresentazione è la forma plastica, che deve rivestire non solo il concetto dell'artista creatore, ma come una seconda veste ancora la forma musicale; è quindi parte integrante del componimento, il quale sarà tanto più consistente con l'ideale dell'autore, quanto più in ogni sua parte sarà vicino alla perfezione

Lablache si mostrò serprendente nell'ultima creazione del Ressini, il Gagliciano Tell, commendo e scotendo i petti di quanti stavano ad ascoltarlo. Vero più che credibile, l'imperio che sugli astanti escretiava e anju che potente, irresistable. Na solo questo emanava dall'oloquenza posta nel significare le melodie e le locuzioni, ma dal volto, dagli atti e dalle movenze tutte della persona. Egli raggionze il punto più culminante e perfetto della tragica rappresentazione musicale mol Capificimo Tell, opera in cui tutti gli affetti del poema furono col maggior vigore ed ampiezza ed eccellenza di forma significati; poera in cui le conditioni melodrammatiche ebbero la loro piena esplicazione, quale richieder si poteva du sur'atte l'incia, siccome la musica veramente de essenzialmente deve considerarsi, quando non si voglia sconoscerla vo flastarlo, negrodo all'ideale sua bellerza, che merge dall'i-

deale sostanza di lei, l'indipendente sua qualità e potenza. Per altre opere di anteriore maniera, il Rossini aveva avuto nel Lablache il suo interpetre ; non l'ebbe in Francia per quelle dell'ultima sua maniera, e ritrovollo solamente alforche il Guglielmo Tell, rappresentato in Italia, ebbe a protagonista il nostro cantore. Valoroso nelle altre musiche, sommo si appalesò in questa, dove il duplice affetto con egual forza egli espresse. Da maschia dualità di sentimenti fu ivi compreso, sendochè all'amore della patria seppe con tanta intensità la paterna tenerezza mescere, che fu capace di ridestare in altrni vivamente queste due diverse passioni che significar doveva. Il suo genio, la sua arte, il suo spontaneo e caldo immaginare, tutto ivi trovò il più gran campo a spaziarsi, ed egli maggiormente ivi sfavillò fra quegli alti concetti e fra quelle fattezze derivanti dall'intiera pienezza dei mezzi moltiplici e svariati dell'arte.

Nell' Errico VIII dell'Anna Bolena egli mostrava energia di azione e grande intelligenza. Chi non trovava nelle maschie e riposate inflessioni della sua voce e non leggeva nel suo aspetto altero e nella sua fronte severissima la tenacità immutabile ed il vigor di volontà che si accomiava alla forza dei succedentisi desiderii del sire inglese?.. L'accento della voce e la fiera dignità e maestà della persona equalmente dicevano che colui che si aggirava per la scena era l'ottavo Errico; nè starò a ricordare con quanta grandiosità tonasse la sua voce dal fondo del proscenio, quando, aprendosi le cortine, egli appariva pronunziando le parole Destre armate in queste porte, In mia reggia nudi acciar! ed allorchè con ippoerita tranquillità chiamava testimone l'intero regno dell'infedeltà di Anna Bolena; nè l'accento maraviglioso di quelle altre Tace ognuno e ognun tremante co... e l'ironico disprezzo nella stretta del gran terzetto Salirà d'Inghilterra sul trono Altra donna più degna d'affetto ec., che era cosa pur tanto solenne e degna di eterna ricordanza. Donizetti, parlando della sua Anna Bolena, diceva che ove

a lui stesso fossero stati concessi i mezzi vocali di Lablache, non era certo se avrebbe potuto aggiungero al pari di lui coll'esecuzione un'altrettale vita al suo componimento. Più che tutto un plauso europeo o mondiale, valeva questa laude dell'illustre messtro di Bergumo.

Grandioso egli era nell'Orvesso della Norsa, quando matratta imata da quella fata polanta sacroduale, alla quale carto egli istano non credora, coll'ira in curro di una matione organigata ed oppressa; era immenso quando in merzo al sun Brudia intensava l'inno di guerra, e quelle profetiche parole dell'introduzione Si pariera terribite Da queste quere o antiche ec: e nella secan finale quando, intenerito dal pianto di lei, perdonava la figlia che tra il terrore e la vergona contessavagi di desser matre, era allora grando ed ammirevalo e traccinava l'intero pubblico a partecipare della sea menoione. Egli possedeva in grado eminente la potenza del sentimento drammatico, e ció che a pochi virtuosi privilegati concesso dello, il grido del corret...

I genii nelle arti non possono mai servir di modello: chi più li comprende meno l'imita. Essi concepiscono grandiosamente ed eseguono maravigliosamente. Essi stessi il più delle volte non sanno quello che si fanno, perchè una potenza superiore li guida, li domina, gl'investe. Essi sublimano la natura perchè la sollevano a quel beato mondo d'immagini e di affetti che costituisce l'anima, la fantasia dell'artista. Essi in quegli stupendi sublimi momenti d'ispirazione ci rendono gli echi ed i riflessi di una virtù superiore, ch'è qualche cosa che viene dal Cielo, e perciò quasi ci trasporta, ci rapisce al di là della terra. Definite s'è possibile l'entusiasmo, il trasporto dell'arte, ed avrete definito il genio, l'opera dell'artista. Badate però che a comprendere i genii val poco la ragione e meno le regole, può molto in vece il cuore e la fantasia; e infine, anzi che discorrere e spiegare, quel che resta a far di meglio si è l'ammirare e il tacere.

Rossini dicera sempre: « Molti cantanti dei tempi miei fue rono grandi artisti; altri sono stati sommi, ed anche inimitabili, se vuolsi, nelle loro specialità; ma i veri genii
non sono che tre: Il Papă Lubleche; il prediletto figio,
il vero Rubino del canto, il caro Don Glosso Baltista; oquell'enfent giát della patura, Maria Pelicita Melibran (1).—
Ressini non s'ingannava nei suosi giuditii: qui giudicava

E Ressini non s'ingannava nei suoi giudizu: egli giudicava da grande qual era, e dava sempre nel segno. Ritornando al nostro Lablache, egli fu sommo per ogni conto nell'arte sua. La sua nobile fisonomia, la sua alta

statura lo difendevano in certo modo dal difetto della pinguedine. Di tutti i favori gli era stata dispensatrice generosa la Provvidenza: voce bella, eguale, estesa, vigorosa, flessibile, canace del pari degli effetti più potenti e più dolci ; ingegno e gusto squisitissimo; volto prestante ed esprimente fierezza e pietà, sdegno e amore, perfidia e bontà, e quanti sentimenti diversi ed opposti si volessero. Di più le qualità del suo spirito, la sua istruzione svariata, le sue estese cognizioni nella musica, infine le sue abitudini di una società distinta ed elegante, formavano nella sua persona e nel suo ingegno l'insieme più soddisfacente che si possa incontrare nelle parti ch'egli rappresentava sulla scena. Come uomo era stimabilissimo, della più esatta probità nelle sue relazioni sociali, e lo stesso affetto per l'arte e per l'onesto l'attirava del pari. Egli insomma non era meno considerato nella vita privata, che ammirato nel teatro. Tutti questi naturali doni unico il facevano, ed unico fu; chè la natura non si piace a ripetere certi esseri così fuori degli ordinarii, e, come disse Ariosto, non si tosto ne procrea alcuno, ne manda infranta la stampa.

Nel cominciare del 1852, Lablache ricevè invito di recarsi a Pietroburgo per cantare in quell'Imperial Teatro con compensi vistosissimi. I suoi successi nella metropoli di quel vasto impero non furono meno splendidi , brillanti ed

(1) Era il suo modo di chiamare queste tre perle dell'arte musicale.

centaisatici che quelli ottenuti in Parigi, Londra, Vienna ed in tutte le grandi città d'Italia, ed a preferenza nella diletta Napoli, che qual figlio amoroso amara molto, e di egli ano si stancava mai di lodare anche artisticamente, perchè da per tutto, sempre che presentavasi l'occasione, capra quello annece e vaghe nostre canzoni popolari, e celebrava laza acara Napoli quasi sompre con quella non mai labavataza lodata aria del Fiorvanti scritta nella sun Gemille, che comincia celle parole:

Napole 'nche te veco, Voglio jettà no strillo; No vaso a pezzechillo Po subeto te do (1),

e che da lui cantata e recitata, era un vero giojello di eleganza, di grazia, di spirito comico e d'indescrivibile effetto: perchè l'ingegno ed il buon gusto avea a lui la natura donato, e per così dire infuso. La spontanea versatilità per tutti i generi di musica, se rese l'artista ottimo nel melodramma, fu causa che non inferiore si mostrasse nell'opera semiseria e nella buffa. In quest'ultima specialmente ci conviene predicarlo singolare, insuperabile. Piacevoli motti vennero da lui introdotti ed adoperati a proposito, e dove eran voluti e richiesti. Egli considerò e comprese il vero carattere da darsi all' esecuzione di questo genere di componimento, il quale, se racchiude nella parte musicale concetti di gajezza e di brio, non al certo ha per iscopo suo principale il ridicolo e le scurrilità de buffoni. Ascoltaronsi per lui con grazia e leggiadria i parlanti, ovvero quelle melodie parlanti, se così possono definirsi, mentre l'orchestra discorre coi suoi motivi; e quando una spontanea e cara

(1) Che suona in italiano:

Quando ti vedo, Napoli, Un grido vo' mandar; Ed un baciozzo a pizzico Ti veglio poi donar! cantilena era affidata al suo labbro, da questo graziosamente ed amabilmente discioglievasi; sicchè quella comica rappresentazione egli giammai obbliava nè obbliar ti faceva. Egli, unito alla celebre Giuditta Pasta ed al genio della Malibran, seppe primo in Italia ben congiungere all'arte del cantore quella dell'attore. Fu inoltre uno de principali innovatori dell'opera lirica, e porgeva a'suoi uditori inestimabile diletto, e di utile ammaestramento era a chi l'arte professava, ed in quest'arte fu pari a nessuno, soltanto a sè medesimo. Era un influsso di soavità e di grandezza canora, che dalle rive sebezie alle regioni del Tevere, dell'Arno e del Po mirabilmente si propagava. Tra i moltissimi eminenti pregi suoi, egli declamava i recitativi, e musicalmente declamavali; di talchè cagione di non poca commozione divenivano le sentite note dei recitativi di tante opere che si potrebbero citare a nobile esempio di chi li compose e di chi gli esegul (1). Chiunque si farà a leggere le pagine dello Scudo, del

Chiunque si furà a leggere le pagine dello Sculo , dei Blaze, del Fétis e del Berlioz non potrà non vedervi nettamente tratteggiata l'indole e le qualità dell'ingegno mu-

(1) Un giorno trovandomi a Parigi fui a visitarlo. Erano le 11 ore a.m. Il suo domestico, che mi vedeva spesso nella più grande intimità col suo padrone, m'introdusse senza annunziarmi nel salone, ore trovai Lablache seduto al pianoforte cantando i recitativi del Perpera, Egli nel vedermi dissemi: « Giungi a tempo, caro Florimo, wieni a sentir quali miracoli d'arte producevano que'nostri grandi · maestroni, che oggi i Vandali della musica profanamente si permettono di chiamar parrucconi.» Indi volle ch'io sedessi al pianoforte, e cominciò a cantar quei recitativi, che saranno sempre veri medelli di ben fare e frutti di gran sapere artistico finchè la musica durerà nel mondo. Sentir Lablache cantare i recitativi di Porpora era qualche cosa di davvero sorprendente, si per l'accentazione che dava alla frase musicale, e si per la forza drammatica e per l'espressione della parola. Egli per la purità della scuola vi trasportava al tempo in cui que capolavori furono scritti, e con quell'arte che eminentemente possedeva, ve li faceva gustare più che ogni altro pezzo melodico del giorno.

sicale di Luigi Lablache, del quale uomo rarissimo, tre cose son quelle che faranno andare il nome alla posterità: la sua scienza musicale, la versatilità e pieghevoltaz del suo ingegno, e la hontà del suo cuore; tre qualità che tutte insieme cooperarono a renderlo oltremodo caro a tutti e fosteggiato da ogni ordine di persone, dal popolo alla reggia.

Lablache avea acquistata una niacevolissima casa di camnagna a Maison Lafitte presso Parigi, ed ivi gustava deliziosamente i pochi momenti di riposo che liberi gli lasciavano le fatiche del teatro. Nel 1856 la sua salute cominció ad alterarsi, e nella primavera dell'anno appresso dovette recarsi a cereare qualche sollievo nelle acque di Kissingen in Baviera. L'Imperator delle Russie Alessandro II, che colà trovavasi, nominò Lablache cantante della sua camera, e gli fece rimettere col diploma una grande e bella medaglia d'oro con l'effigie di questo principe, che con un nastro azzurro (che non era il Cordone dell'ordine di S. Andrea, come scrisse il Fétis). noteva nortare appesa al collo. Quando il sommo artista sgomentato dall'idea della sua prossima fine, ricevè questo presente, sclamò con l'accento della più cupa tristezza; Cela servira à décorer mon cercueil ; e quando un giorno, arrivato in Napoli, e ch' io fui a visitarlo, volle farmi vedere l'onorificenza imperiale, ei mi ripete le medesime tristissime parole, ma accompagnate da qualche lagrima che rendeva veramente magica ed imponente quella sua patriarcale figura. Di ritorno nella sua possessione di Maison Lafitte, vi nassò i primi giorni di agosto, ed il 18 di quel mese stesso. consigliato dai medici ad abbandonar quel sito, parti subito per la volta di Napoli, onde recarsi a sperimentar l'influenza dell' aria balsamica, in quell' amena ed incantata sua villa a Posilipo; ma invece di trovare colà le migliorie ch'egli aveva sperate per la sua malandata salute. l'aria troppo viva del mare l'obbligó a lasciare subito quel luozo per rientrare in quella Napoli, dalla quale avea quasi sempre vissuto lontano, e dove era venuto solo per morire. Di-

seraziatamente il male faceva ogni giorno progressi ranidissimi. Lablache comprese che tutto era finito per lui, e dimando i soccorsi della religione. Questi gli vennero amministrati da un suo strettissimo amico, da uno dei suoi antichi compagni di arte, il quale aveva abbandonato le scene, ove nomavasi Domenico Winter, per l'altare, entrando nell'ordine dei Domenicani, dove riprese il nome dell'illustre sua famiglia Calvari. Era davvero commovente il veder que'dne teneri amici in quell'ora solenne di un'eterna separazione, in quell'addio supremo, in cui l'uno faceva sforzi di coraggio per darne allo sconfortato agonizzante, che nur fisandolo negli occhi coll'ansia della speranza, pareva attendere dai labbri snoi il segno infallibile dell'eterna salvezza. Che gara tra loro di mistici affetti. che reciproca desolazione, che straziante scena!! Essi, superiori e più grandi assai del destino che li separava per sempre, essi soli stringendosi a vicenda la mano, erano divenuti immobili, sofferenti e rassegnati. Non è forse l'ultime conforte della vita spirar tra le braccia di un caro e leale amico?...

Giorno di lutto a Napoli, all' Italia tutta, giorno metso all' Europa in di 32 gennajo 1855, ultimo di mav itta. I suoi funerali fureno senta mondiale pompa, ma moralmente ed artisticamente sontuosissimi. Tutti i musicisti di qualmaque sfora, i pocti, gli uomini di lettere, tutti gli artisti delle diverse branche, gli amici, una schiera di giorani in devuluzione che rapprecentara in nostro Callegio di Musica coi professori insegnanti avendo Mercadante alla testa, ed il popole sittaci ni folla, tenevano ditera al carro funebre, che nel più profondo, luttono silenzio, percorrendo la via Toleco, andava a depositare la sua salma al Camposanto, donde più tardi dovera essere trasportata in Francia e spellita a Maison Lefite, accanto al sepolero della sua diletta cosorte, dove aveva mostrato desiderio di dormire il sonno dell'eternità.

Amoroso marito e padre, amo teneramente la sua fami-

glia, la quale gli faceva spesso una bella e numerosa corona. Amò i suoi concittadini, che, incontrandolo sulle sponde della Senna e del Tamigi, non lo trovarono mai trasformato e camuffato di animo e di maniere. Amò principalmente i cultori delle belle arti, ai quali non vennero mai meno i consigli del buon Lablache. Nè fu negata giammai in aiuto della sventura o dell' indigenza una parte delle sue ricchezze, e più grande assai di quello che si suole attendere dalla carità di un privato; oltrechè la stessa beneficenza si vestiva in lui di quella forma che non rende grave il beneficio, ma forma uno scambio di amore fra colui che riceve e colui che dona. Quella schiettezza di modi, quella bontà di cuore che gli traspariva nella fisonomia, quella vivacità che ride in tutti i volti di questo mezzogiorno d'Italia, non l'abbandonarono mai, sebbene vivesse tanto tempo lontano da Napoli. Tra le glorie e le ricchezze modesto, fu con gli amici affettuoso e con tutti cortese. Questo che finora si è detto di Luigi Lablache non è stato forse quanto si dovrebbe, ne questi encomii renduti alla sua memoria sono maggiori del merito dell'artista. Non mancherà forse chi per contrario li giudicherà esagerati, massimamente fra coloro i quali vogliono che questo soverchio amor delle arti abbia fatto nocumento all'Italia, la quale, dicono, se dovesse morire, morrebbe di vanità artistica. Noi non vogliamo in sulla fine rattristare per nuove ragioni il nostro scritto: ma diciamo solamente che l'amor delle belle arti, se non fosse connaturale all'Italia, sarebbe un debito sacro. Le belle arti sono per essa le sole che attraverso le vicende di una vita agitata, hanno annunziato sempre le pulsazioni del suo cuore, hanno rivelato i misteri di una vita che non si è spenta e non si spegnerà così presto. E pure, chi crederebbe che nella tanto vantata enoca di progresso quelle che in essa oggi meno si hanno a cuore, si coltivano meno e pochissimo si apprezzano da coloro che siedono alla somma delle cose, sono le arti belle ?.... Si predica da ogni parte che l'Italia per reggersi, per riuscir grande, stimata,

annrezzata, non ha bisogno di compositori di musica, di cantanti, di poeti, di ballerini, di pittori, di scultori, di architetti, insomma di quella falange di cultori di quell'eterne bello, che fu pure il patrimonio de Greci, i quali lo tramandarono sino a noi, e che ogni gran nazione sarebbe altiera di averlo a suo maggiore ornamento e splendore.... ma invece ha mestieri di soldati, di cavalli, di armi di precisione, di fueili ad ago, di chassepot, di cannoni di ogni sorta. ec. Ma. con buona nace di questi declamatori, la civiltà non è mica la forza bruta e i suoi più o meno brutali trovati; c, sempre con buona pace di questi signori, ciò che altri chiama nei tempi attuali progresso e civiltà, a noi pare un ritorno alla barbarie, visto se non altro il disprezzo che molti ostentano per le arti, le quali saranno sempre, in qualunque condizione di uomini e di tempi, il più bel fiore della civiltà di un popolo. Sarà, che innamorati troppe dell'arte, e ad oltranza poi della Scuola Musicale di Napoli scome temno fa un celebre artista ce ne fece amichevole rimprovero, e da poco un gran personaggio alto locato, dirigendoci parole d'incoraggiamento pel presente libro, non mance di farci gli stessi appunti), sarà, dicevamo, che pensiam forse un po' all'antica : avremo torto, può darsi, ma..... continueremo a pensare nella stessa maniera. È il risultato delle nostre convinzioni e delle nostre inalterabili credenze.

Ora ritornando al Lablache e per conchindera, ripetiamo che egli che de nordite. La prima direnno Marchesa Brayds, e meri qualche anno dopo di lui. La seconda, educata nel già Callegia di acide de demalle, nell'editato del Genà Nuevo, seclas più tardi il velo di reliciosa. e consigliata dal rettore del Collegio di quel tempo, Gennaro Lambiano, che avera una purente monaca in Sessa, a recarsi colò piùtosto che in altro monastero per fare il suo neviziano, valocaternante via accondiscese, e depe un anno la sua professione solemizzavati colà annora. Jo canobbi da vicino quest'ambile e cara gioivintata, piena da vita, di spirite, quest'ambile e cara gioivintata, piena da vita, di spirite,

istruita, alta della statura, snella della persona, di color pinttosto bruno e con due lucentissime stelle, ch'erano i suoi begli occhi, e per di più con una voce piena di soavità, di unzione, di sentimento e di purità di espressione, che cantava come meglio non si poteva cantare... era al suo ventesimo anno! Invitato, io mi recai in Sessa in compagnia del rettore Lambiase per assistere alla sua professione, lo vidi recidere i suoi lunghi e neri canelii: tutti piangemmo a quella tenerissima e quasi lugubre funzione: ella sola rimase imperterrita, immobile: mostrava essere contenta, ma però era visibilmente commossa. Chi poteva leggere nel suo cuore? Iddio solo.... Da quel momento che si dedico all'altare , la sua bella , commovente e natetica voce non più alle profane musiche, ma alle salmodie della Chiesa fu dedicata, ed i giorni ch'essa cantava, tutta la città di Sessa accorreva al monastero per sentirla ed ammirarla. Dopo breve periodo di tempo fu nominata dal Capitele e dal veto unanime di quella comunità religiosa Abbadessa del luogo. Ella era divenuta il tutto in quel santuario della preghiera. Ogni cosa dipendeva dai cenni suoi, dalla sua suprema volontà. Ella non solo dominava nel convento, ma avea grandissimo ascendente in tutta la città di Sessa, tanto che, niuno eccettuato, tutti l'amavano, la rispettavano, e la consultavano nei loro bisogni. Dono la morte del fratello, ch'ella amava moltissimo, e che ogni volta che recavasi in Napoli non mancava mai di visitarla e di passare in Sessa qualche giorno, jo non ebbi più sue nuove. Che Dio l'abbia resa felice!

Luigi Lablache ebbe tredici figliuoli, estte maschi e sei femmine: etto selo ne rimasero per molto tempo vivi. Quei che restano si chiamano Federico, Francesca (madama Thalberg), Nicola, Errico, Domonico, Maria (madama la Barenessa Be Caters).

Pochi giorni prima della sua morte che mi recai a visitarlo, lo trovai rassegnatissimo alla sua prossima fine, e ricordo queste parole che mi disse molto commasso e cogli, cocchi pregio di la giprine - Il ciolo mi la danato lunga famiglia, ed io fui sempre felice quando mi trovara nel suo seno. Perduta la consorte, cominciò a mostrarsi di traverso la mia bomo astellia.. Ora la morte mi sarchè assai men dura e meno amara, so potessi in una sola volta benedire insieme alla mia Francesca tutti gi altri miero e dar loro l'eterno addio... Tanta gioja non mi è concessa, ... rassecsimone il territori serio della vicit !

Ebbe Luigi Lablache oporificenze e diplomi da quasi tutte le accademie musicali di Europa come socio ordinario, onorario o corrispondente. Si ha di lui un Metodo di canto. Non io, che potrei essere sospetto non ostante l'alta stima che aveva pel celebre artista e per l'incomparabile amico, ma il Fétis scrive così: a Cet ouvrage ne renond pas à ce qu'on pou-« vait attendre de l'habileté et de l'expérience de l'auteur.» E questa opinione non molto favorevole del Fétis, che sarebbe un punto nero nella gran figura dell'artista, viene in certo modo giustificata , dal perchè quando comparve alla luce un tal Metodo di canto, corse la voce che fosse parto di altro maestro, il quale avea pregato il Lablache di accettarlo come suo e pubblicarlo sotto il suo nome, onde accreditar l'onera e renderla vendibile, facendola divenir nonolare sotto l'egida del nome del grande artista. Non certo per vanità o per mal intesa ambizione di farsi credere autore, ma per bontà di cuore e per rendersi, anche prestando il suo nome, utile a chi forse aveva bisogno allora di trar profitto dal suo qualunque lavoro, vi accondiscese il Lablache. Nel fatto poi l'opera ebbe poca voga, e venne giudicata dai sapienti dell'arte siccome meritava, e forse anche con qualche severità. Il nome del vero autore restò ignoto, ed il Metodo continua a portare il nome di Luigi Lablache: condiscendenze simili, che pur hisognerebbe evitare, sono per altre sempre nocevoli all'arte

Conchiudiamo questa notizia con la bella epigrafe che il ch. Michele Baldacchini dettò pel celebre artista:

### - 2097 -

LUIGI LABLACHE SOMMO NELL'ARTE DEL CANTO E NELLE SCENICHE IMITAZIONI DELIZIÒ CON LA SUA VOCE

L' EUROPA

INTERPETRANDO EGREGIAMENTE I MODI DE' SOLENNI MAESTRI

E DILATANDO IN PIÙ AMPIO GIRO LA GLORIA MUSICALE D'ITALIA AGGIRANTESI NELLE CORTI E NELLE AULE DE GRANDI

FU DE' MISERI SOCCORRITORE PIETOSO
CARO A'PARENTI E AGLI AMICI
D' INDOLE CONVERSEVOLE
BEL PARLATORE

MORTO DI SESSANTADUE ANNI LA SUA PERDITA FU REPUTATA ACERRA

PER L'ARTE IRREPARABILE DA TUTTI COMPIANTA

SPARGETE DI FIORI IL TUMOLO
DELL'OTTIMO ARTISTA
BENEFICO

## APPENDICE

## alla precedente biografia

Parecchi e svariati aneddoti avrei dovute riferire nell'antecedente biografia; ma siccome non poteva con esattezza precisarne le varie epoche, reputo espediente migliore qui riportare insieme riuniti quelli che offrono maggiori singolarità e destano un qualche interesse.

# Incontro di Luigi Lablache con Giuseppe Napoleone

Lablache raccontava spesso che in uno dei suoi viaggi. invitato un giorno a pranzo da un alto personaggio (che ora non ricordo), ivi si trovò commensale con Giuseppe Bona-. parte, esule in quel momento, dono aver seduto sonra i troni di Napoli e di Spagna. Presentato a costui dal padron di casa, com'è di costumanza, il decaduto Re gli prodigò i più lusinghieri elogi pel suo straordinario ingegno che tanto celebre l'avea reso. Il Lablache tutto umile, e visibilmente commosso, modestamente così risposegli : Debbo alla M. V., o Sire, ed al vostro ben formato cuore quel poco che io sono, ed il posto che occupo nell'arte musicale. Il Principe, sorpreso, ne chiese la spiegazione, e l'altro brevemente esposegli quanto era avvenuto di triste nella sua famiglia, e come avesse ottenuto un posto gratuito dal già re di Napoli nel Conservatorio della Pietà dei Turchini, ov'ebbe agio di studiare profondamente la musica e divenire quale ora il mondo lo stimava. Ricordò pure al Principe come una simile grazia fosse stata da lui concessa alla sua orfana sorellina, Adelaide, nel Collegio di Musica delle Donzelle, e finì col dire come i Lablache sentivano non solo il dovere . ma altreal il bisegno di conservare eterna gratituline alla finniglia del Bonaparte. Giuseppe se ne compiaçue messione, e leuteois dal suo posto, andò incontro all'artista per istringegril la mano, aggiugnado: V: Vi ringrazio di autrispergil la mano, aggiugnado: V: Vi ringrazio di autrispergil la maricchire la glori di quel passe, posto e contribuire a di arricchire la glori di quel passe, posto es suoi fasti seriverà certamente il nome di Luigi Lablocke.Tratta et delicato del principe venne enconiato ed elogico della acetta compagnia coli radunta, e passato, pai nel dominio del pubblico, fia da tutti applaudito.

### Le Tabacchiere.

Luigi Lablache aveva, come tutti sapevano, una passione per le tabacchiere così smodata, che poteva chiamarsi una mania. Tra le molte ricevute in dono dai sovrani, da altissimi personaggi e dagli amici, nonchè comprate da lui, vi era la ricchissima che ultima acquistò in Russia del valore di 15,000 franchi, e con questa aveva portata la cifra al numero di 366, quanti sono i giorni dell'anno bisestile, sicchè si dilettava di usarne una per ogni giorno. Tra le sue piacevoli occupazioni vi era quella di mostrare quell'unica e famosa raccolta agli amici che andavano a visitarlo, non lasciando, con quell'amena facilità di parlare che tanto lo distingueva, di fare i debiti comenti sulla provenienza e valore delle medesime, e conchiudeva col dire che le più ricche le aveva destinate per servirsene nei giorni più solenni dell'anno, nelle gale dei sovrani che gliele avevan donate e nelle feste di sua famiglia. Questa celebre, svariata e bizzarra collezione fu venduta dopo la sua morte, perchè molti erano gli eredi, e niun di essi voleva accettarla, per non tenere un capitale morto ed infruttuoso. Ma i suoi figli ne conservano molte e delle più belle, e come oggetti d'arte e come cara ricordanza dell'amato lor genitore.

Digitized by Goog

### Il Cieco sonator di violino

La graziosissima leggenda che un tempo riportarono molti giornali, e che ancora da tutti si racconta, è la seguente. Sebbene noi non ne garentiamo l'autenticità, pure troyandola consentanea alla natura di Lablache, alla sua indole benevola, alle sue tendenze a soccorrere i bisognosi, crediamo che, quantunque potesse non essere accaduta, noteva benissimo esserlo stato, tenendo presente l'uomo a cui si vuole addebitarla, filantropo, compassionevole e dotato dalla natura del più buon cuore del mondo. Ecco l'aneddoto. In una delle volte nelle quali il Lablache trovavasi a Parigi, accadde un giorno che traversando per una via, vide, guidato da una cenciosa bambina, un povero vecchio cieco, che si affaticava a strimpellare sul violino aspri accordi, note male intonate, mal connesse tra loro, ed eseguite il più malamente che immaginar si possa, cantando in pari tempo con quella voce che avea. e tutto per guadagnar qualche danaro onde sostentare la vita. Cessata la canzone e girato il cappello per la cerca, si vide, secondo il solito, quasi tutto sparire l'uditorio, e produrre appena qualche soldo. Allora Lablache, impietosito dal miserando stato che appariva dal volto e dalle vestimenta di quel povero uomo, mosso da compassione e da quell'istinto benefico che non lo abbandonava mai , si accosta al cieco. gli prendo il violino di mano e si pone in quello stesso posto a sonare. Chi non conosceva Lablache a Parigi ?.... Allora l' uditorio cambiò di aspetto. La folla della gente, anche delle persone di riguardo, in un momento si stivò attorno a lui, tutti dimandandosi a vicenda: È Lablache che suona? Questa voce come una scintilla elettrica si sparse per le vie adiacenti. Le carrozze l'una dono l'altra si fermavano, tanto che ostruivano le quattro vie che in quel sito s'increcicchiavano, di guisa che il transito si era reso impossibile. Indi, quando vide il suo pubblico cresciuto a dismisura, cominciò a cantare delle canzoni napoletane; allora gli evviva. gli applausi, le festevoli grida andarono alle stelle. Egli tutto commosso tolse il cappello al cieco , cominciando a girare intorno per la cerca, dimandando con cortesi e dignitosi modi un soccorso per quel povero infelice. Non vi fu un solo, tra quella moltitudine di gente, che si mostrasse restio a quel grazioso invito; tutti versarono nel cappello del novero una moneta. L'introito fu vistosissimo, ed i giornali di quel tempo portarono la cifra a parecchie centinaia di franchi. Il misero cieco stempravasi in lagrime, benedicendo il suo benefattore, il suo angelo tutelare. Il pubblico, soddisfatto di quella patetica ed interessante scena, applaudiva l'eroe che l'avea sì bene rappresentata; e Lablache dopo aver restituito al cieco il suo cappello ricco dell'ubertosa carità che chi sa quanti giorni di buona vita gli procacciava, con quella sua faccia gioviale, col sorriso sulle labbra, con la soddisfazione nel cuore, contento e felice di aver bene adoperato il suo tempo a vantaggio del misero cieco che affidò alla tutela di onesti vicini, se la svigno, onde dar fine alle ovazioni che divenivano sempre più clamorose e crescenti.

Quest'aventura fu, in hellissime ottave vernacole napoletane, descritta dal nostro lepido poeta Giulio Genoino, sotto il titolo: Ottaverio ncoppa (sopra) a na caretà pe mmuseca; e stampata nel Poliorama Pittoresco, anno 1.º, con l'analoga figura.

# Le Camelie di D. Pasquale.

Quando, nel 1844, rappresentosi per la prima volta a Parigi una delle tante per le di devicioso osrigno donicittino, qual è il Den Pasquale, il Labhache, col nen-market, co'capelli biondi, con gli stivali inverniciati, con una camelia all'occhiello della bottoniera, con quel suo spirito e quella voce, udl gridi di evivia usciti da leggiadre bocche, vide candide mani fargii funeso. Le più helle signore poi displutatansi fra loro il piacere di provvedere d'una camelia l'occhiello della bottoniera del grande artista.

Una sera fra le altre fecesi innanzi al portiere del Teatro Italiano un uomo assai bene in arnese, e consegnò per D. Pasquale una scatola, assicurata all'estremità con sigilli a ceralacca, rappresentanti una camelia sormontata da una corona comitale. Il Lablache aperse la scatola con tanto gusto disposta, e videvi una camelia messa con molto garbo sopra un letto di bambagia. Era quel fiore di straordinaria bellezza: stava sostituito al gambo vero uno artificiale, ed era di squisito lavorio di oro; le foglie erano di velluto, ma imitate così bene, che l'arte avanzava la natura. Da quella sera in poi sempre fugli inviata una camelia affatto simile. Persistenza amabile cotanto doveva naturalmente eccitare la curiosità del Lablache, Affaccendato a chiarire la verità, munissi d'un occhialetto, e il pubblico se lo godeva, senza che nessuno avesse pensato esser quell'occhialetto un espediente di D. Pasquale per iscoprire la sconosciuta che inviava con tanta assiduità il prezioso fiore.

Il numero t5 dei primi palchetti espitava egni sera una giovane signora dei acpelli biodi inacellati, dagli occhi cerulci, sempre vestita di bianco. A furia di volersi persuadere che i fiori procedorano da quella giovane signora. Di Pasquale se ne persuase compiutamente, comunque cercasse indarno, nel nuzzolino che la hellissima donna depositava ul parapetto del palco, una parente della camelia quasi favolosa, battezzata da botanici per la Grande Federica, che egli ricevera ogni sera. Il mazcolino de fiori favoriti alla signora bionda era sempre composto di rose e di violette di autora.

Tentò D. Pasquale allora di far parlare quel messo che presentavagli il dono; ma ogni sera vedeva un nuovo inviato, il quale alle insidiatrici sue domande rispondeva con un'incenua imporanza.

Una sera D. Pasquale presentossi sulla scena senza il

solito fare ; tutti si accorsero dalla ma preoccupazione coni ci corresse instilinento dietro a qualcho apparenza di gierza. L'attribuirono alla perdita della decrazione forita, e partetipareos alla mestita di D. Pasquale. Ma la scena di corea complicaria ancord i più Quando usel sul processio Ernesto nipote di D. Pasquale, foce vedero alla bottoniera del proprio abbio a tenunici che bitulmente cravara il neumarkat dello zio. Stava per manearo a D. Pasquale la voce, na il ciclo non consenti che al brutto accidente conturbasse la carriera all'egregio cantante. In onta alla sua mozione, D. Pasquale trovo hoto potenti e deliziese. Andava intanto interregando con gli occhi Ernesto, promettendesi forne di monearda niti tutti.

Rientrati gli artisti selle quinte, il vecchio dimanda con viractià la sua camelia. — La vostra camelia, rispende il maligno tenore, è mia. La vostra bella incegnita ha finalmente fatto giustizia ai tenori, o n'ero ormati tempo, perochè ervamo gli acduti in discredito, grazie alla preferenza pe bassi. Ecco la scatola consacrata, ed eccori il mio nome estito dalla mano medesima cho un di serivava il vistro.

D. Pasquale era rimasto mutolo, annichilito alla vista del nome del suo rivale; ma Ernesto, temendo qualche geloso dissidio fra loro due, tolse il fiore dal proprio occhiello, poselo in quello dell'amico e disparve.

D. Pasquale frattanto torno fuori. Sorpresa novella del pubblico! — Egli avea riconquistata la sua preziosa camelia, e questa circostanza diè subito vita ad un mondo di, chiacchiere.

Ma ecco ora tutto bello e spiegato.

La contessa M. avea un affetto particolare pel più grosso ingegno del Teatro Italiano. In contrassegno di sua ammirazione segreta, divisò d'inviargli ogni sera un fiore, compimento obbligato d'una parte ch' egli rappresentava sì benePer le prime sette rappresentavio il a camelia gli fa religiosamente consegnata; un nell'ottava era passata in altro abito.

Dortasi accusare la contessa d'incostanza? Tutto al contrario. La camelia in quistione era eggi sera nifidata ad una cameriera, brunctta assai sveglia, la qualo incaricavasi di trovare un messaggiero o abbastanza science o abbastanza fedelo per conservare l'importantés secretes. Una sera però alla cameriera parve che la contessa avesse già fisto abbastanza per D. Pasquale, o che fosse ingiusta a riguardo di Erresta. La bruncta vivace e stordita frepenenta il Teatro Daliano con assiduità pari a quella della sua padrona, stando per altro più nalto di lei, ci il bellissimo Erresto facevale girare il capo. Senza farno parola con chicchessia, sostitul il nome di Ernesto a quello di D. Pasquale, e ced quegli rieevette la scatola, c si fe' bello della camelia destinata per l'altro.

## L'udienza reale a Capodimonte

Figuriamoci in una ruggia, anzi nella più adorna e dinata stanza, tutta capolavori di arte, specchi e tagliori, un sovrano in carne ed ossa, che degnisi di giorno ricovere a una ad una, o poche accette visitis perviamente autorizzate, o suppliche recate dal petento in persona. Ne sarà difficie ideare la secona in che l'andedoto si svulge, poichè eccociverso il 8834 al palazzo reale di Capodimonte; Perdinando III vi dà ndienza, ed uno de suoi preferiti scarrazza ne vestiboli, munito di speciale invito assai lusinghiero. Gii è ti postro Luigi Labalca, che il fi re dello Due Sicilie notoriamente prediligeva, e col quale dilettavasi anzi di conversare amenamente, e in veranezo alla volte.

Giunto nell'anticamera, Lablache si avvede che moltissimi sono gli eletti e che molti lo han preceduto: egli prova come un disingano, e a malincuore rassegnasi, pensando all'inevitabile perdita di tempo, e sta fermo in piedi presso la porta che metto negli appartamenti, e novera quanti sieno i più fortunati, ai quali, perchè iscritti prima di loi con numero d'ordine dall'usciere maggiore, sarà dato accesso con precedenza. Preoccupato, insomma, se non anco momentaneamente nervoso, non osserva nemmeno se colore appunto cui guarda egli così accigliato e sopra pensiero, stieno o no a cano sennerio.

Ma l'ussiere maggiore, che ben sapea chi potesse meritare un turno di favore e meglio fosso nelle simpatie di Ferdinando, aveva in quel mentre presi ordini speciali, sicché l'aspettaliva del nostro cree fu tutt'altro che lunga. A un trattos schiudesi la porta, e l'usciere maggiore, inevrtendo l'ordine degli iscritti, chiama ad alta voce: « il signor Luigi Lablache! »

Surpreso questi dell'onor grando, e serenatosi in valoc come pob nella fretta pura taturale, e composta ad sulico sorriso la bocca pur ora chiusa da fremiti mal repressi, stende la mano alla sodia più vicina, da di piglio al cappello che su questa era posta, o s'avvia; e oltrepassato l'uscio, che gli è tosto serrato allo spalle da'lacchè di servizio, presentasi, inchianado il re.

Ohima! Al solo wedere l'imparegation artista, come mai corrispose il re a quetes saluto rispettossismo? Con un'immens, lunga, emerica risata... Pevero Labbache! Che gir erd dunque accadinto? E perché al mortificante accegiognaz. Anzichò aver al indagare la cagione el a trovaro una qual-siasi argaria pallitaria e lejdia improvisata in dialetto, mon varrebb' egli peter in quell'attimo, senza fiatar verbo, sprefiontes estetter?

Eppure Lablache non solo bastò al cimento in che ponealo così l'augustissima presenza, ma lo superò con quel sangue freddo che le difficoltà supreme somministrano alle tempre clettissime, con quella presenza di spirito che tanto fra tutti lo contraddistingueva qual napoletano, se non vogliam dire qual uomo di genio o poco meno.

Risultatogli dunque inesplicabile a bella prima quello scroscio d'ilarità, e data issofatto una furtiva sbirciata ad uno degli specchi, Lablache si accorge d'una fatalità che quando gli si accordava il parso lo ha incolto, facendolo reo della più fingranto lesa etichetts..... sul capo Lablache avera il proprio suo cappello, che non avea pur pensato a toglica in anticamera, e in mano recavasi un altro cappello, inconsapevolmente sottratto ad uno qualsiasi dei privilegiati che erano ammessi in quel giroro all'utilenza.

— s Scusi, Maestà (dice allora Lablache, inchinandosi più di prima, e mostrando questa volta in ciascuna delle sue mani un cappello, con un ineffabile sorriso, che aveva insieme un non so che d'ameno e di contrilo), scusi, se può: troppo poca testa, certo, per due cappelli!... »

### Lablache scambiato per un celebre nano.

Chi non ricorda o non ha inteso a parlare del minuscolo nano di America, Tom Pouce, che viaggiava son pochi anni le città grandi e visitava le corti sovrane d'Eurona? Abitava egli in Parigi al tempo del fattarello che qui riferiamo, via Taithout num. 16 1º piano, e vi dava di sè, ne teatri e nelle aule, affollatissime esibizioni. Il 2º niano della casa medesima era occupato da Luigi Lablache e dalla sua famiglia. Un bel mattino si nicchia all'uscio dell'immertale artista napoletano: era un inglese fanatico di curiosità ed eccentrico fra tutti, il quale informatosi dell'indirizzo del nano e sbagliato il piano, con la massima disinveltura chiese, mentre gli si apriva: "Le général Tom Pouce? " -- Come a rendere vieppiù comico l'equivoco, e per mera avventura. Lablache, il quale aspettava l'arrivo di uno dei figli, che era quel giorno inesatto all'ora di colezione, passava per l'anticamera mentre si sonava il campanello, e in veste da camera aveva aperto egli stesso all'inglese ...

Un'idea strambissima; si affaccia come lampo alla mente di Lablache, così interrogato ad hominem, e lo tenta, e lo risolve a farsi giuoco dell'ameno interrogatore... — Le général Tom Pouce, c'est moi, » risponde imperterrite e sorridente il colosso de cantanti, con quella stentorea voce di basso profondo, che non fu, non è, nè forse mai sarà, come tomantissimo volume, uguagliata; ed introduce affabilmente l'inclese, e el ifa el inonei del salotte.

Stralunato, l'ospite siede e discorre, non credendo agli occhi suoi, e finalmente arrischiasi ad accennare le sue meraviglio, nel vedere l'omuscolo quindicenne di oltrocecano così trasformato in più che mature emulo del gigante Golia.

E Lablache, sempre senza dipartirsi da una perfetta serenità cortese, risponde allora, dimandando garbatamente permesso di restituire la visita sin dall'indomani:

— a Oui, en effet, je no songonis pas à l'étonnement que vous éprouvez, lorsque vous avez ici sous vos yeux le général Tom Pouce en personne, qui a l'honneur de vous parler; mais sachez, mylord, que, lorsque je suis chez moi, je me mets à mon aise."

# Lablache, la Regina Vittoria e l'Imperatore Alessandro

Er giù inoltrata la state del 1858, ed il Labbache avec compiuto la stajone al Teatro della Regina. Avez, giusta il consueto, eseguito le opere sue più fortemente dilette, ne manoè con tanti hassi di eseguiro la parte di Bablassarre nella Fenerita (che orrore! oggi i bassi di cartello la rintatano), e non volte seguiro la compagnia nelle peregriazioni che, come è costume, gli artisti dei due principali teatri imprendono per le provincie. Il Labbache andossene per un pi di tempo ne dintorin di Londra, a Chelses, che ben può dirisi aggregata alla capitale, perchè gli estrendo la consulta dell'esercito di terra, il Collegio di 1200 figli di soblati educati a spese dello stato, il ricchissimo Orto botanico della Saccietà farmaceutica di Londra, o l'Indecheng dove travansi le aranciere di Lorndra, o l'Indecheng dove travansi le aranciere di Lorndra, o l'Indecheng dove travansi le aranciere di Lorndra Londigies in cui crescono le

piante più rare de più caldi climi del monde e i frutti più equisiti. Colò duoque dimorà alem po d'i tempo, cultandesi nel delce far niente. Or mentre un giorno passeggiara, escretò da lungi venire un cocchio ricchissimo, ma non ci foce molto caso e trasso ditre. Parò fa grandemente sorpreso di 11 a poes, chè quando fa molto più presso, in quella carrozza vide la Regina, che chiamello, dopa avere fato far brevo sosta al cocchio. Gli disso esser soppesa di vederlo colò, e dimandogli se fosse deliberato di rimanersi a Lendra. Egli risposolo francamento che tutte le delizie di quel sito non poterangli fare obbiare l'incantevole e delizieso Napoli sua, e che null'altra ambicione aven fuori quella di trascorrere nella sua patria il resto dei suoi giorni.

In Kissingen poi occorsegli quanto appresso. Lablache trovavasi um autitani nifia coggi altri ia carrezza, aspetando la volta sua per entrare nello stabilimente de lagnit. In persona collessandro II, che passeggivas per quei luoghi, gli et avricirò e graziosamente lo salutò. Lablache sulto si mosso per discendere e dandrea a lui, mai isovrano sapendolo infermo e sofferonto, l'obbligò a star ferso, ed appoggiato allo sportello della sua vettura, reabt per molto tempo ad intrattenersi con esso lui in piacevale conversa-ione. Tutti i passanti si fernavano, e micrano non senza piacero, como anche i coronati sanno rendere omaggio ai grandi ingegni.

## BAFFAELE MIBATE

Raffaele Mirate nacque in Napoli il 3 settembre 1815 da Salvatore, agiato negoziante di spiriti, e da Giuseppina Maria de Luca. Pin da fanciullo dimostro un' attitudine fuor del comune per la musica; ed il padre, scorgendo che il figlio aveva una preferenza per il violino, lo mise sotto la direzione del valente Domenico Carabella, che coi sani principii della buona scuola ch'egli maestrevolmente possedeva. cominciò ad istruire il giovinetto sì nei rudimenti della musica come ne'nrimordii del violino. Dalle private lezioni passò all'insegnamento del Real Collegio di S. Pietro a Maiella. eve fu ammesso come alunno a pagamento il 2 dicembre 1826. e sotto lo stesso Carabella, che ivi era professore titelare, continuò cen tanto fervore i suoi ben cominciati studii e ne trasse tanto profitto, che in men di un anno venne nominate maestrino. Ebbe noi l'agio di estendere la sua applicazione quasi ad ogni ramo delle musiche discipline, tanto che nervenuto agli anni quindici, veniva destinato a sopravvegliare all'istruzione degli altri alunni a lui inferiori nel merito. Progredendo sempre più nello studio del suo favorito strumento, daya le niù belle speranze di poter divenire un giorno un granconcertista. Natura avealo però dotato di una voce di soprano limpida, argentina, intonata, estesa, che avvertita dai compagni, nell'esecuzione di alcuni cori che il Collegio in certe tali occasioni dell'anno eseguiva nella sua Chiesa, incantava e sorprendeva tutti, di modo che venutone a cognizione il direttere della scuola di canto cav. Girolamo Crescentini, le fece a se chiamare, e con que gentili modi che con tutti praticar solea , pregè il giovinetto di fargli sentire la sua voce, e cost questi ebbe agio di spiegare quel tesoretto che molti ignoravano. A partire da questo punto cominciò a formarsi il primo anello di quella gloriosa catena che poi a mano a mano fece salire il nostro Mirate ad alta rinomanza.

Crescentini, che rimase davvero stupefatto, com'egli stesso raccontava di poi, dalla giusteza, astensione, paranenità e volume di quella vece di spiccato soprano che poteva chiamarsi veramente eccezionale, credè per fermo che il Miratte si trovasse nella stessa di lui condizione di evirato, e potesse hemissimo un giorno divenire il suo legittivato, e potesse hemissimo un giorno divenire il suo legitti-

me successore, e di ciò tenutogli discorso, fu costretto il giovinetto per farlo ricredero di dar pruova materiale come così non fosse. Invaghito l'egregio direttore ogni giorno più di quella straordinaria voce , cominciò con vero interesse a dargli periodicamente le sue lezioni: ed un giorno quando lo credè idoneo , lo presentò al direttore del Collegio cay. Niccolò Zingarelli , che dopo averlo inteso ed essersene compiaciuto col maestro e collo scolare, gli affidò a cantare una parte a solo di quel famoso Miserere che eseguivasi in tutti gli anni nella Chiesa del Collegio. ricorrendo la settimana maggiore. Il Mirate riscosse in questo incontro grande e generale approvazione, si dai professori del luogo, che dall'intero pubblico, incantato di quella voce sì facile, insinuante ed omogenea che nossedeva. Per tale successo ebbe in premio dai due Direttori e dal Governo del Collegio il benefizio del posto gratuito. Sino al 1830 egli studiò e cantò sempre da soprano: ma in quell'anno avvertitosi il Crescentini, che la natura, quantunque tardi, operava in lui il solito cambiamento di voce quando dall'adolescenza si passa alla giovanile età, e che dal registro del soprano trasformavasi la sua voce in quello del tenore, prese a guidarlo sopra più vasta scala, e da quel temno lo studio che il giovinetto adoperava ad emulare i prodigi di Paganini, fu rivolto ai gorgheggi che resero famosi i Nozzari, i David, i Rubini, e sempre sotto la savia scorta del Crescentini, che in questo suo ultimo allievo velle mostrarci la sua gran valentia nell'arte dell'insegnare.

Inoltrato come trovavasi negli studii, i sosì direttori lo crederono al caso di potere scordire nel teatrino del Collogio (1834) nell'opera bulla di Luigi Ricci, che per la terza volta riproducersia, l'impresario in enguatie, ove Giuseppo Lillo, allora ancora alumno, scrisse appositamente pel Mirato una cavatina che piacque, dando costuti in tatta l'opera chiaramente a divedere quanto sarcebbe andato avanti percorrendo la carriera teatrale. Nell'amo a 1830 diede altra brillante

esperimento nell'operetta La giornata critica di Don Taddeo ovvero I finti banditi, espressamente scritta per lui dall'alunno Gennaro Cajano, ed il risultato che si ebbe fu lusinghiero si nel giovinetto maestro come nel cantore. che confermo con niù fondate speranze quanto si era pronosticato del suo avvenire, e quanto avrebbe onorato l'arte e la patria. Le lodi che da tutte le parti venivangli prodigate, più che insuperbirlo, servirongli di sprone, perchè collo studio, che in lui era indefesso, sviluppasse e perfezionasse sempre più que privilegiati doni che natura in grado eminente aveagli concessi : e non solo seppe profittare delle lezioni del Crescentini, e tener cari come leggi incrollabili i suoi consigli, ma uscito dal Collegio nel 1836. dove era rimasto dieci anni, volle continuare tali studii col maestro Alessandro Busti, anche egli della scuola del Crescentini.

Mentre lieto e sorridente pareva schiudersi l'avvenire avanti di lui, un tristo avvenimento per noco non fece svanire quelle rosee speranze. Sopravvenutagli una grande infiammazione alle tonsille, fu presentato da un intimo de'suoi amici ad un medico che, senza bene indagare il male, volle sentenziare tristamente dell'avvenire artistico del giovinetto. assicurando i parenti che, secondo egli la pensava, era troncata per sempre la carriera di cantante al loro figliuolo. Fortunatamente pel giovine musicista, a consiglio di altro valente professore si assoggettò alla non difficile operazione dell'estirpazione delle tonsille, il che lo rese interamente guarito e nello stato di scritturarsi coll'impresario del Teatro Nuovo nella qualità di primo tenore assoluto, con lo stipendio vistoso pel modesto esordiente di 30 ducati al mese. e vi esordì nell'ottobre del 1837 col Torquato Tasso del Donizzetti, ottenendo tale splendido successo, che venne per un altro anno riconfermato. Fu allora che il dottoro delle profezie di sinistro augurio, invitato a recarsi in teatro dallo stesso amico che avealo proposto al Mirate per

guarirlo dalle tonsille, nell'udire quella prodigiosa voce di tenore, non potè rinvenire dalla meraviglia riconoscendo nell'artista che tanto trasportava il pubblico all'entusiasmo l'ammalato ch'egli aveva lentato di rapire per sempre all'arte.

Verso la fine del 1838 l'impresario Bomenico Barbaja, rito tatto il apartito che poteva ritrarre du no tenese como
il Mirato, lo scritturò pei Reali Teatri di Napoli e lo fece
cosorbire in San Carlo colta piccola parte di Rebrigo nel10/ello, che procacció al giovine musicista i primi fragoresi e veramente lusinghieri applausi. Nella stessa stagione
e riscosso poi più spienditi e chamorosi nella Sonamebulo,
nella Chiara di Hosenberg e nei Puritani. Il celebre Labalche utilitolo, dopo il prima cho di quest'utilima opera andò
a trovario sulle scene o gli offri scrittura per Parigi, che
il Mirate acceldo, premdendo il posto del tenero l'unoff.

Nel dicembre del 1839 si trasferi in quella capitalo e vi enordi anche nell'Otello, e quantunque il presanguio fosso di pechissima importanza, seppe pur nondimeno disimpegnar quella parte in modo da destare l'ammirzazione di quel colto pubblico, che glieno diedo le più a spiendide manifestazioni, applaudendolo ancora di più nella Genereniola, nella Gazza ladra e nella Norma.

Il continuo huon successo ch'ebbe gli precurò la riconferma a quello stesso teatro per altri re anai, darrate i qualici tenne con tutto onore il posto allato di un Rubini, di una
forisi, di un Tamburrini e di un Lablache. Ne "nessi in cui
non era impegnata a cantare in Parigi, il Mirate percorse
nulli altri etarri, da per utto cogliendo phani ed sonori invidiabili. Coal fu inteso nella primavera del 1840 all'Imperial
Teatro della Scala cantare nel Mosè con Marini e la Vittalnii;
cosi nel 1841 cantare a Brusselle ed a Liegi enlla Sonnambafa, nel Belisario o nella Lucia, e perchè trovavasi vicino ad
artisti somni, come qualli dianti mentovati, spepe da "nedesimi trarre profitto tale, da non restare secondo a colore
che prima di lui avevano luminosamente disimpegnata la dif-

ficile parte di Edgardo nella Lucia, Nell'autunno 1843 canto al Carignano di Torino le seguenti opere : Lucia, Gemma di Vergy, Maria Regina d'Inghilterra, La Favorita e Gualielmo Tell. dividendo coll'egregia Abbadia il favore dei Torinesi. Nel carnovale 1843 e 1844 passò a mietere novelle nalme al Teatro grande di Trieste, dove ebbe nieno trionfo nella Favorita e nel Roberto il Diavolo soprattutto, insieme all'Abbadia ed alla Corini (ora madama Derivis), non che a Flora-Fabbri, che vi era deliziosissima seduttrice. A Reggio di Modena la fiera del 1844 vien ricordata come una delle più brillanti per quel teatro, che allora si allietava della Maria di Rohan e della Beatrice di Tenda cantate dal Mirate con la De Giuli e Badiali, Nell'autunno dello stesso anno fu prima alla fiera di Lugo con Antonietta Marini ed Enrico Crivelli e vi cantò il Templario e la Parisina; poì a Liverno, dove fu confermato anche pel seguente carnovale ed ottenne immenso successo nel Templario e più tardi nei Puritani. Nella primavera del 1845 ei fu al Teatro Argentina di Roma, dove lo aspettava il più bel trionfo, quello di piacere immensamente nei Due Foscari del Verdi, succedendo al tenore Roppa pel quale era stata scritta nel precedente autunno la parte di Jacopo. Ai Due Foscari successe la Giovanna d'Arco, ed anche quest' opera non fece che aggiungere novelli allori alla bella sua artistica corona.

Ritornato in Milano, di colà passò in Vienna, invisto a cantare nei concerti che si davano nell'inverso del 1846 e 1847. It is i fermò anche nella stagione di primavera al Teacompagnava da per ogni dovo I Lombardi, Estella del moestro Federico Ricci, Maria Padilla del Doniesti, e Calerina Hossard del maestro Salvi. L'estalo di questo stesso anno venne a cantara I Lombardi nel Teatro di Bergano, e nell'autunno si fece ammirare alla Fenice di Venezia nella Giomana d'Arca, negli Oruzia e Carizzia di Marcadante, che poi ripetti in Milano Liverno del 1847 e 1848, insieme alla Nove-

ma ed alla Giovanna di Fiandra del maestro Boniforti. Il carnovale e la guaresima del 1849 li passò in Genova cantando la Lucia, i Masnadieri ed i Puritani. Nella primavera del 1850 anche in Genova cantò il Poliuto, Ernani, Tancreda del maestro Peri, e la Battaglia di Leonano del Verdi. Lo rivide Venezia nell'inverno dello stesso anno, e coi Masnadieri, Poliuto, Elisabetta del maestro Buzzolla, e la Medea di Pacini, ebbe le più splendide ovazioni. Al 1854 cantò nella ricorrenza della fiera al Regio Teatro di Modena, al Teatro Eretenio di Vicenza, e nel carnovale e quaresima al Teatro Filarmonico di Verona. Al 1852 anche in occasione della fiera cantò a Modena, poi al Teatro di Padova, ed in ultimo al San Carlo di Napoli stagione di carnovale e guaresima. Nella primavera del 1853 fu al teatro di Porta Carinzia in Vienna, e nell'estate al gran teatro di Trieste, Cantò in Udine per l'apertura del grap Teatro. ed in Treviso per la ricorrenza della fiera. Nel carnevale e guaresima del 1853 e 1854 fu alla Fenice di Venezia: nella primavera ancera in Vienna, e nell'autueno al teatro grapde di Trieste. Al 1855 cantà il carnevale e la guaresima alla Scala di Milano, poi a Nuova Jorca, Boston e Stati Uniti: nel carnevale del 1856 al S. Carlo di Napoli ed a Vienna : nello stesso anno al teatro Carolino di Palermo : nell'autunno del 1857 al Comunale di Bologna; per le stazioni di carnevale e quaresima del 1858 al Regio Teatro di Torino; e nel 1859 al San Carlo di Lisbona. Nel 1860 ritorno a Rio de Janeiro, poi a Montevideo e Buenos Avres. Nel 1861 fu al Regio Teatro di Modena, stagione della fiera.

Nel 1862, perchà avea deciso di lasziare il teatro, prese monglei in Milano e ripatriò, qui gli amiei e i paresti tutti lo persuasero di bel nuovo a ricaltar le scene, e nel carnevale o quaresimi del 1803, 1804 e 1805 cantò il antosa. S. Carlo. Nella fino di questa stagiono ebbo la sventura di perdere la moglie, che haciò alle sue paterno amerevoli cure milatti due kambie e du marechio, che ora formano lo suo

delizie e le sue gioie. Nel 4866 trovandosi l'impresario delteatro San Carlo in non felici circostanze finanziarie , fece le più grandi istanze al Mirato di ritornare al teatro, almeno per quella sola stagione, alle più onorifiche, lucrose e lusinghiere condizioni, sì per la parte dell'amor proprie che per quella dell'interesse. Egli, solo per far cosa grata a Mercadante, di cui dovevasi rappresentare la Virginia, vinse tutti gli estacoli e i ritegni che la luttuesa catastrofe successagli doveva parargli davanti, ed accettò l'impegno. Il successo che ne ottenne fu forse il niù grande ed entusiastico che avesse mai avuto in tutta la sua artistica carriera: e così con quest'opera diede l'ultimo addio all'arte ed a'suei cari Napoletani, che con le più splendide acclamazioni confermarono la stima, l'amore e l'ammirazione costante che ner molti e molti anni tributato gli aveano. Egli ebbe la felice ispirazione d'intessere colle sue proprie mani una magnifica ghirlanda d'allero intrecciata a ghiande d'ero; e nell'ultima rappresentazione, quando il pubblico a quintuplicate riprese volle rivedere sul proscenio il cieco antore della Virginia, applaudendolo al fanatismo, quasi al delirio, il Mirate prese la sua preparata corona, e tutto commosse, con un rispetto quasi religioso, la posò sulla canuta testa del venerando vegliardo. La Marcellina Lotti della Santa, che stavagli accanto, concorse anch'essa all'atto solenne, ed entrambi si chiamarono fortunati per aver coronato sulle storiche scene di San Carlo il Nestore della musica italiana.

Da questo tempo Raffaele Mirate, ritiratosi dalle emozioni e able glorie teatrili e quasi anche dalla fluttunota escoici artistica, vive vita privata, ma tranquilla e felice. Arendo flut acquisto di un magnifico podere presos la deliciosa Serrento, colà resta la maggior parte dell'anno, tutto intenta alla collivazione delle sue terro, dopo avere silidato ad un affettuosa soreila l'educazione dei suoi figliolini, che viene apessa a rishtraccizioni Rappoli; cost, qual norello revine apessa a rishtraccizioni Rappoli; cost, qual norello privene presona rishtraccizioni Rappoli; cost, qual norello privene p Cincinnato dell'arte musicale, trascorre nella più tranquillavita patriarcale e campestre i suoi placidi giorai, che noi di tutto cuore desideriamo che il cielo gli prolunghi per lunga serie di anni.

Se di Raffaelo Mirato si volessero riportare tutti gli articoli, o almono i principali, che i giarnali dei due mondi acrissero durante il lungo periodo della sua carriera teatrale, non si finirebbe mai più, oltrechè sarebbe impresa difficile a compierati. A concliusione di questi cenin, riportiamo però l'elence delle opere composte pel Mirate, ed il lungo, l'epoca di I teatro in che vennero producto.

Napoli 1837 - Teatro Nuovo - La giornata critica di Don Taddeo ovvero I finti banditi. Maestro Caiano (questa stessa rannresentata nel Teatro del Collegio) - L'Astuccio d'oro. M. RAJENTROPH - I Pirati Spagnuoli, M. Petrella - Il Lazzarone Napolitano, M. AGNELLI - Salvator Rosa, M. RAI-MONDI - Id. 1838 Albergati, M. Puzone - 1839. L'Affamato farsa, M. Conte Garrielli - Il Ritorno di Pulcinella da Padova. M. Fioravanti - Allan Cameron. M. Rajentroph-Roma, primavera 1845, Teatro Argentina, I Veneziani in Costantinopoli, M. MABELLINI-Vienna, primavera 4847, I. R. Teatro di Porta Carinzia, Estella, M. F. Ricci - Caterina Howard, M. Salvi - Milano 4847-48, carnevale Teatro della Scala. Giovanna di Fiandra. M. Boniforti - Venezia 1849, carnevale, Teatro la Fenice, Elisabetta, M. Buzzolla - 1850 Fernando Cortez, M. MALIPIERI - 1851 Rigoletto, Maestro Verdi - Verona 1852, carnevale, Teatro Filarmonico, I Gladistori, M. Fononi - Padova 1852, Fiera, Teatro Nuovo, Il Duca di Foix, M. Galli - Napoli 1859, carnevale, Real Teatro S. Carlo, Alceste, M. Stappa - Guido Colmar, M. De Giosa - Statira M. Mercadante - Venezia 1854, carnevale, Teatro la Fenice, La Punizione, M. PAGINI - Triesch 4854, autonos, Tentro Grande, Pillere e Dece, Mastero Basse, milinos 4855, carnevale, Teatro della Seala, Ines, M. CHIAMOSONTE — Napoli 1856, carnevale, Teatro S. Carlo, Mergherita Pustoria, M. PACINI—Guido e Giserra, M. De Toussast — Bologa 1857, autonos, Teatro Comunale, La Surreatina, M. Muzio—Tellerino 1857, carnevale, Teatro Carolino, Pietrode Bonstii, M. PAZINIA—Apoli 1855, carnevale, Teatro S. Carlo, Gelinda, M. PETRELLA—1d. 1866, Vigrisia, M. MERGANNTE.



# AVVERTENZA

Per quanto si sia adoperata ogni possibile diligenza perche in quest'opera venissero menzionati tutti i maestri compositori della nostra Scuola, pure talvolta la mancanza quasi totale degli elementi che potevan servirci di guida, ha fatto sì che aualeheduno ne sia stato omesso. Avvertiti a tempo opportuno, volendo empire il difetto, ed amando meglio essere accagionati di una menda leggicra, che tale è l'inversione dell'ordine cronologico, anzichè di una grave colpa, quale sarebbe l'assoluto silenzio, poniamo in questa Giunta le biografie di tutti gli altri maestri compositori che per una qualunque ragione abbiamo involontariamente trasandati.

### GAETANO ANDREOZZI

Nacque in Napoli nel 1763. Giovanissimo, fu ammesso come alunno al Conservatorio della Pietà de Turchini, ove cominciò e finì i suoi studii di canto, armonia e contropunto sotto la direzione di quei valenti maestri che ivi insegnavano. Apprese poi la composizione con lo zio materno, il gran Nicolo Jommelli. Serisse in prima delle Cantate per una sola voce e de duettini per due soprani col solo basso. Nel 4779, a sedici anni, uscì dal Conservatorio onde recarsi in Roma a comporre per quel Teatro Argentina la sua prima opera seria in due atti. La Morte di Cesare, che piacque, Nel 1780 passo in Firenze, ove scrisse per quel Teatro Ducale l'opera Bajazet, e per quello di Livorno, nel medesimo anno, L'Olimpiade. Pel teatro San Benedetto di Venezia scrisse Agesilao, e pel Regio di Torino Teodolinda nel 1781. Nell'anno appresso compose Catone in Utica per Milano, ed il Trionfo di Arsace in Roma: di poi La Vergine del Sole in Genova. ed Angelica e Medoro in Venezia nel 1783. Il successo che ottennero la maggior parte delle sopraccennate opere gli fece acquistare una certa rinomanza, tale da venire invitato dalla corte di Russia nel 1784 per iscrivere pel teatro di Pietroburgo la Didone Abbandonata e Giasone e Medea, che pure incontrarono il gusto di quella imperial Corte e di quel freddo e piuttosto severo pubblico. Ritornato in Italia, fece pubblicare per le stampe in Firenze (1786) sei quartetti per due violini, viola e basso, e l'anno appresso pel Teatro Argratina di Roma scrisse la Virginia, opera che cadde tachmente. Ad otta di tale insuccesse, venne chiamato nel 1888 per comporre al S. Carle di Napoli Sofrenia e Olinda, e nell'autumo dell'anno medesimo Sensatri. Nel 1790 scriises pel Teatro Morou. L'oratorio Smille lo scrisses pel Fondo l'amo 1794; el Arzineo, opera in due atti, per S. Carlo nel 1795. Invitato di recarsi a Madrid, vi compose Gustaro re di Sessici (1797), el vitterono in Napoli fece rappresentare in S. Carlo l'oratorio La Passione di G. C. nel 1799: nello tesses testro dicel Popera in dico atti Armida e Rimaldo nel 1802, e Piramo e Tisbe nel 1803. Chiamato in Venezia, scrisse per la Fenice I tultina sua opera Giorana d'Arco (1805), che merità unanimi e generali applausi.

avule e per altre ragioni estrance all'arte, prese la forma risoluzione di abundonare la carriera teatrale, e dedicatosi interzumente all'insegnamento del canto, in breve tempoaccidista fama di valentissimo. Ricercato da tutat la nobitun supoletam, venne anche inivita o a certe per dar lezione
alle Reali Principesse; però a quella che mostrava più attitudine o buou voltro per apprendere, che poi divenne Duchessa di Berry, egli tributava maggior ossequio e predilezione.

Andreozzi avea mennto in moglia Anna, della distinta faniglia de Stati di Firenze, artista cantante che nella qualità di prima donna esordi nel Teatro della Pergola nel 1791, e perchè di forme, più che helle, seducenti, e di con comuno intelligatura, riportò per varii anni consecutivi sempre buon successo no leatri delle grandi città della penisola. Ella, sonoa per altre ragioni (che forse pure esistravano), ma per la sola apparente, cioè per l'esercizio almeso della sun professione, dovende rocarsi di città in città, viveva quasi interamente da so, o se non legalmente, di fatto restava separata da suo martico, che faccado il mesetro insegnante, cè anche

poteva seguirla sempre. Nell'anno 1811 Anna de'Santi prese impegno di cantaro nel Teatro di corte in Dresda, ove incontro il pubblico favore. Ma la curiosità di voler conoscere il merito artistico della moglie del maestro Paer, che doveva succederle e prendere il suo posto di prima donna nel teatro di Dresda l'anno consecutivo, la decise a fare un piccolo viaggio di poche ore a Pilnitz. In compagnia d'un suo favorito amante lasciò Dresda il giorno 2 giugno, e colà si recò per gindicare la rivale, forse non con indulgenza, come si comprenderà. Terminata la rappresentazione, i due viaggiatori, senza aspettar la dimane, vollero nella notte stessa ritornare a Dresda; ma dopo lungo tratto di via, nel bujo di una notte tempestosa, uno de due cavalli s'impennò, rovesciando la carrozza, che si ruppe in pezzi, e la scossa fu si forte e si sconcia, che la signora Andreozzi ed il suo compagno rimasero morti all'istante sul luogo. Pervenuta dopo qualche giorno l'infausta nuova al marito maestro Andreozzi, che trovavasi a dar tranquillamente le sue lezioni di bel canto nella ridente Napoli, questi, piuttosto di umore scherzevole, se ne afflisse quanto bastava per mostrare al pubblico l'esterno suo dispiacere, e seppe poi farsi una ragione del tristo aceaduto, uniformandosi con ammirevole rassegnazione alla sventura avvenutagli, e spesso così ripeteva: " Pare proprio che fosse stata " una vera vendetta del cielo, quell'inaspettata morte bar-" bara che fece la mia già fedele conserte, " Trascorsere alcuni anni, e per trovar poi un certo conforto, o come egli diceva, una distrazione alla dolorosa catastrofe successa, pensò di sposare in seconde nozze altra donna, piuttosto di bassa estrazione se vuolsi, ma troppo giovine per lui, che non essendo niù nell' età della giovinezza, cominciava sensibilmente a declinare. Invecchiando ogni giorno di più, poco veniva ricercate come maestro di canto, e perciò cominciò a vivere in qualche ristrettezza dapprima, che a poco a poco divenne bisogno, e finalmente anche qualche cosa di più del bisogno, quasi l'indigenza. Ridotto in sì deplorevole

stato , colla speranzà di trovare dei soccorsi nella muniticenza della sua antica reale allieva, prese la risoluzione di recarsi in Parigi, pel 4825. Ne si era ingannato pelle sue asnettative: la Duchessa di Berry lo riceve affabilmente, promisegli di proteggerlo, lo soccorse pel momento, e colle continne largizioni che prodigavagli e col guadagno che ritracya dalle lezioni di canto, che per riguardo della Duchessa notè dare a tutte le dame della sua corte, manteneva la misera famiglia lasciata in Napoli, di una giovane e bella moglie e di una figlia e di un figlio bambino. Non gode però che per poco tempo de benefizii della sua reale benefattrice, perchè mort nel mese di dicembre dell'anno seguente 1826, in ctà di 63 anni, e quando si preparava a lasciar Parigi per ripatriare, perchè la sua malandata salute mal soffriya la rigidezza di quel clima. Ritornava però ben raccomandato dalla prelodata Duchessa di Berry al suo augusto padre, che allora regnava in Napoli, Francesco I, onde gli accordasse un qualche posto per non finire nell'indigenza i suoi miseri giorni.

Gastano Andreozzi non era un maestro di genio, nè era dotato di unita seineza musicale; ma come la maggiur parte dei compositori napoletani , passedera una certa facilità e naturalezza di melodio più che sufficiente per rendero gradite e piacevoli le suo opere, che certo son eran destinate a sopravivergii. Però alcune arie ed altri pezzi delle sun produzioni, como per esempio la pregistera del Sualle, obbero successo di voga, e non per la loro novità, ma per i pregi sopraddetti.

- I. Composizioni di Gaetano Andreozzi esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Giasone e Medea, opera seria in due atti. Pietroburgo 1785.
- Saulle, oratorio, parte 1º e 2º. Napoli Real Teatro del Fondo 1794.

- Arsinoe, opera seria in due atti. Napoli Real Teatro di S. Carlo 1795.
- 4.º Armida e Rinaldo, opera seria in due atti, id. id. 1802.
- Sesostri, opera seria in due atti, id. id. 1802.
   Piramo e Tisbe, opera seria in due atti, id. id. 1803.
- 7.º Il Trionfo d'Alessandro, opera seria, id. id. 1816.
- 8.º Se dal ciel pietosi numi, rondò per voce di soprano, con
- violini, viola e basso 1778.

  9.º Domine Deus per soprano e tenore in do terza maggiore con più strumenti.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1" La Morte di Cenure, opera seria, Roma 1772. — 2º Bajand, opera seria, Tacto Ducci di Firmen 1780. — 2º Edinjend, opera seria, Levaron 1780.—1" delimination per seria, Ventron 1780.—1" delimination per seria, Ventro 1781.—1" Prodolinda, opera seria, Ventro 1781.—1" Colones e Gilica, opera seria, Milano 1783.—1" Il Triongo d'arma Contra 1781.—1" Applica & Modro, Ventro 1783.—1" D' Baland Abbandousta, opera seria, Pierrichurgo 1784.—1" Sci quartetti per violini e Bassa, Premen 1781.—1" Springia, opera seria, Pierrichurgo 1784.—1" Sci quartetti per violini e Bassa, Premen 1781.—1" Springia, opera seria, Roma, Textro Argentina 1787.—1" Springia del Olindo, Napoli 1782.—1" Centro 1781.—1" Springia opera seria, Roma 1781.—1" Springia opera seria, Penerichurgo 1781.—1" Cale Designa (1981.—1" Cale Designa 1881.—1" Cale Springia (1981.—1" Cale

### FRANCESCO BUGGI (1)

Nacque in Napoli il 21 ottobre 1767. Non si conosce l'anno preciso nel quale venne ammesso nel Conservatorio della Madonna di Loreto, nè per quanti anni ivi rimase a-

 Per la presente biografia molto ei gioviamo di un articolo scritto dall' egregio sig. Emmanuele Rocco, ed inscrito nel giornale il Poliorama Pittoresco nell'anno 1846.



lumo, e quando ne usel maestro. Conosciamo solo, come delle oustre tradizioni e per averlo inteso di la imedesimo, che fu uno dei prediletti allievi del Fenaroli, dal quale appreso partimento, contropunto e compositrione. Pervenuto all'età di 28 anni, a di 7 febbergio 1796 dagli Eletti della Città di Napoli, in una loro deliberazione, di lui escriveussi: a Avendo dimostrato grandissima abilità in tutta te le musiche che con universale applauso ha fatto in questa capitale, hanno gli Eccellentissimi signari concluso di ciapella estraordinario di questa folicissima città ez. ec. »

Nella sua gioventù scrisse nello stile serio e buffo. La Felicità compita e L'Ombra di Nino sono del primo genere, e furono rappresentate in Napoli con successo. Per Milano poi compose il melodramma semiserio La Guerra aperta (1796), che non piacque, ed il Soffi Trippone, che ottenne molti e meritati applausi; ma venuto in cognizione che questo meladramma buffo contenea coperte allusioni politiche, che gli si erano tenute celate, prese la ferma risoluzione di non iscrivere mai più per teatro, e tutto si dedico alla composizione della musica sacra. Fu così che cominciò a serivere Messe, Credi, Vesperi, si a grande che a piccola orchestra o per organo solo, ed Introiti, Graduali, Offertorii ed Inni per le festività della Vergine e per quelle dei santi, e Litanie e Salve Regine, e musico il Passio di S. Giovanni e le Sette parole dell'agonia di N. S., ed altra infinità di musica chiesastica, parte della quale conservasi nel monastero di Regina-Coeli, dove fu per molti anni maestro, altra nell'Archivio di questo Collegio, e la maggior parte poi che possedeva il suo figlio Giuseppe in numero di 84 componi-

menti tutti autografi, questi ebbe la felice idea di regalarla alla nostra Biblioteca musicale, come: si noterà in fine della presente biografia. In forza di tal generosa donazione n'è diventuo proprietario questo Real Cellegio, che ora la rende ostensibile agli studiosi, e per servire di modello non solo ai giovani alumni, ma a coloro tutti che coltivano la hell'arte e che amano di apprendere ed attingere alle fonti del vero bello, none già per divenire plagiarii, ma compositori originali di quella musica saera ora tanto negletta da alcuni, per correre dietro alla corruzione del tempi che vuol trasportata nelle chiese la musica testralo.

L'amo 1805, nella ricorrenza della gran festività del Cerpo di Cristo, escrisso il Ruggi un sacro oratorio initiolato Giome al Giordano, sopra parole di Valletta, pel Catafaire (I). Quando re Ferdinando IV, reduce dalla Sicilia in Napoli (1815), ordino che questo etesso Oratorio si ripotesso per la stessa sacra funziono, il maestro tornò a ricustore giusto e meritato l'otto.

Per la grande opinione che godeva nel pases anche come valente meserto di canto, re Gioscatino Murata le chiamò per dare lezioni alle sua figlio, e col vistessismico onorario di catto decati il mese. Le Realli Principasca appromebra do lui il canto tre volto per settimana. Allorchè l'Educandato dei Mitracoli venne istallatio sotto il patronato della regina Maria Garolina Annuniza Murat, il Ruggi a sua insapira riceve il decreto che lo nominava mesetro di canto del delto reale stabilimento, col solido amesso ai tal posto di cento decati mensuali, e cell'ebbligo di dar lezione tra volte per settimana a venti di quelle hosbili dozzelle, mu egli supplicò il Re a venti di quelle mobili dozzelle, mu egli supplicò il Re a

(1) Chianxuni Catefatou una gann nacchina in legno che ergenzatione (cala per lo più in quadre o girmilalite, antinonimetta diobhatt di érapei di rau, di festoni, di fiori e one gran unnere di cet, el era posta mella piara del rapido, per la processione di cet, el era posta mella piara di processione di cape di ca

volerlo esimere da questo troppo onorevole inearice, dappoiche nella sua delicateza credeva non potero nelle du codi lecinos assegnate rispondero di alcun prottio della allieve, el a suo modo di vedere, a lui parera che il soldo che avesso perceptio sarebbe un danaro rubato. Il re lo fece pago, e nominò altri in vece sua, rineeno la sua divissione. Questo atto di squisita delicatezza lo rese più accetto alla famicia role alla famicia relo.

Egli rella sua modestia si compiaceva di raccontare un tale aneddoto, non per vanità o al tirm onitro, ma sodo per voler dimostrare che poche ore di lezione per molte persone non menano ad alem bouno ristilumento; ed è perfeci ni Colleçio restava al di il delle ore assegnate da regolamenti del longo, onde dava maja sodifisarione a tutti i suoi direcpoli, che anche per questo suo amorevol tratto di affezione e disinteresse lo rispettavano e anavano non poco.

In luglio 1825 ebbe partecipazione dal presidente della Reale Società Borbonica, che S. M. il Re erasi benignato di nominarlo socio ordinario in detta Accademia (classe filarmonica) in luogo del defunto Cottrau. Cômpito maggiore e più lusinghiero eragli riserbato. Allievo di un illustre Conservatorio napoletano, ei doveva continuare la serie di quei chiari nomini, anche usciti dagli altri Conservatorii, che cella loro dettrina l'aveano rese celebre, e tramandare, come quelli fecero, la tradizionale nostra scuola, che orgogliosamente traversando i secoli, era rimasta sempre incolume sull'apogeo della sua gloriosa grandezza. Egli, lo scolare del Fenaroli, l'amico intimo dello Zingarelli, il maestro di Carafa, e di altri che non furono meno stimati nell'arte, per la morte di Giacomo Tritto veniva a succedere a costuicome maestro di contropunto il 21 agosto 1825, e gli era assegnato a compagno, dividendo con lui l'ufficio d'insegnatore ed il soldo, il maestro Pietro Raimondi, Avvenuta la morte di Giovanni Furno, il Ruggi fu adoperato ad insegnare il partimento od armonia sonata, ed il difficile pondo d'inseganze controgunto e composizione venno meritamente affidato al solerte ed instanzabile Gaetano Donizetti. Se non che, dovendo questi spesso assontari per cagione delle rappresentazioni de melodramni che seriveva per le grandi città d'Italia, fia il Roggi presecho a supplirio interinamente nelle sono assenze, ed allora nella secola del partimento suppleva al Roggi il muestro Genoro Parisi. Così durarento priva al Roggi il muestro Genoro Parisi. Così durarento cone, finchi abbandonando il posto Donizetti, rimase Pranecco Roggi solo muestro di contromuto e commosiriane.

Ottime padre di famiglia, tutto adoperavasi per la busna educazione dei figiliosi (1- tibbe da Rachelo Girillo , a lui congionta in matrimonio sin da '15 febbrajo 1795, e finita due anni prima di lui, dopo 48 ami di unione. El vide i suoi figiliosi tutti ben collecati innanzi alla sua morte: un ultimo ferrente desiderio restavagli, ed cra quello di vedere allegata aneora l'unica figlia. Midio coronava i vid del huon galtre, o cinque giorni dopo il matrimonio di costei, il di 23 gennije 1845 spirava per merbo catarrale in ett di oltre 77 anni.

Conoscendo di non poter fare di meglio, riportiamo letteralmente l'opinione del nostro rispettabile anico sig. Emunnuele Recco, sul merito e valore della musica chiesastica del Ruggi, opinione con la quale pienamente noi concordiamo.

- " Fra le molte musiche sacre risplendono principalmente una Messa a grande orchestra col Credo, e le Agonie di
- « N. S. La sua musica da chiesa, senza mai cessar di es-« sere nobile e sublimemente religiosa, come il biblico lin-
- « sere nobile e sublimemente religiosa, come il biblico lin-« guaggio , è patetica a segno da far piangere : gli stessi
- " artisti che l'esegulvano n'eran commossi, e ben sel sanno " Davide . Nozzari . Bubini . Lablache. Non vi scorgi per
- " Davide , Nozzari , Rubini , Lablache. Non vi scorgi per " entro pedanteria, non quella sterilità di affetto che si ap-
- « nalesa ne' lavori della mente a cui il cuore non abbia avu-
- " to parte. Imperciocchè la scienza musicale fu veramente
- " in lui non iscopo a se stessa, ma vero mezzo dell'arte :
- « arte di muovere gli affetti. A tal modo mentre l'intelli-

« gente rinveniva osservati i più preziosi e stretti precetti a dell'antica scuola, l'ignaro ascoltatore, senza sospettare " dell'artifizio, versava pianto di pentimento o di affetto, nenetrato dentro l'anima dalla notenza di quelle melodie. Che a il Ruggi abbia precipuamente avuto in mira più l'arte che « la scienza, più l'affetto che l'orditura, il sanno bene i di-« scepoli suoi, a'quali, dopo averli ben fortificati ne'princia pii, e fatto lor gustare le bellezze de classici, raccoman-« dava di lasciar libera la vena al canto, alla melodia, e « di non più rimaner come schiavi legati strettamente alle a forme, in cui teneva sol costretti i principianti, Ammira-« bile nell'insegnamento, non meno che nel componimento e m nell'amore per l'arte, punto non rimetteva, benchè di vec-« chia età, dall'usato zelo nell'esercizio dell'importante suo « uffizio , e godeva come del bene de proprii figliuoli del a progresso de' discepoli suoi. Ed a'buoni cultori dell'arte, « non adulatori del balzano e mutabile gusto della gente. « deve assai essere rincresciuta la morte sua: perocchè la « voce di quest'insigne maestro poteva dirsi se non la so-« la, almeno la niù autorevole a soffermar l'invasione del « capriccio nell'arte e la smania di novità procurata a spe-« se della verità e del bello semplice ed eterno; a mante-« ner vivo il privilegio degl' Italiani creato da noi Napoli-« tani, quello della melodia e del canto spontaneo, in vece « del quale gli nomini poveri di genio e di cuore tentano " sacrilegamente di norre in soglio col nome di armonia una « confusione e un frastuono che il nome ne usurpa.

 Questa opinione melesima sentivano di lui i celebri maestri Cherubini e Donizatti e Zingarelli, di cui i due primi inviarongli studiosi di musica di oltremonte, come al solo che in Italia potesse ammaestrarii nel contropunto; e il terro nel leggere le Agonie di ini, locco da entassiamo, esclamò aver in quella musica raggiunto il subline.

« Appartenne il Ruggi alla severa scuela del Durante; c

#### - 2131 -

- « ben ne sarebbe stato l'ultimo rappresentante, se l'amor
- « dell'arte non avesse a Carlo Conti fatto accettare il pòstò
- " occupato dal Ruggi e da Donizetti come maestro di contro-" punto e composizione. Ed in vero a lui che già ne era mae-
- " punto e composizione. Lu in vero a itti che gia ne era mae-" stro onorario, a lui successore di Zingarelli nell'Accademia
- « di Belle Arti, a lui maestro di Bellini, a lui ben s'aspettava
- « di continuar la serie di quei valentuomini che nel santua-
- " rio della Scuola musicale Napolitana vegliano, come il "Ruggi veglio, a mantenerne sempre vivo il sacro fuoco."

### I. Composizioni di Francesco Ruggi esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- La Guerra aperta, opera semiseria in due atti. Milano 1796.
- 2.º Dixit per quattro voci e più strumenti in si bemolle terza maggiore.
- 3.º Altro idem in sol terza maggiore.
- Mottetto per più voci e più strumenti in si bemolle terza maggiore.
- 5.º Altro id. idem.
- 6.º Messa per più voci e più strumenti in si bemolle terza maggiore.
- 7.º Altra per tre voci con organo in si bemolle terza maggiore.
   8.º Te decet hymnus, salmo per quattro voci con violini e
- basso in si bemolle terza maggiore, scritto per la festività di S. Michele.
- 9.º Sepulto Domino per quattro voci alla palestrina in fa terza maggiore.
- Christus e Miserere per quattro voci col solo basso in sol terza minore.
- 11.º Stabat Mater in sol terza minore per due voci con or-
- 12.º Serenete per due cori con più strumenti eseguita nella Villa Reale nel 1789.



#### II. Autografi di Francesco Ruggi donati e depositati nell'Archivio del Real Collegio di Napoli da suo figlio Giuseppe.

4º Giosne al Giordano, oratorio. - 2º Cantata sacra per 5 voci con orchestra. - 3° Mottotto per 5 voci in sol terza maggiore con orchestra. - 4° Altro per 4 voci in mi bemolle terza maggiore con orchestra .- 5° Altro per 4 voci in si bemolle terza maggiore id. -6º Frammenti d'una Cantata num: 4 perzi e coro finale per grande orchestra. - 7° Aria per tenore con coro ed orchestra. - 8° Altra per soprano id .- 9° Messa per 5 voci in mi bemolle terra maggiore: per grande orchestra .- 10° Altra per due temori e basso in mi bemolle terza maggiore per piccola orchestra. - 11º Altra per 8 voci in mi bemolle terza maggiore per orchestra .- 12º Altra per 4 voci in si bemolle terza maggiore id .- 13° Altra per due tenori e bassoin mi bemolle terza maggiore per grande orchestra .- 14º Altra id. in la terra maggiore per organo. - 15° Altra per due voci in sol terza maggiore in pastorale con organo .- 16° Altra per due tenori e basso in la terza maggiore con clarinetto, violoncello ed organo .---17º Messa funebro per due tenori e basso in sol terra minore con organo.-18° Oui Mariam absolvisti, versetti del Dies irae per soprano solo con orchestra. - 19º Gratias per soprano con arpa obbligata ed orchestra. - 20° Domine Deus per due soprani e tenorein si bemolle terza maggiore con orchestra. - 21° Qui tollis per té-1 nore in mi bemolle terza maggiere per grande orchestra.-22° Altro per soprano solo con coro in mi bemolle terza maggiore con orchestra, - 23° Altro per tenore solo con coro in do terza maggiore per orchestra. - 24° Qui sedes per soprano con violino obbligato in la terza maggiore id. - 25° Credo per 8 voci in do terza maggiore per grande orchestra. - 26° Altro per due tenori e basso id. diviso ne'suoi 12 articoli .- 27º Altro id. per piccola orchestra .- 28º Altro a due voci in si bemolle terza maggiore per organo. - 29° Et incarnatus est per tenore solo in do terra minore con viole e violoucello obbligato. - 30° Dixit per 4 voci in si bemolle terza maggiore per grande orchestra .- 31° Altro id, in sol terza maggiore id .-32" Altro per tre voci con organo. - 33" Juravit Dominus in sol terza maggiore per basso con orchestra .- \$4° Virgam virtutis, duelto per tenore e basso in do terza maggiore id. - 35° De torrente per tenore in si bemolle terza maggiore con orchestra .- 36° Gloria

Patri ner sonrano selo con coro in mi bemolle terza maggiore per orchestra .- 37° Altro per soprano solo in mi bemollo terra maggiore ner orchestra - 38° Altro ner due tenori e basso in mi bemolle terza marciore con accompagnamento di clarinetto e violoncello. -39" Altro per soprano solo da servire anche per Tantum ergo, in mi bemolle terra maggiore per orchestra. - 40° Magnificat per 4 voci in re terza maggiore per orchestra .- 41° Altro per tre voci in si bemelle terza maggiore per organo, -- 42º Salve Regina per due tenori e basso in mi bemolle terza maggiore con accompagnamento di clarinetto e violencello. - 43º Altra per tre soprani in la terra marriore con organo. - 44° Altra per tenore solo con coro in mibemolle terra maggiore per grande orchestra.-45° Te Demm per 5 voci in re terza maggiore per grande orchestra. - 46° Altro per 4voci id. ner niccola erchestra.-A7° Altro per due conrani in si hemelle terra maggiore per organe .- 48° Altro per due tenori e hasso in do terra macciore per orchestra .- 49º Pange lingua. Tantum eron e Genitori in pastorale in mi bemolle terza maggiore per due sonrani con organo .- 50° Altro id. per tre soprani in fa terza maggiore per errano. - 51º Tantum ergo e Genitori per dun tenori e basso in si bemolle terza maggioro con clarinetto, violoncello obbligato ed organo .- 52° Tantum ergo per tenore e basso in mi bemelle terza macriere con soli strumenti da fiato. - 53º Ponce linqua . Tantum eroo e Genitori per basso solo in si bemelle terza maggiore con coro per grando orchestra .- 54º Tota pulchra per due soprani in fa ferza maggiore con clarino e violoncello obbligato per organo. - 55° Altra per 4 voci in mi bemolle terza maggiore con orchestra .- 56° Christus e Miserere per due tenori e basso con accompagnamento di soli strumenti da fiato .- 57º Miserere per 4 voci in fa terra minore con violini viola e bassa .-- 58° Altro ner 3 voci id, con violoncello e basso. - 59° Christus e Miserere per 4 voci alla palestrina in sol terza minore. - 60° Altro per due tenori e basso in do terza minore con organo .-- 61º Nonna per soprano solo con coro per grande orchestra .- 62º Altra id. in sol terza maggiore. per organo. - 63° Altra per tenore solo con coro in fa terza maggiore con arpa e flauto. - 64º Turba del Passio per la Domenica delle Palme e pel Venerdi Santo per due tenori e basso con organo. - 65° Le tre ore di agonia per due tenori e basso, con viole, violencelli e basso, in mi bemolle terza maggiore. - 66" Introduzione allo Stabat di Pergolesi per due violini, viola e basso. -67° Domine ad iurandum, salmo per 4 voci in re terza maggiore per orchestra. - 68° Laudale pueri-per tenore solo con coro in

fa terza maggiore per grande orchestra con arpa obbligata. - 69° Landa Sion, inno per due tenori e basso con organo.-70° Inno in onore dei Ss. Arcangioli Michele e Raffaele ner 4 voci e grande orchestra. - 71° Altro pel Beato Alfonso per due soprani con organo.-72° Altro pel Patriarca S. Giuseppe per tre voci con organo .- 73° Vexilla Regis, inno della S. Croce per due tenori e basso con arpa e violoncello.-74° Ave Maris Stella per tenore e basso per grande orchestra .- 75° Sepulto Domino, antifona pel Giovedi Santo per duo tenori in sol terza minore con organo .- 76° Veni Sancte Spiritus per due soprani con organo .- 77º Popule meus, improperii pel Venerdi Santo per due tenori e basso con organo. - 78º Surge quae dormis, antifona per monacazione per 3 voti in fa terza maggiore . per orchestra. - 79° Sanctus e Benedictus per due tenori e basso in fo terza maggiore per orchestra .-- 80° Aguss Dei per due tenori e basso in si bemolle terza maggiore per orchestra .- 81° O salutaris hostia per tenore e basso con organo .- 82º O sacrum convivium, antifona per tre voci in la terza maggiore per orchestra .- 83º Altro per due tenori e basso in la bemolle terza maggiore con violo e basso .- 84° Veni sponza Christi per tenore solo con coro in si bemolle terza maggiore per grande orchestra.

# LUIGI NICCOLINI

Luigi Niccolini, fratello dell'architetto Antonio Niccolini, sacque in Pistoja nel 1769. Molto giorine ancera si recò in Firenze per cominciare i sugi studii musicali sotto la direzione di Marco Rattini, che dopo di averlo bene iniziato nei sani principii dell'arle, gli diede il consiglio di lasciar Firenze o prendere la volta di Napoli per istabilirasi in quel Conservatorio della Pieth de Turchini, ove in quel tempo dirigeva gli studii musicali Nicola Sala, da cui apprese il contropunto e composizione. Trittu e Pasiello poi gli diedero de consigli al per la condotta dei pezzi di musica vacale, come per la maniera di orrebestrare. Usicio dal Conservatorio nel 1786, serisse una Contata per voce sola di soprano con accompagnamento di quartetto a certe. Nel 1787

compose la musica di alecuni balletti pel Real Teatro di Son Carle a Napoli. Trancora dice ami, verso il 1899, da Lespoldo Gran Duca di Toescana venne nominato maestro di cappella della Cattelrale di Livorno, posto che occupava a cora nel 1892. Luigi Niccolni composo poi gran quantità di musica saera, assai stimuta degli eruditi dell'arte, dottamente e litorigicamente bese scritta, e molti divertimenti testrali che rimasero incidii. Cessò di vivero in Livorno nel-7amon 1829, lacciando norata memoria di se, e del suo sapere musicale nella branca chiessatica, a cui erasi eseliviamente delicato. Cortese con tutti quelli che l'avvicinavano, non è forse anche uma soddisfazione della vita il lasciare ai futuri un nome onorato o riputazione di valentia artistica? Questi pregi adornarono sempre Luigi Niccolini, e con lui sessero nel sopolero.

- Composizioni di Luigi Niccolini esistenti nell' Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Cantata per voce sola di soprano con accompagnamento di quartetto a corde, 1786.
  - Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º Due balletti eseguiti nel Teatro di S. Carlo.—2º Messe, Dizit, Litanie, e svariata altra musica chiesastica, espressamento composta per la Cattedrale di Livorno.

# GIUSEPPE NICCOLINI

Come scrisse il Gervasoni, nacque in Piacenza nel 1771. Secondo le notizie poi pubblicate dalla Gazzetta generale di musica di Lipsia (43º anno), la vera data della sua mascita sarebbe nell'aprile del 1763. Egli era figlio d'Omobono Nic-

colini, maestro di cappella in Piacenza. Fin dalla sua giovinezza mostrava le più felici disposizioni per la musica, che per cinque anni coltivò sotto la direzione del padre. Poi ebbe delle lezioni di canto da Filippo Macedone, e finalmente entrò nel Conservatorio di S. Onofrio in Napoli, ove dimorò per sette anni, uscendone nel 1792, dopo aver terminato tutti i suoi studii sotto la direzione di Giacomo Insanguine. Nel carnevale del 1793 fece rappresentare in Parma la sua prima opera, intitolata La Figlia straragante. Nella primavera del 1794 scrisse in Genova due opere buffe, Il Principe Spazzacamino ed I Molinari. Chiamato in Milano, ivi diede nell'autunno Le Nozze campestri. Nel 1795 compose l'Artaserse per Venezia, ove pure fece rappresentare nel carnevale del 1796 La Donna innamorata, Nella seguente quaresima scrisse per Cesena un Oratorio diviso in tre parti. Genova lo richiamò nel 1797 per iscrivere pel carnevale l'opera seria Alzira. Il successo, che fu spiendido, proclamò Niccolini tra i migliori compositori italiani di quel tempo. Nell'autunno dell'anno medesimo, invitato si recò a Livorno, ove compose La Clemenza di Tito, che venne egualmente accolta con favore. Crescentini, che allora trovavasi all'apogeo dei suoi mezzi, eccitò in quest'opera la niù entusiastica ammirazione. I Due Fratelli ridicoli successero a questa composizione, in Roma, nell'autunno del 4798. Quaranta giorni bastarono a Niccolini per iscrivere nel 1799 le due opere serie Bruto per Genova e Gli Sciti per Milano. Dopo la rappresentazione dell' ultima, il comnositore si recò in Napoli, impegnato a scrivere l'Oratorio della Passione. Di ritorno a Milano nell'autunno dello stesso anno, ivi fece rappresentare Il Trionfo del bel sesso. Nel carnevale del 1800 compose per Genova L'Indativo, e nel carnevale del 4801 diede in Milano I Baccanali di Roma , e fu in quest'opera che la cantatrice sig.ª Catalani, che poi divenne celebre, cominció a richiamar sopra di se l'attenzione degl'Italiani. Dopo il gran successo di questa musica,

la rinutazione del Niccolini s'ingrandi ogni giorno di niù, e le principali città lo chiamarono l'una dono l'altra a comporte pei loro teatri. Così scrisse nel 1802 I Manlii per Milano; La Selvaggia per Roma nel 1803 : Fedra ossia Il Ritorno di Teseo nella medesima città l'anno seguente, e nel San Carlo di Napoli Geribea e Telamone ; nella primavera del 4805 Il Geloso sincerato. Le Norze inaspettate nel Teatro Nuovo, e nell'autunno Gl'incostanti nemici delle donne: nel 1806 in Milano compose Abenhamet e Zoraide; nel 1807 Traiano in Dacia per Roma, Nel tempo che Niccolini scriveva quest' opera . Gli Orazii e Curiazii di Cimarosa con isplendido successo erano stati rappresentati in Roma. Mettersi in concorrenza con quest'opera pareva una temerità, ed il direttore del teatro avea proposto a Niccolini di aggiornare la rappresentazione del Trajano; ma questi reclamò in vece l'esatto adempimento del suo contratto, ed il suo ardire venne coronato dal più lusinghiero successo che avesse mai ottenuto in tutta la sua carriera teatrale, nerchè il suo Trajano in Dacia fece guadagnare all' impresario più di 17.000 scudi romani. Fu in quest'opera che Velluti prese il primo posto sopra i cantori che allora brillavano in Italia. Nel 1808 Niccolini scrisse anche per Roma Le Due Gemelle ; nel 1809 Coriolano a Milano; nel 1810 Dario Istaspe, e nel 1811 Angelica e Medoro, ambedue in Torino: poi Abradame Dircea a Milano, Ouinto Fabio e Le Nozze dei Morlacchi in Vienna: quest'ultima per commissione del Principe Lobkowitz. Nel 1812 scrisse La Feudataria a Piacenza. Dopo quest'anno la grande attività dell'artista videsi un poco rallentata. Ad onta di ciò scrisse ancora per Milano La Casa dell'Astrologo e Mitridate: L'Ira di Achille, Balduino a Venezia, Carlo Magno a Reggio d'Emilia e Il Conte di Lemos a Parma; Annibale in Bitinia, Cesare nelle Gallie, Adolfo, La Presa di Granata, L'Eroe di Lancastro, Aspasia ed il Teuzzone non si conosce per quali città e teatri le avesse composte. Chiamato in Piacenza nel 1819 nella qualità di maestro di cappella di quella Cattedrale , Niccolini lasció per molti anni di scrivere per teatro. I grandi successi di Rossini avevano quasi chiuso le porte delle scene d'Italia a tutti gli altri compositori; non pertanto l'autore dei Baccanali volle cimentarsi di bel nuovo, e si presentò nel Teatro di Bergamo il 14 agosto 1828 coll'opera Ilda d'Avenel, ove si rilevano ancora le tracce del suo ingegno. La Conquista di Malacca, Witikindo ed Il Trionfo di Cesare, che scrisse dopo, sono delle deboli composizioni. Ad un numero sì considerevole di onere drammatiche, bisogna aggiungere cinque Oratorii, di cui scrisse tre per Venezia e due per Bergamo: trenta Messe di gloria : due Requiem: cento Salmi; tre Miserere; due De Profundis; sei Litanie della Vergine; Cantate diverse; Sonate per pianoforte; Quartetti per istrumenti: Raccolta di molte canzonette per camera. Niccolini mort a Piacenza nel mese di aprile del 1843. Egli non ebbe il genio della creazione, ma avea qualche attrattiva nello stile buffo, mentre il sentimento melodico e la sua maniera di orchestrare non mancavano di effetto e d'interesse.

# I. Composizioni di Giuseppe Niccolini esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- 1.º Il Geloso sincerato, farsa. Teatro Nuovo 1804.
- Geribea e Telamone, opera seria in due atti. Teatro San Carlo 1804.
- Le Nozze inaspettate, opera semiseria in due atti. Teatro Nuovo 1805.
- 4.º I Manlii, opera seria in due atti. Milano 1802. Teatro San Carlo 1812.
- 5.º I Baccanali di Roma, opera seria in due atti. Milano, carnevale 1801. Teatro S. Carlo 4814.

ESSE.

#### II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º La Figlia stravagante, Parma 1793.-2º Il Principe Spassacamino, Genova 1794 - 3º I Molinari, idem 1794 - Aº Le Nosse campestri, Milano autunno 1794. - 5º Artaserse, Venezia 1795.-6º La Donna innamorata id. id .-- 7º Oratorio sacro, Cesena 1796 .--8° Alsira, Genova 1797 -- 9° La Clemensa di Tito, Livorno 1797 --10° I due Fratelli ridicali, Roma 1798.-11° Bruto, Genova 1799.-12° Gli Sciti, Milano 1799. - 13° Oratorio della Passione, Napoli 1799. -14" Il Trionfo del bel sesso, Milano autunno 1799. - 15" L'Indatiro, Genova carmevale 1800 .- 16° La Scivaggia, Roma 1803 .- 17° Fedra ossia Il Ritorno di Teseo. Roma 1804.- 18º Gli Incostanti nemici delle donne, Napoli 1805, - 19° Abenhamet e Zoraide, Milano 1806. - 20" Trajano in Dacia. Roma 1807. - 21" Le due Gemelle, Roma 1808. - 22° Coriolano, Milano 1809. - 23° Dario Istaspe. - 34° Angelica e Medoro, Torino 1811.-25° Abradate Dircea Milano. - 26° Quinto Fabio. - 27° Le Nosse dei Morlacchi, per commissione del Principe Lobkowitz, Vienna 1811 .- 28° La Feudataria, Piacenza 1812.-29° La Casa dell'Astrologo, Milano.-30° L'Ira di Achille. -- 31º Balduino, Venezia. -- 32º Carlo Magno, Reggio di Emilia - 33° Il Conte di Lemos, Parma - 34° Annibale in Bitinia .- 35° Cesare nelle Gallie .- 36° Adolfo .- 37° La Presa di Granata .-- 38° L' Eroe di Lancastro .-- 39° Aspasia ed il Teuzzone. (Oneste sette opere non si conosce per quali città e teatri le avesse composte) .- 40° Ilda di Avenel, Bergamo 1828 .- 41° La Conquista di Malacca.-42° Witikindo.-43° Il Trionfo di Cesare.-44° Oratorii n. 3 scritti per Venezia. - 45° Oratorii num. 2 per Bergamo. - 46° Messe di gloria num, 30. - 47º Messe di requiem numero 2. - 18º Salmi num. 100; Miserere num. 3 .- 49° De profundis num. 2 .- 50° Litanie della Vergine num. 6,- 51° Cantate diverse.- 52° Sonate per pianoforte. - 53º Quartetti per istrumenti - 54º Raccolta di molte canzonette per camera.

# GIUSEPPE MOSCA

Nacque in Napoli nel 1772. Mostrando, ancorchè bambino, volontà di apprendere la musica, ciò determinò suo padre a collocarlo nel Conservatorio della Madonna di Loreto, ove

apprese dal Fenaroli contropunto e composizione. Giunto al suo 18º anno, chiamato in Roma vi scrisse per quel Teatro Tordinona la sua prima opera Silvia e Nodane, e l'altra La Vedova scaltra. Di ritorno in Napoli compose il Folletto, opera buffa in due atti, pel Teatro Nuovo nel 1797; poi I Matrimonii ed Ifigenia in Aulide per Milano, e quest'ultima per la celebre Catalani nel 1798. Da quest'anno sino al 1801 scrisse Armida per Firenze, e per Venezia L'Apparenza inganne, Le Gare fra Limella e Velaficco, e la Gastalda, farsa in dialetto napolitano. Ritornato in Milano scrisse nel 1801 Il sedicente Filosofo, La Ginevra di Scozia ed I Ciarlatani, e nel 1802 La Fortunata combinazione. Nel 1803 si recò a Parigi scritturato come maestro accompagnatore al pianoforte in quel Teatro Italiano, ove compose due opere, Il Ritorno inaspettato e L'Impostore smascherato, che punto non piacquero. Allorquando dopo il clamoroso successo della Vestale prese a dirigere quel Teatro Italiano Gaspare Spontini nel 1809, Giuseppe Mosca fece il meglio che far potea, cioè di ritornare in Italia, ove compose le opere seguenti: Con Amore non si scherza, ossia I Pretendenti delusi, per Milano nel 1811, e riprodotta poi in Napoli nel 4814; La Romilda pel Teatro di Parma; nel 1812 l'opera buffa in due atti Gli Amori e l'Armi pel Teatro Nuovo di Napoli; per Venezia nello stesso anno Le Bestie in nomini. Il Finto Stanislao e La Gazzetta; D. Gregorio in imbarazzo per Roma nel 1813, che poi l'anno seguente si riprodusse in Napoli con successo. Qui pel Teatro Fiorentini scrisso l'opera buffa in due atti La Diligenza. Ritornato in Roma, diede la farsa I tre Mariti, poi rappresentata in Napoli nel 1814, ed in questo anno diede ai Fiorentini il melodramma Avviso al Pubblico . ed in Milano l'altro melodramma Carlotta ed Enrico, riprodotto pure in Napoli nel 1815 al Teatro dei Fiorentini. Nel 1816 serisse Il disperato per eccesso di buon cuore. Nel 1817 fu nominato direttore della musica del Teatro Carolino di Palermo, ed ivi scrisse il

melodramma in due atti Federico II. e La Gioventù di Enrico IV. poi rappresentata in Firenze nel 1818, con l'altra nuova opera per colà composta Attila in Aquilea. Pei torbidi nolitici avvennti nella Sicilia l'anno 1820, prese Giuseppe Mosca il partito non solo di rinunziare a quella teatrale direzione, ma di abbandonare ancor l'isola, e recatosi a Milano, scrisse nel 1821 La sciocca Astuzia ed Emiro: poi Il Filosofo in Vicenza; La Vedova misteriosa in Torino: e l'opera buffa in due atti La Poetessa errante nel Teatro Nuovo di Nanoli nel 1822. In questo stesso anno ternato a Milano scrisse La Dama Locandiera, ossia L'Albergo dei Pitocchi , ed il dramma serio Emira Regina di Egitto nel 1825. L'ultima sua opera, L'Abate de l' Epée, la compose nel Teatro del Fondo in Napoli nel 1826. In questo tempo venne chiamato alla direzione musicale del Teatro di Messina. Ivi fermô sua stanza, e dopo molti anni vi morl nel 4839.

Per tante onere che scrisse, Giuseppe Mosca avrebbe dovuto acquistare una certa celebrità; ma siccome era sprovvisto di genio creatore, non legò alla posterità che il semplice nome delle sue produzioni, che resteranno solo come ornamento delle biblioteche. Erano suoi pregi però una facile forma di fare ed una spontaneità di melodie, che quautunque non novissime, pure erano si bene condotte e contornate con tanto buon gusto, che al pubblico riuscivano gradite, e le sue opere, sebbene non durature sulle scene, nondimeno pel tempo che si rappresentavano, venivano, debbesi dirlo, generalmente applaudite, Giuseppe Mosca ebbe il poco spirito di fare stampare e propagare un suo walzer che scrisse in Milano nell'opera Con Amore non si scherza, ossia I Pretendenti delusi (1811), mostrando come n'erano state ricavate da Rossini alcune frasi e poste nel suo Barbiere di Siviglia. Come potesse tal puerile idea venire accolta dal pubblico che tanto ammirava quell'opera, s'intenderà ben di leggieri. Si rideva della cosa, e maggiormente poi quando si sentiva dire a Rossini, con quella sua aria scherzevole e canzonatoria, che avea trovato un gran rivalo nel moestro delle mosche. Con tali picciolezze, è vero, si perviene qualche volta ad acquistare una certa momentanea popolarità, o almeno ad ottenere di far parlare di se; ma questo mè anche riusci al nostro compositore!

### I. Composizioni di Giuseppe Mosca esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- i. Il Folletto, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1797.
- Con Amore non si scherza, ossia I Pretendenti delusi, opera buffa in due atti. Milano 1811, poi rappresentata in Napoli al Fondo 1814.
  - 3.º Gli Amori e l'Armi, opera buffa, id. id. Fiorentini 1812.
  - 4.º La Diligenza, opera buffa, id. id. Fiorentini 1813. 5.º I tre Mariti , farsa. Roma 1813 , e poi in Napoli al
  - Teatro Fiorentini 1814. 6.º D. Gregorio in imbarazzo, opera buffa in due atti. Ro-
- ma 1813, poi rappresentata in Napoli 1814.

  7.º Federico II Re di Prussia, melodramma in due atti, scritto per Palermo nel 1817, e poi rappresentato in
  - Napoli nel 1824. 8.º La Poetessa errante, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1822.
  - L'Abate de l'Epée, opera buffa in due atti. Real Teatro del Fondo 1826.

# II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

Silvia e Nodane. Roma, Teatro Tordinona 1790 — 2º Le Vedora scalira id. id.— 3º I Matrimonii, Milano 1798.— 4º Higenia id. Asilide id. id. spritta per la cellere Calslain.— 5º - Le Guer for Limelle e Velafico e Le Gustelde, Erras in dialette anapolitano, tutte e due per Venecia. — 7º H. accliente Fisios/6, Minapolitano, tutte e due per Venecia. — 7º H. accliente Fisios/6, Minapolitano, tutte e due per Venecia. — 7º H. accliente Fisios/6, Minapolitano, tutte e due per Venecia. — 7º H. accliente Fisios/6, Minapolitano, tutte e due per Venecia.

han 1811. — S' Giesera di Sensia di di ... — 9° I. Giardatani di him.—10° La Francia combinatione, melberlaman, Minan 1802. —
11° H. Bilierno inseptiatot, Parigi 1803.—12° L' Impostore sunacher dis di ... d.—2° La Ramilda, Testro di Paran.—14° H. Biolo Statista, Le Bestia in nomini, e la Garstefa, tuttle tre per Venezia 1812. — 15° Artico al Publico, Nopoli 1814.—15° Carlotta el Eurico, melodraman, Fiorentia 1814.—15° H. Dispersio per eccesso di bono carse, Fiorentia 1816.—15° L. Giorenzia di Eurico IV, Palterno 1817, riprodutti in Firenzia 1818.—15° L. Giorenzia di Eurico IV, Palterno 1817, produtti in Firenzia 1818.—15° L. Sancia di Eurico IV, Carlotta el Regional de Carlotta del Car

# LUIGI MOSCA

Luigi, fratello di Giuseppe Mosca, nacque in Napoli nel 4775. All'età di 49 anni entrò nel Conservatorio della Pietà dei Turchini , ed annrese dal Fenaroli , che quivi insegnava, il contropunto e la composizione. S'ignora perfettamente in quale anno cessasse di essere alunno, ma si conosce che appena lasciato il Conservatorio gli venne offerto il posto, che accettò e che ritenne per molti anni con successo e con decoro, di maestro accompagnatore al combalo nel Real Teatro di San Carlo, Nel 1797 ebbe richiesta di scrivere pel Teatro Nuovo un' opera buffa in due atti intitolata L' Impresario burlato. Il felice successo che n' ebbe gli procurò di scriverne una seconda nell'anno appresso. La Sposa tra le imposture, e questa piacque tanto, che venne richiesto a comporre una terza nel 1799, Un imbroglio ne porta un altro, ed una quarta nel 1800, Le strayaganze d' Amore , tutte opere buffe in due atti che incontrarono la generale approvazione. In questo medesimo anno scrisse pel Teatro di Certe il componimento drammatico L' Omaggio sincero. Nel 1801 diede ai Fiorentini l'opera buffa in due atti L'Amore per inganno, ossia L' Amoroso inganno; nel 1802 la commedia Il Ritorno impensato; nel 1803 Gli Sposi in cimento e La Vendetta feminea. Invitato per comporre una gran Messa solenne per la monacazione di una figlia del Duca Lucchesi Palli, Luigi Mosea si recò in Palermo nel 1806, e dopo l'udizione della Messa, che generalmente piacque, venne dall'impresario del Teatro di Santa Cecilia invitato e premurato a comporre l'oratorio Gioas, ch'ebbe buon successo. Ripatriatosi, scrisse pei teatri di Napoli le seguenti opere: pei Fiorentini, nel 1807, quella buffa in due atti I finti Viaggiatori; pel Teatro S. Carlo nel 1812 l'opera seria Il Salto di Leucade; e L'Audacia delusa pei Fiorentini nel 1813. Delle altre qui appresso notate non si conosce per quali teatri le avesse scritte, nè in quale anno siensi rappresentate. Esse sono conosciute sotto i titoli: Chi si contenta gode; Chi troppo vuol veder diventa cieco; L'Impostore; La Sposa a sorte; e la farsa Il sedicente Filosofo. Tutte queste giocose produzioni gli acquistarono la rinomanza di buon compositore, specialmente nel genere buffo, e ricercato in Milano, colà si recò per iscrivere L'Italiana in Algieri, ch'ebbe splendida accoglienza. Tornato in patria dono tal successo, fu nominato primo maestro di canto al Collegio di Musica, allora residente in S. Sebastiano, e maestro in secondo della Real Cappella Palatina. A datare da quest'enoca lasció di scrivere per teatro e si dedicò interamente all'insegnamento del canto, del pari che a comporre musica chiesastica. Oltre la gran Messa scritta in Palermo, se ne conoscono altre due, una per quattro voci con orchestra in sol terza maggiore che norta la data del 1789. e l'altra anche per quattro voci con orchestra in sol terza minore. Compose pure un Tantum ergo in mi bemolle terza maggiore per voce di soprano con orchestra, ed altro simile per due voci con orchestra; un Pange lingua in sol terza maggiore per quattro voci con orchestra; ed altro simile. Quantunque il Fétis asserisca che molte sacre composizioni avesse scritte Luigi Morca, pure noi non conoscianue che le sopraccennate, che a vero dire, come metrito artistico sono sopraccennate, chia cute con l'entre con socio ordinario all'Accademia della Bella Arti, chianuta allora Reale Società Borbonica. Egli godeva l'amuticia di Paisicillo e l'intinità del Zingarelli. Diresse per motiti anni la musica al Tateto Nouvo con intelligenza e lobe. Era stimato dottimo accompagnatore al pianoforte, e godeva in Napoli il primato come maestro di cante, in che successa l'il egregio Saverio Valente. Di modi gentilissimi, veniva ricercato nelle più distitube brigate e nei pubblici concercii, Anore giovine di anni (non ne contrav che 40), cessò di vivero in Napoli il 30 novembre del 1848.

# Composizioni di Luigi Mosca esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- L'Impresario burlato, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1797.
- 2.º Le stravaganze d'Amore, id. idem 1800.
  3.º L'Amore per incanno, essia L'amoroso Inganno, id. id.
- 1801.
  - 4.º Gli Sposi in cimento, id. idem 1805.
  - 5.º I finti Viaggiatori, id. idem. Teatro Fiorentini 1807.
  - B Salto di Leucade, opera seria in due atti. Napoli Teatro San Carlo 1812.
     L'Audacia delusa, opera buffa in due atti. Napoli Tea-
  - tro Fiorentini 1813. 8.º Messa per quattro voci con più strumenti in sol terza
  - maggiore 1789. 9.º Altra idem in sol terza minore.
- 10.º Tantum ergo in mi bemolle terza maggiore per voce di soprano con orchestra.
- 11.º Altro idem per due voci con orchestra.
- 42.º Pange lingua in sol terza maggiore per quattro voci con orchestra, ed altro in sol terza minore id. idem.

#### II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º La Sposa fra le imposture. Napoli Teatro Nuovo 1788.—2º Un imbrospilo il. di. 1793.—3º U. Gunaggio inscreço, componimento drammatico.—4º Il Ritorso impensato, comuncilia. Teatro Fisreatini 1892.—5º La Vendetla feminea 1803.—6º Giosa cratorio.—7º Chi si constenda gode, Chi tropo vuol ecder directa tecco. Ulm postore, Il sedicente Filosofo, farse.—8º L'Italiana in Algieri, Milano.

# GIUSEPPE BORNACCINI

Giusenne Bornaccini nacque in Ancona nel 1805, Nel 1810 tutta la sua famiglia si traslocò in Roma, e colà, in età di sette anni, intraprese lo studio della musica sotto il maestro Sante Pascali, organista in S. Pietro al Vaticano, Più tardi continuò a studiarla sotto il maestro Valentino Fioravanti. a consiglio del quale (contava allora 17 anni) venne a stabilirsi in Napoli ed entrò in San Sebastiano nel 1822, ove ebbe a maestri Furno, Mosca, Tritto, ed alla morte di costui passò sotto l'insegnamento del direttore Zingarelli, col quale terminò i suoi studii musicali. Scrisse in Collegio svariati pezzi vocali e strumentali, e niù una Messa, un Dixit per quattro voci a grande orchestra, ed una Sinfonia, che venivano eseguiti dai suoi compagni alunni nelle diverse chiese di Napoli , e particolarmente in un'annua solennità che si faceva nel monastero di San Marcellino. Abbandonò il Collegio nello scorcio del 4825, e si recò in patria, ove scrisse e fece eseguire diverse sue composizioni, che incontrarono la pubblica approvazione, e la prima tra queste fu una Cantata in onore di S. Cecilia per voce di tenore con coro ed orchestra. Poi compose un Album di sei pezzi vocali per soprano e tenore con accompagnamento di pianoforte. Nel 1827 scrisse una gran Messa, Credo e

Vesnero ner sei voci e coro con orchestra, che si esecuinella Chiesa Cattedrale di S. Ciriaco in Ancona, Nel 1830 invitato a Tolentino scrisse espressamente per la festa di S. Nicola, natrono di quella città, un gran servizio sacro composto di una Messa per quattro voci, Offertorio, Dixit, Magnificat, Laudate pueri, Tantum ergo, ed una Sinfonia in mi. Dono lo splendido successo che ebbero le sopraddette composizioni, venne nominato direttore del nuovo Teatro delle Muse già eretto in Ancona fin dal 1827, e dove scrisse molti nezzi per favorire gli artisti che colà rappresentavano; inoltre tre Sinfonie ed un Concertone per oboe e corno inglese. Nel 1839 invitato in Venezia scrisse per quel Teatro Malibran l'opera buffa intitolata Aver moglie è poco, quidarla è molto, che sortì ottimo successo. Ivi rivide il suo caro collega Vincenzo Bellini, ed assistè a molte pruove della Beatrice di Tenda, ch'egli giudicava opera pregevolissima sotto tutti i rapporti; ma obbligato di ritornare in Ancona, non potè essere presente all'ingiusta accoglienza che i Veneziani le fecero. Il Bellini per lettera gli partecipò (1) il non lieto esito del suo lavoro, e questo fatto spiacquegli tanto, e produsse nell'animo suo sconforto tale, che prese la ferma risoluzione di non iscrivere più opere teatrali, perchè, come egli diceva, non poteva in alcun modo più accettare il giudizio di un pubblico che. capricciosissimo e sordo ad ogni ragione quando vede di traverso, melte volte applaude e ciecamente a ciò che riprovar dovrebbe, e viceversa. Ma, per anteriori impegni che trovavasi di aver preso, dovè scrivere per la riapertura del Teatro Apollo (1833) nella stessa Venezia l'opera seria Ida, e per Roma nel carnovale del 4833 a 4834 al Teatro Valle I due Incogniti, ossia Il Misantropo di Kotzebue, che ebbe ad esecutori la Persiani-Tacchinardi, Giorgio Ronconi, il tenore Poggi, il basso Valentini ed il buffo Lauretti. Quantun-

<sup>(1)</sup> Vedi biografia di Bellini pag. 746, in nota.

que queste produzioni avessero ottenuto il pubblico sufficio, pure celi si teme saldo nel suo propolimento, e decisivamente volle abbandonare la carriera melodrammatica. Nel none conotcinno le opere sopraccemate, ma possimo asserire con fondamento che dall'attitudine che in Cellegio montrava di avere per la composizione e dugli sperimenti vi dati, anche per luigioriosa sarrobbe stata la pulestra testrale se l'avese ec continuata, come fu pei suoi condiscepoli, educati nello estesso tempo e al las sessa settopo el alla stessa retuno. Bellini cichi, i dos Ricci, Costa el Errico Petrella, di cui fu maestrino nelle scuole esterne del Collecto.

Invitato, con vantaggiose condizioni, a recarsi in Trieste, ivi si dedicò interamente alla musicale istruzione, insegnando il canto, l'armonia, il contropunto e la composizione, e nel periodo di quattordici anni che ivi si fermò ebbe allievi di qualche importanza, i quali ora esercitano la professione e come maestri e come cantanti. Nel 1844. in occasione che l'Imperator Ferdinando II e l'Imperatrice Maria Anna visitarono quella città, ebbe incarico dalla Società del Lloyd Austriaco di comporre una Cantata, che fu eseguita sul mare in presenza degli augusti personaggi da parecchie centinaia di esecutori, si dilettanti come artisti, Terminata che fu, l'Imperatore ne chiese la replica, e di moto proprio gli accordo la gran medaglia d'oro di gran dimensione (Recta tueri). La Società poi del Lloyd lo regalo di un servizio da caffè in argento. Ritornato in patria nel 1848, fu nominato maestro della Cattedrale, direttore dell'Accademia filarmonica e professore della Scuola comunale di Musica. Ivi scrisso una Cantata che si eseguì nel Teatro delle Muse, allorquando si consegnarono le bandiere alla Guardia Civica, che portava per titolo Il Giuramento Italiano, sopra parole scritte da un suo cognato, avvocato Angelo cavalier Mazzoleni, e vi presero parte due orchestre, cioè quella addetta al teatro, e l'altra dell'Accademia filarmonica, da lui medesimo dirette. Nel 1849, 50 e 51 in diverse serate musicali si produssero nella sala dell'Accademia molti suoi allievi di canto, e nelle circostanze vi compose svariati pezzi di musica, e tra questi due cori per voci bianche e due grandi sinfonie che ebbero lieta accoglienza. Nel 1852 fu nuovamente chiamato in Tolentino per la stessa festività del S. Nicola, ed allora scrisse, come nel 1830, un nuovo servizio chiesastico per quattro e per sei voci con coro e grande orchestra, Nel 1853, solennizzandosi la festa dell'Immacolata Concezione, fece eseguire due altri grandi servizii, uno nella Chiesa degli Zoccolanti e l'altro in quella dei Cappuccini, ove intervennero anche i cantori di Loreto, e vi scrisse anpositamente due Ave Maris Stella e due Tota pulchra, Nel 1855 fece eseguire una gran Cantata intitolata L'Inaugurazione, per sei voci, coro e grando orchestra, nell'occasione che si collocò il busto di Pio IX nella sala comunale; ed altra simile intitolata Il Tributo, nel tempo che fu creato Cardinale il vescovo di Ancona. Nel 1856 pel centenario di S. Ciriaco compose un nuovo gran servizio per otto voci concertanti, coro ed orchestra. Nel 1857, per l'arrivo in Ancona di Pio IX, un'altra novella apposita Cantata, eseguita nella gran Piazza di S. Domenico la sera del 27 maggio da 200 voci e da tre corpi d'orchestra, quella del teatro, la banda austriaca e la fanfarra dei Cacciatori. Per la proclamazione dello Statuto (1861), compose pel Teatro Vittorio Emmanuele l'onera in un atto intitolata L'Assedio di Ancona del 1174, con poesia dell'anconitano sig. Filippo Barattani, che ebbe lieta accoglienza. Anche in patria, ove attualmente ritrovasi, il Bornaccini formò dei distinti allievi, sì nel canto, come nel sonare il pianoforte e nella composizione. Amato, rispettato e carezzato dai suoi compatrioti, gode colla stima universale, la più lusinghiera condizione cui un artista possa aspirare, in una città musicale come Ancona, ch'è pur la patria sua. Fattosi col proprio ingegno e con l'esercizio di quell'arte che ha sempre con alacrità coltivata, un onesto e comodo stato, da qualche anno si decise ad abbandonare a mano a mano i posti che ha si decrossmente occuppati per lunga spazio di tumpo e così fece nel 1863 rimunziando alla Cappella della Catedrale, e nel 1860 al dirittirazio del Itacadomia et alla Scotta commande. Or pensa di ritirazio del Itato dall'escerciare ulteriremente la preressimo, onde godore in una calma dimentica gli altri anni che a Dio piscerà concedergii, e che noi gli anguriano moltismi. Il Municipi di Ancano, grato e riconoscuo quanto il Borraccini operi di bene cell'arte tan per tilustrare sompre più la sua patria, gil accordò la meritata pensione di ritire. Giuseppe Bornaccini è fregiato delle sementi ourificare.

- 1. Accademico filarmonico ordinario dell'Ateneo Forlivese.
- Maestro compositore onorario dell' Accademia filarmonica di Bologna.
   Maestro compositore dell'Accademia filarmonica di Lugo.
- 4. Maestro di cappella della Congregazione ed Accademia di S. Cecilia in Roma.
- 5. Socio promotore del monumento a Guido d'Arezzo.
  6. Socio corrispondente della Reale Accademia Raffaello
- d'Urbino.

  7. Socio onorario dell'Accademia filarmonica di Ancona.

  8. Maestro onorario ed Archivista della Cattedrale di An-

# Composizioni di Giuseppe Bornaccini menzionate nelle diverse biografie

cons.

1° Arer moglie è poco, quiderle è molto, opera luffa. Venezia, Textes Mallera 1922.—2° Mo, opera soria, Venezia, Textes Apol-le 1832.—2° I due Incogniti cuisi Il Minartopo di Kutcheo, opera semieria. Inom, Textre Valle Shal, — 2° L'Annolo di Anonon, Textre Ville Shal, — 2° L'Annolo di Anonon, Textre Villerie Emmanulei 1861. — 5° Cantala per voce di tenere con core ol orchestria in suere di S. Cecilia.—6° Cantala per più voci e grande orchestra, composta per la venut dell'imperatore Periliando II in Trivet 1844.—7° Altra iden is—

titolata II Giucamento Italiano. -- 8º Altra idem. Ancona 1849 --9º Altra idem. L'Ingugurgaique, per sei voci, coro e grande orchestra. Ancona 1855 -10° Altra idem. Il Tributo. Ancona 1855 -11° Altra idem pel centenario di S. Ciriaco, Ancona 1856. - 12º Altra idem per l'arrive di Pio IX in Ancona, 1857. - 13º Due cori ner voci bianche con orchestra. Ancona 1847.- 14º Inno per più voci e grande orchéstra, Ancona, Teatro delle Muse 1848. - 15° Messa per 4 voci e Dizit idem, con orchestra, scritti in Collegio 1825,-16° Altra per sei voci col Gredo e Vespero, coro ed orchestra. Ancona 1827 .--17\* Gran servizio completo, Messa, Offertorio , Dixit , Magnificat , Laudate pueri, Tantum ergo, ed una Sinfonia in mi, scritto per la festa di S. Nicola in Tolentino, 1839. - 18' Altro servizio simile. Tolentino 1852. - 19º Altro idem eseguito nella Chiesa del Sagramento in Ancona.-20° Altri due idem scritti per la festa dell'Infmacolata Concezione con due Ave Maris Stella e due Tota Pulchra. Ancona 1853 .- 21° Altro idem con un Lauda Sion, Lauda Jerusalem e Litanie diverse -22° Altro idem pel centenario di S. Ciriaco, Ancona 1856 .- 23º Altro idem con accompagnamento d'organo e controbasso. - 24° Beatus Vir per quattro voci ed organo. - 25° Nisi Dominus per tre voci idem .- 26° Credidi per quattro voci idem .-27° Stabat Mater per due cori alla palestrina. - 28° Messa funebre per sei voci e coro con orchestra .- 29° Loudate pueri per sole voci bianche con orchestra. - 30° Confitebor per 4 voci con organo. -31" Dixit per sei voci con organo,-32" Magnificat a coro con orchestra, -33° Credidi per tre voci ed organo. - 34° Salve Regina idem idem. - 35" Graduale per tutti i Santi, Timete Dominum per cinque voci ed organo. - 36° Sequentia haec dies per Pasqua per cinque voci ed organo .- 37º Graduale per l'Ascensione Ascendit Dens per sei voci e coro con organo,-38º Miserere per cinque voci alla palestrina .- 39° Musica per la Domenica delle Palme per otto voci alla palestrina. - 40° Num. 6 Offertorii per tenore e basso con organo. - 41° Num. 2 O Saluteris hostis per tenore con organo. -42" Num 9 Sinfonie a grande orchestra .-- 43" Concertone per oboe e corno inglese .- 44º Elegia in morte di Vincenzo Bellini per canto e pianoforte. - 45° L'Elitropio e la Lucertola musica per camera. -46° Album di sei pezzi vocali per soprano e tenore con accompagnamento di pianoforte.

#### SALVATORE AGNELLI

Nacque nel 1817 in Palermo da Francesco e Margherita Clemente, agiati negozianti di tela. Fin da quella prima età in cui non la ragione, ma l'istinto mostra le naturali tendenze di un bambino, l'Agnelli palesava quale fosse la sua vocazione. Spesso lo si vedeva cogli occhi irrigati di lagrime quando sentiva una musica flebile, e divenire ilare ed allegro quando in vece questa era giocosa. I suoi genitori, che da bel principio volevano addirlo al commercio, smisero tale proponimento, quando si convinsero quale impero esercitasse la musica sul cuore del loro figliuolo; per la qual cosa si decisero di collocarlo nel Collegio di Palermo, conosciuto allera sotto il nome degli Esperti, ed ora detto del Buon Pastore. governato in quel tempo dall'emerito Barone Pisani, Benchè contasse il giovinetto Agnelli soltanto otto anni, pure non è a dirsi con quanto amore ed impegno cominciasse i suoi preliminari studii musicali. Pervenuto agli anni dodici, ebbe la sventura di perdere il padre, e quantunque afflitto da indicibile dolore, pur non si arresto dai proponimenti presi, ed indefessamente e senza interruzione alcuna continuò a lavorare. La madre di lui passò a seconde nozze col barone Agosta Bagnesio, che vedendo qual profitto avesse tratto il Sulvatore in quel musicale istituto, si determino, per meglio farlo progredire nell'arte, di mandarlo a sue spese nel Real Collegio di Napoli, ove nell'anno 1830 venne ammesso come alunno a nagamento. Sotto la direzione di Furno e Zingarelli cominciò i suoi studii di partimento e contropunto, e compi quelli della composizione sotto Gaetano Donizetti, che lo annoverava tra' suoi allievi prediletti. In questo tempo (egli contava appena quindici anni ) fatalmente venne anche orbato della madre. Il padrigno, che per lui non noteva avere lo stesso interesse, si negò di continuare a dargli quei pochi mezzi

che fino allora somministrato gli avea , onde continuare e finire poi la sua istruzione musicale nel Collegio, Allora il sempre buono, il caritatevole direttore Zingarelli, mosso a nietà della critica condizione del giovinetto Agnelli, che pur tanto lo amava, lo allogo nelle sue stanze, nutrendolo ancora pel rimanente del tempo che restò in Collegio. Nel 1834 ne usch, e più tardi poi nel 1837 diede sulle scene del Teatro Nuovo la prima sua opera intitolata I due Pedanti, che piacque. Nel 1838 scrisse l'opera semiseria Il Lazzarone Napolitano. In questa originale produzione egli seppe con la più gran verità rendere al vivo le passioni e le naturali tendenze di questo allegro popolo. Nello stesso anno recatosi a Palermo scrisse per quel Teatro Carolino la farsa Una potte di Carnevale, e nell'anno susseguente nello stesso teatro si rappresentarono le altre sue opera I due Gemelli, I due Forzati o Giovanni Vallese, Ritornato in Napoli nel 1839 musicò pel Teatro Nuovo l'opera semiseria in due atti La Locandiera, e nel 1840 l'altra nur semiseria in due atti La Scatinella notturna nel Teatro Partenope. Scrisse per la Fenice nel 1841 le opere buffe L' Omicida immaginario ed I Duc Pulcinelli simili, e nel 1842 l'opera semiseria Il Fantasma. Tutte le sopraccennate produzioni ebbero, qual più qual meno, un lusinghiero accoglimento. Nel 1846 decise di abbandonare Napoli, e si recò a Marsiglia, ove si stabilì e si trattenne per quindici anni. E qui giunti crediamo di non poter far di meglio che riportare nella sua integrità un articolo del giornale francese Gazette des Etrangers, così concepito :

" Nous avons entendu, dans un salon, plusieurs morceaux " d'un opéra, Cromwell, écrit récemment par le maëstro

" Agnelli. Le succès de Cromwell, destiné à la scène ita-" lienne, sera certain. Il y a dans chaque morceau ce souf-

" fle inspiré, cet air grandiose qu'on trouve seulement dans les opéras des grands mattres.

« Le maëstro Agnelli n'est pas un nouveau venu dans

- la brillante pléiade des illustres compositeurs italiens. Il habite la France depuis vingt-einq ans. Avant d'y venir, il a fait jouer à Vaples les opéras soivants: I due Pedendini, La Sentinella notturna, La Locandiera, La Larca, Il Lazzarone napolitano, I due Gemelli, I due Forzati.

Le Grand-Théâtre de Marseille a donné de lui un opéar a en cinq actes, Léonore de Médicis; un opéra en trois actes, La Jacquerie; un opéra en deux actes, Les Deux Acares; trois ballets: Calisto, Blanche de Naples, La Rose.

En 4856, le maëstro Agnelli composa une cautate lyrique intitulée L'Apothéose de Napoléos I. Cette cantate te exécutée par trois orchestres, dans le Jardin des Tuileries, et elle y obtint un yrai succès.

- Outre l'opéra Cronneell qui est en quatre actes, le - maestro Agnelli a dans son portefeuille deux autres opé-- ras d'une égale valeur : Stefania, trois actes; Sforza, - quatre actes, »

L'Agnelli compose anche molta e svariata musica chiesastica. Fra questa emerge un Miserere per due cori concertati, che, esaminato da Rossini, in Bologua, gli volse da costui, ai 16 ottobre 1846, il seguente certificato:

Dichiaro per la pura verità aver trovato in questo iniportante lavoro molte cose pregevoli, tanto per l'ingennità
della melodia ed espressione ben sentita, che per istrumentale rigoroso e bene elaborato. In fede, G. Rossiva, v.
Anche della Statet Martineggio.

Anche dello Stubat Mater per più voci con orchestra, che dedicò al suo maestro Donizetti, costui serisse all'Agnelli queste lusinghiere parole:

- Accetto la dedica del tuo Stabat. Ho veduto con mello

- Accetto la dedica del tuo Stabat. Il a vedato con molto piacere in questa tua composizione de pezzi di grande effecto. I cori di stile severo: la frogo finale è degna di uno scolare di Zingarelli. Fa eseguire questo tuo laveva, e vedrai che di te si parlerà come di un maestro profondo nel genere di musica di chiesa. Parigi, 16 del 1847. Bo-NUELTI...

Dono tali assicurazioni a noi non incumbe far comenti di sorta. Gindicato da que due sommi, il nostro Agnelli ha diritto alla stima universale.

Salvatore Agnelli venne ultimamente (al cominciar del 1872) in Napoli per compiere un voto che da tanto tempo sorrideva al suo cuore, quello cioè di far rappresentare il suo Cromwello nel massimo nostro Teatro, e ciò per mostrare ai suoi compatrioti i progressi che nel giro di 30 anni aveva fatti nell'arte difficile del comporre. Ma, per quante pratiche adoperasse, tutto tornò inefficace, ed ei dovè ripartire per la Francia. Qual disinganno! Ed è così che s'incoraggiano i maestri figli della nostra scuola ed allievi del nostro Collegio di musica, quando dono un'intera carriera ritornano in patria per far bella mostra del loro ingegno, e per giustificare la fama acquistata meritamente altrove?...

- I. Composizioni di Salvatore Agnelli esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- 1.º I due Pedanti, opera semiseria in due atti, Teatro Nuo-
- 2.º Il Lazzarone Napolitano, id. Teatro Nuavo 1838.
- 3.º Una notte di Carnevale, farsa, Palermo Teatro Carolino
  - 4.º La Locandiera, opera semiseria in due atti. Teatro Nuovo 4830
  - 5.º La Sentinella notturna, id. Teatro Partenope 1840. 6.º I due Pulcinelli simili, opera buffa in due atti. Teatro
- Fenice 1841. 7.º L' Omicida immaginario, id. Teatro Fenice 1841.
- 8.º Il Fantasma, opera semiseria in due atti. Teatro Fenice 1842.
- 9.º Canto XXXIII di Dante per voce di baritono con accompagnamento di pianoforte.

#### II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º I des Gemelli, opera senierin.—2 Giovenni Valleze o i De-Feratii, Paleron 1888.—2 Leonos del Medici 3 till, Marsigin.— 4º Le lacquerie 2 till, ill.—5' Leo deux Aurex, ill.—6' L'Appthien de Napolene I, Pergi 1866.—1' Commell.—8' Stefana.—5' Sterna (quarte tre opera como incibil).—10' Calvita.—11' Bienna de Napoli.—12' Le Bous fonos trè bill)—13' Cautatia consecci di S. Resalia per più cet con coro : piena ercheista.—12' Menso per qualtico vod e grande ercheista.—5' Olico Herita.—10' Menso per qualtico del calvino del calvino del calvino del calvino del calvino del via del calvino del calvino del calvino del calvino del calvino del via della .—15' Miscres per due cari cancertati e grand' orchestra.—15' Miscres per due cari cancertati e grand' orchestra.—15' Miscres per due cari cancertati e grand' orche-

# EMMANUELE DE ROXAS

Da Giuseppe de Rexas, oriundo spagnuolo di nobile stirne castigliana, che esercitava il mestiere delle armi, nacque in Reggio di Calabria il figlio Emmanuele, il dì 1 gennaio del 1827. Destinato dal padre fin dall'infanzia a seguire la carriera degli avi suoi , fu dedito agli studiizche alla milizia conducono. Divenuto poi adulto, allorchè volevasi collocarlo nel Collegio di Marina, egli fece presso i suoi genitori vivissime istanze, onde permettergli di dedicarsi alla coltura della musica, per la quale sentivasi fortemente inclinato. Derogando ai pregiudizii di famiglia per la professione che voleva abbracciare il giovinetto, annuirono i suoi che si fosse ascritto come alunno nelle scuole esterne del Real Collegio di San Pietro a Majella, e ciò avvenne nello scorcio dell'anno 1840. Egli si addisse a studiare l'oboe, strumento che con più probabilità poteva facilitargli l'entrata gratuita nel Collegio; e così infatti avvenne, perchè classi pochi mesi, fu in grado di sostenere un concorso dal quale risultò meritevole del posto gratuito. Nel novem-

bre del 1841 ammesso in Collegio venne annoverato fra gli allievi del maestro Giambattista Belpasso, dalla cui scuola sono usciti i niù valenti sonatori di oboe e corno inglese. alcuni dei quali distinguonsi ed occupano i primi posti in Napoli, ed altri trovansi bene allogati in cospicue città straniere. Il Roxas, quantunque facesse grandi progressi nel sonar l'oboe, pure perchè dotato dalla natura di una bella voce di baritono, ottenne dal direttore Mercadante di cambiar di classe, e venne perciò ammesso fra gli allievi della scuola di canto, dove insegnava il valente maestro Alessandro Busti. Ebbe poscia speciali lezioni dal cav. Girolamo Crescentini, col quale fini di perfezionarsi nella difficile arte di ben cantare. Contemporaneamente cominció lo studio dell'armonia sonata con la scorta del maestro Giacomo Cordella, e per quello del contropunto venne più tardi addetto al maestro Ruggi, sotto la direzione del quale terminò il corso regolare della composizione. Avea già, nell'estate del 1846, scritto su parole di Raffaele Colucci una briosissima commediola, recitata col più gran successo e per un'intera stagione, su un teatrino narticolare di Vico, vicino Sorrento; avendo di poi nell'autunno del 1847 abbandonato il Conservatorio, si dedicò a tutt'uomo a musicare un libretto fattogli da un suo antico camerata di Collegio (l'attuale maestro Michele Ruta), intitolato La Figlia del Sergente, che rappresentato nel 1848 nel Teatro così detto delle Fosse del Grano, in vicinanza di quello costrutto poi col nome di Teatro Bellini, ebbe felicissimo incontro, e tale che fu dopo invitato a scrivere un'opera giocosa in tre atti pel Teatro Nuovo, che andata in iscena nel luglio del 1852, venne generalmente applaudità, ed in particolare un duetto fra i due soprani (Di te si susurra) incontrò talmente la simpatia del pubblico, che in tutte le sere ne dimandava la replica. In seguito compose per commissione del Conte Giuseppe Gaetani di Laurenzana una gran Messa di gloria con Credo e Veni sponsa Christi, per solemizzare la monacazione di una sua sorella: e per incarico ricevuto dal parroco della Chiesa della Rotonda D. Gaetano Salzano, scrisse le Sette Parole dell'agonia di Nostro Signore G. C. per tre voci, tenori e basso, con accompagnamento di quartetto di corde, oboe, corni, flauto. fagotti e pianoforte, che eseguite nella Chiesa di S. Anna di Palazzo, ed anche in quella della Rotonda, ottennero il pubblico suffragio. Scrisse eziandio diverse composizioni chiesastiche, Litanie, Tantum ergo, Magnificat e Credo. Nell'agosto del 1857 diede al Real Teatro del Fondo la nuova opera semiseria in tre atti intitolata Rita, che punto non piacque. Fu in questo per lui tristissimo anno ch' ebbe la sventura di perdere il padre, ed obbligato da circostanze di famiglia, volontariamente abdicò la carriera di compositore teatrale, nella quale avea si bene esordito, e che pur meritando serii e non distratti studii, non dà poi, e ciò neanche sempre, che ben incerti e tardivi guadagni. Per tali considerazioni il Roxas prese il partito di dedicarsi esclusivamente ad insegnare il canto, con quei sani, e si può dire infallibili principii che appresi avea dal sommo che con tanto senno e sapere dirigeva questa pur difficile branca dell'arte nel Real Collegio di Musica. Il più bell'elogio che può farsi del maestro Roxas è quello di qui ricordare che dalla sua scuola uscirono il tenore Mario Tiberini, la Emilia Rossi (contralto), ed il baritono dalla bella voce Luigi Colonnese, i quali calcano le più grandi scene di Europa, come pure altri valentissimi che per brevità omettiamo.

Avendo il Roxa dismesso di scrivere per teatro, si diede a comporre musica per canera, ed arricchi in breve periodo di tempo questo interessante repertorio di Sternelli, Serenate, Consider, Romanise e Gazoni sopra parole italiane, francesi, ed anche in dialetto mapeletano. Molte tra queste chène successo di vogg: ma distonareo poi popolari Il Pagnaletto, bialita sagganuda, e la cannone napoletana La Corollara, che scrisse per la Rosina Penco, non meno che Il Merinaro e la serenata intilibata L'Estasi, composte per Fogregio Gartano Fraschini, ed altre moltissime, ricercate applantite sempre dalla generatiià, e che formano la delizia dei saloni relle invernali serate. Qui satte ripertiamo tutta la musica di'el anostra conocenna di averegio composta per caura. Emmannelo di Rotza è uno dei massiri di canto più accreditati di Napoli, il muestro i moda di tutta le eleganti sostre signore el dello foresitere che qui convenguoro; ma in particulara poi di coloro che intendono delicirasi alla carriera teatrica, perceche doi sun ben condiscente sistema ne abbrevia il più possibilmente il tirocino di scollo. Come anostre inorgonate egil il acerda no mone ourato undi rate, che gli allieri suoi di tutte le categorie ingrandiramo e renderano sempre phi rispettato.

# Composizioni di Emmanuele de Roxas esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- La Figlia del Sergente, opera semiseria in due atti.
   Napoli Teatro delle Fosse del Grano 1848.
- Sisella, opera giocosa in tre atti. Napoli Teatro Nuovo
   1852.
   3.º Rita, opera semiseria in tre atti. Napoli Real Teatro
- Rita, opera semiseria in tre atti. Vapori tical reaction del Fendo 1857.
- 4.º Fantasia per pianoforte.
- Immagini d'Amore, album vocale di sei pezzi con accompagnamento di pianoforto.
   Raccolta di canti per camera num. 42, con accompa-
- Raccelta di canti per camera num. 32, con accompa gnamento di pianoforte.

# II. Altre mentovate nelle diverse biografie.

1º Nam. 4 album con la denominazione—I, Rollinne—II, Nepulitane—II, Francesi—IV Miete, edite in Milano da Ricordi.—2º Album II Immogrisi d'Anore, III. Le Brezze Nepulitane, ed te da Coltron.—3º Due Album di sci perri, editi da Giudici e Strada in Terino.

### CONCLUSIONE

Giunti al termine del nostro lavoro, perchè si possa pronunziare su di esso esatto giudizio, è forza ricordare ciò che trovasi detto nel Manifesto con cui se ne annunziò la pubblicazione.

- Quanto riguarda la Scuola Musicale di Napoli, la qualo non pais mettersi in dubbio essere stata per ben lungo spazio di tempo predominante in Europa, trovasi di già detto, ma disperso in motifynici opere, a seconda dello scopo cui tendevano; ma chi della Scuola di Napoli vo-lesse formarsi un concetto isolato e perciso, non parmi che avrebbe ove ricorrere. E più innanzi nello stesso Manifesta si dice: "Adopro il nome di Cemo Sberico e non già quello di Sloria, tanto perchè quest' ultimo avrebbe di troppo pestato sugli omeri nini, quanto perchò il mio in-tenlimento si limita a porre una prima pietra al monmento che la Scuola Musicale di Napoli merità di vedersi inaltato, augurandomi che altri di maggiore ingegno, spinti dell'exemplo, lo portino a compiemento.

Ora no serride la lustinga di credere che la Scaole Missicale di Napoli trovisi rammentata e narrata il meglio che da noi potensi fare, ossia nel modo più ampio che finora sia mai stato adoprato da altri, e che non una pietra soltanto siasi posta, ma hensì preparato gran parte del materiale occorrente ad innalzare il monumento cui questa Scuola ha diritto di attendersi.

Raccoglienlo dovunque ci veniva fatto, notizie, memorie, indagini et radizioni, non interloraumo lasciare in ciò Bacuna di sorta; con coscienza e instancabilità lo abbiam praticato, e speriamo di aver conseguito lo scopo prefissoci. Molte mende vi sarebbero a correggero, e di non pocho noi stessi ci siamo accorti; una se l'opera del Pétis intitolata Biographe uniceratelle des musicions e bibliographie genérale de

Is maripae, che a hom diretto ora gole di tanta riputazione, petra nella sua prima editione dirisi opera pimone mediocre, maggiar venia deve avere il mostro Grano, che esplorava un campo finor quasi intentato. Per altro, esportusia, issui, inversione di ordine, superfluità, como pure qualche si insuitazza, tutta sarebbe riparto e rettificato qualcone insustazza, tutta sarebbe riparto e rettificato qualcone; alla vedesse il hisogno di fare una seconda edizione; alla quale dedicheremno, come abbiam fatto per la presente, tutta el contre force, non meno che la maggior rettifudine della volonta c delle intenzioni. BIASSUNTO

DELLE

TRE DIVERSE CATEGORIE

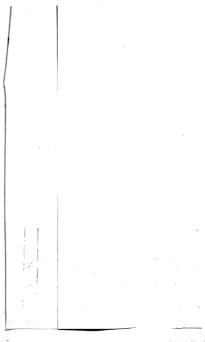

### Note al quadro precedente

(a) Bocumenti posteriori, giuntici quando già ne averanno pubblicata la hipergata, ci mettono in grando di afernare che Giusappa Aperile nacque non in Bisceplie come si è creduto sempre, ma Martina il 29 ottober 1972, over riticus negli utili ci su vita, vi scrisso pare un Te Desum, e vi mori il 1814, voncedo sepolto enella Chiesa di S. Martino.

- (1) Queste arie vennero eseguite nel Teatro S. Bartolomeo in Napoli.
- (2) Quest'operetta su scritta in Napoli pei dilettanti, ma s'ignora in qual Teatro venisse rappresentata.

  (3) Non si conosce l'opera nella qualo esordi, ma si sa aver rap-
- presentato la parte di donna, como allora si praticava dai sopranisti.

  (4) Quest'opera venno eseguita per la prima volta nel Teatro Aliberti, in Roma.
- Quest'opera venne eseguita nel Teatro Tordinona, in Roma.
   Questo Teatrine trovavasi temporaneamente eretto nel refetto-
- rio del già Conservatorio, poi Collegio della Pietà de Turchini.

  (7) Quest'opera venne rappresentata al Teatro Nuovo (autunno
- (8) Quest'opera in due atti venno rappresentata nel Teatro Argentina in Roma.
- (9) Non si conosce në l'anno në il Teatro ove venne rappresentata quest'opera in Napoli.
- (10) Quest'opera, rappresentata al Teatro di Parma, ebbe buon successo.
- (11) Quest'opera venne rappresentata al Teatro Tordinona in Roma.
  (12) Quest'opera, rappresentata al Teatro Nuovo, ebbe buon successo.
- (13) Questa Messa venne per la prima volta eseguita nella Chiesa del Monastero di donne in S. Marcellino.
  - (14) Quest'opera venne rappresentata al Teatro Nuovo di Napoli.
    (15) Quest'opera venne rappresentata al Teatrino provvisoriamente eretto nel locale detto delle Fosse del grano, che poi venne distrutto quando si demoli quel fabbricato.

## INDICE ALFABETICO

DEI MAESTRI CONFOSITORI E DEI CELEBRI CANYANTI CONTENUTI NELLA 2º PARTE DI QUEST OPERA

| Agnelli Salvatore              |     |      | . ' |    | ٠. |   |    |    | 2151 |
|--------------------------------|-----|------|-----|----|----|---|----|----|------|
| Andreozzi Gaetan               | 0   | ٠.   |     |    |    |   |    |    | 2121 |
| Anfossi Pasquale               |     |      | . ' |    |    |   | ٠. | ٠. | 435  |
| Aprile Giuseppe,               |     |      |     |    |    |   |    |    |      |
|                                |     |      |     |    |    |   |    |    |      |
| Bellini Vincenzo               | ١   | ٠.   |     |    |    |   |    |    | 709  |
| Bornaccini Giuse               | ppe |      |     |    |    |   |    |    | 2146 |
| Braga Gaetano .                |     |      |     |    |    | · |    |    | 1018 |
| Broschi Riccardo               |     |      |     |    |    |   |    |    |      |
| Broschi Carlo, ca              |     |      |     |    |    |   |    |    |      |
|                                |     |      |     |    |    |   |    |    |      |
| Cafaro Pasquale                |     | ٠.   |     |    |    |   |    |    | 565  |
| Capotorti Luigi.               |     |      | ٠.  | ĸ. |    |   |    |    | 350  |
| Carafa Michele .               |     | ٠.   |     |    |    |   | ٠. |    | 2021 |
| Casella Pietro .               |     |      |     |    |    |   |    |    | 353  |
| Catugno Franceso               | 0.  | ٠.   | ٠.  |    |    |   | ٠  |    | 617  |
| Ciccarelli Angelo              |     |      |     |    |    |   |    |    | 888  |
| Cimarosa Domenio               | 0.  |      |     |    |    |   | ٠. |    | 442  |
| Coccia Carlo                   |     |      |     |    | ٠. |   |    |    | 528  |
| Conti Carlo                    |     |      |     |    |    |   |    |    | 677  |
| Conti Carlo<br>Conti Claudio . |     |      |     |    |    | • |    | ٠. | 1065 |
| Conti Gioacchino,              | ca  | ntaı | nte |    |    | · | è  |    | 2061 |
| Cordella Giacomo               |     |      |     |    |    |   |    |    | 2017 |
|                                |     |      |     |    |    |   |    |    |      |

#### 9170 ...

| _                                                       |     |     | •  |   |   |   |     |   |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|----|---|---|---|-----|---|-----|
| Costa Michele .                                         |     |     |    |   |   |   |     |   | 89  |
| Cotumacci Carlo                                         |     | ٠   |    |   |   |   |     |   | 23  |
| Curci Giuseppe                                          |     |     | •  |   | ٠ |   | -   |   | 90  |
| Duni Egidio Romi                                        | ual | do  |    |   |   |   |     |   | 389 |
| Durante Francesc                                        | 0   | •   |    |   |   | - | •   |   | 21  |
| Fabrizj Paolo .<br>Fago Nicola<br>Farinelli Giusepp     |     |     |    |   |   |   |     |   | 108 |
| Fago Nicola                                             | Ċ   |     |    |   |   |   |     |   | 21  |
| Farinelli Giusepp                                       | А.  |     | ٠. |   |   |   |     |   | 58  |
| Fenaroli Fedele.                                        |     |     |    |   |   |   |     |   | 40  |
| Fen Francesco .                                         | Ċ   |     | ·  | Ċ | Ċ |   |     | Ċ | 66  |
| Fighera Salvatore                                       | ·   |     |    |   | - | Ċ | . i |   | 52  |
| Feo Francesco .<br>Fighera Salvatore<br>Fiodo Vincenzo. | ٠.  | :   |    |   | i |   |     |   | 61  |
| Fioravanti Valenti                                      | ino |     |    |   |   |   |     |   | 58  |
| Fiorillo Ignazio                                        |     |     |    |   |   |   |     |   | 39  |
| Fischetti Domenic                                       | 0   |     |    |   |   |   |     |   | 33  |
| Fornasini Nicola                                        |     |     |    | 0 |   |   |     |   | 107 |
| Fornasini Nicola<br>Furno Giovanni                      |     |     |    |   |   |   |     |   | 34  |
| Gallo Ignazio .                                         |     |     |    |   |   |   |     |   | 22  |
| Gammieri Erennic                                        |     |     |    |   |   |   |     |   | 105 |
| Gazzaniga Giusep                                        |     |     |    |   |   |   |     |   | 33  |
| Giannetti Raffaele                                      |     |     |    |   |   |   |     |   | 108 |
| Giosa (de) Nicola                                       |     |     | Ċ  |   |   | i |     |   | 99  |
| Giosa (de) Nicola<br>Gizzi Domenico.                    |     |     |    |   |   |   |     |   | 26  |
| Greco Gaetano .                                         |     |     |    |   |   |   |     | i | 21  |
| Guglielmi Pietro                                        |     |     |    |   |   |   |     |   | 39  |
| Insanguine Giacon                                       | mo  |     |    |   |   |   |     |   | 34  |
| Jommelli Nicola                                         |     |     |    |   |   |   |     |   | 27  |
|                                                         |     |     |    |   |   |   |     |   |     |
| Lablache Luigi, o                                       | ant | ant | e. |   |   |   |     |   | 206 |
| Tatilla Castona                                         |     |     |    |   |   |   |     |   |     |

| Lillo Giuseppe .                        |        |      |      |    |    |   |   |    |   | 97   |
|-----------------------------------------|--------|------|------|----|----|---|---|----|---|------|
| Lograscino Nicola                       | ı İ    |      | ٠,   | ٠. |    |   |   |    |   | 38   |
|                                         |        |      |      |    |    |   |   |    |   |      |
| Maio (de) Gianfrai                      | 1ce    | sco  |      |    |    | ٠ | ٠ | •  |   | 34   |
| Majorano Gaetano                        | , с    | anta | ințe | ,  |    |   |   |    |   | 203  |
| Mancini Francesc<br>Manfroce Nicolant   | 0.     |      |      |    |    |   |   |    |   | 36   |
| Manfroce Nicolant                       | on     | io   |      |    |    |   |   | ,  |   | 62   |
| Manna Gennaro.                          |        |      | ٠.   |    | ٠. | , |   | ٠. |   | . 39 |
| Marchetti Filippo                       |        |      |      |    |    |   |   |    |   | 103  |
| Marinelli Gaetano                       |        |      |      | ٠. |    |   |   |    |   | 52   |
| Marinelli Gaetano<br>Mercadante Saver   | io     |      |      | ٠. | ٠. |   |   |    |   | 64   |
| Mirate Raffaele,                        | ant    | ant  | e.   |    |    |   |   |    |   | 210  |
| Moretti Giovanni                        | ÷      | ÷    |      |    |    |   |   |    |   | 107  |
| Mosca Giuseppe                          |        |      |      |    | ٠. |   |   |    |   | 213  |
| Mosca Luigi                             | ·      | ·    |      |    |    |   |   |    |   | .214 |
|                                         |        |      |      |    |    |   |   |    |   |      |
| Niccolini Luigi                         | ·      |      |      |    |    |   |   |    |   | 213  |
| Niccolini Luigi<br>Niccolini Giusepp    | e      | ċ    |      |    |    |   |   |    |   | 213  |
|                                         |        |      |      |    |    |   |   |    |   |      |
| Paisiello Giovann                       | i.     |      |      | ·  |    |   |   |    |   | 31   |
| Palma Silvestro.                        |        |      |      |    |    |   |   |    |   |      |
| Parenti Francesco                       | naı    | olo  |      |    |    |   |   |    |   | 58   |
| Pavesi Stefano .                        | -      |      | :    |    |    |   |   |    |   | 61   |
| Pavesi Stefano .<br>Perez Davide .      |        |      |      |    |    |   | ï |    |   | 38   |
| Porgolesi Giombat                       | tie    | ta   | 1    | 2  |    |   |   |    |   | 23   |
| Pergolesi Giambat<br>Petrella Errico .  |        |      | :    |    |    |   |   |    |   | 96   |
| Piccinni Nicola.                        |        |      |      |    |    |   |   | į. |   | 29   |
| Pietilli Achille                        |        |      | :    | :  |    | : |   |    |   | 109  |
| Pistilli Achille .<br>Porpora Nicolanto | i      | ·    | •    | •  | •  | • | : | •  |   | 36   |
| Proto Gincoppe                          | ,,,,,, | •    | •    | •  | •  | : | ċ | •  | : | 93   |
| Prota Giuseppe.<br>Puzone Giuseppe      | •      | •    | •    | •  | :  | • | : | 1  | : | 100  |
| гихоне спизерре                         | •      | •    | •    | •  | •  | • | • | -  | ٠ | -00  |
| Raimondi Pietro                         |        |      |      |    |    |   |   |    |   | 619  |
| Ricci Luigi                             | -      | -    |      |    |    |   |   |    |   | 83   |
| Ricci Federico                          |        |      |      |    |    |   |   |    |   |      |

#### - 2172 -

| 21                      | 12  | _    |     |     |    |   |   |      |
|-------------------------|-----|------|-----|-----|----|---|---|------|
| Rispoli Salvatore       |     |      |     |     |    |   |   | 346  |
| Rossi Lauro             |     |      |     |     |    | ē |   | 948  |
| Roxas (de) Emmanuele    |     |      |     |     |    |   |   | 2156 |
| Ruggi Francesco         |     |      |     |     |    |   |   | 2125 |
| Ruta Michele            |     |      |     | •   |    |   |   | 1012 |
| Sacchini Antonio Mari   | a 6 | lagt | nar | e . |    |   |   | 418  |
| Sala Nicola             | ٠.  |      | _   | ٠.  |    | Ī |   |      |
| Sarmiento Salvatore .   |     |      |     |     |    |   |   |      |
| Sarri Domenico          |     |      |     |     |    |   |   | 543  |
| Savoja Paolo            |     |      |     |     |    |   |   | 1096 |
| Scarlatti Alessandro .  |     |      |     |     |    |   |   |      |
| Scarlatti Domenico .    |     |      |     |     |    |   |   |      |
| Serrap Paolo            |     |      |     |     | ٠. | i |   | 1030 |
| Speranza Alessandro .   |     |      |     |     |    |   | · | 407  |
| Spontini Luigi Gaspare  |     |      |     |     |    |   |   | 594  |
| Stabile Francesco       |     |      |     |     |    |   |   |      |
|                         |     |      |     |     |    |   |   |      |
| Tarchi Angelo           |     |      |     |     |    |   |   |      |
| Terradellas Domenico    |     |      |     |     |    |   |   |      |
| Traetta Tommaso         |     |      |     |     |    |   |   | 393  |
| Tritto Giacomo          |     | ٠    |     |     |    | - |   | 571  |
| Vento Mattia            |     |      |     |     |    |   |   | 444  |
| Vespoli Luigi           | Ċ   | Ċ    | ·   | •   | •  |   | • | 4040 |
| Viceconte Ernesto       |     |      | •   |     |    | • |   | 4054 |
| Vinci Leonardo          | Ċ   | •    | •   | •   | •  | • | • | 230  |
|                         | •   | •    | •   | •   | •  | • | • | 200  |
| Zingarelli Nicolantonio |     |      |     |     |    |   |   | 472  |

# NOTIZIE SU I TEATRI

E SUI

POETI MELODRAMMATICI NAPOLITANI

Come compimento del nostro lavoro, stimiamo apporri la seguente noticia, la quale può servire di rischiaramento a molti fatti raccontati nelle presenti biografie.

Verso la fine del 1500 esisteva ancora un teatro presso la Chiesa dell'Incoronata e chiamavasi Teatro della com-MEDIA VECCHIA. Ninno storico fa menzione della sua origine. La nazione genovese lo comprò verso il 1587 : fu per demolirlo ed edificare l'attuale Chiesa di S. Giorgio, detta tuttavia dei Genovesi (1). Ma già fin dal 1583 il più nobile e quasi solo teatro di Napoli era quello di S. Bartolomeo; anzi il re Filippo II di Spagna avendo un jus patronato su di esso, ed una parte da esigere sul lucro dei commedianti, cedette questo allo Spedale degl'Incurabili. Il teatro fu danneggiato moltissimo nella rivolta di Masaniello (4647), avendone i soldati spagnuoli preso i legnami per accendere il fuoco. Il Vicerè conte di Ognatte lo rifece, e v'introdusse le commedie in musica all'uso di Venezia, le quali già faceva cantare nel palazzo reale di allora, in un luogo addetto a quest'uso innanzi al giuoco della palla (2). Il Teatro S. Bartolomeo fu bruciato un'altra volta nel 1681, e fu poi con molta spesa ricostruito, rimanendo così sino al 1737. Celebre in tutta Italia, quivi si videro le macchine e le decorazioni del Bibiani e di Cesare del Po, e quivi furono ascoltate le voci

<sup>(1)</sup> Sino alla fine del 1600 questa Chiesa chiamavasi ancora San Giorgio alla Commedia Vecchia.

<sup>(2)</sup> Questo giucco della Palla o del Pallone si fateva, come si è praticato sino al primo quarto di questo secolo, nelle, così chiamate, Fosse del Castello Nuovo, da quella parto che viene immediatamente dopo il Real Palazzo, ed accorreva gran quantità di popolo a xederlo. Da molti anni è andato in dissuo fen anni è.

incantatrici della Bulgarelli (Marianna Banti), soprannominata la Romanina, e della Vittoria Tesi-Tramontini, Nel 4737. inutilizzato a causa della edificazione del massimo dei teatri, qual fu il San Carlo, venne dall'architetto di questo. il Carasale, demolito, formandosi della platea una chiesa, tuttora esistente. Questa s'intitola la Graziella; ed in un vicoletto alla sua sinistra, per dove ora si entra nella sagrestia, ravvisansi ancora l'ingresso ai palchi e la scala dei medesimi. L'onera speciale dei Napoletani era la commedia lirica: e sin dal secolo antipassato si veggono i nostri maestri di cannella chiamati dalle corti straniere, e nerfino in Polonia, in Russia (1), in Austria, per farvi rappresentare e cantare le loro opere più favorite. Chi ha letto le precedenti Vite dei maestri e le Notizie del nostro Archivio che vi abbiamo premesse, avrà di leggieri ravvisato che accanto alla musica sacra e all'alta drammatica, nasceva ed aggrandivasi maravigliosamente la musica giocosa, nella quale veramente fummo insuperabili. Sorgente di essa troverete i nostri famosi Conservatorii: i quali la raccolsero dalle nanche e dalle niazze, e la nutrirono nell'arte vera. Le commedie rappresentate ne Conservatorii, e specialmente in quello della Pieta de Turchini, ne fanno testimonianza. Ma accanto a teatrini dei Conservatorii si veggono sorgere qua e là i teatri dell'onera buffa ne'rioni più popolari. Al tempo del teatro della Commedia vecchia e prima del teatro S. Bartolomeo, si nomina il Teatro della Pace, ma non si conosce nè l'anno della fondazione, nè quello della sua fine. Chiamaronlo, qualche volta, ma erroneamente, Teatro della Lava, dal nome d'un vicolo dirimpetto, alla cui iscrizione leggesi ancora Vico della Lava. Però il vero nome era Teatro della Pace, ed infatti esso sorgeva alle spalle d'una chiesa che pur oggi è detta della Pace. Era esso veramente teatro del popolo presso-

<sup>(1)</sup> Fu un napolitano, Francesco Araja, il primo che portò in Russia l'opera italiana.

S. Martiniello, piccola contrada che al finir del secolo XVII fu incorporata allo spedale di San Giovanni di Dio, detto della Pace, ed è precisamente il luogo dove si vede il secondo atrio di quel nobile e nictoso nosocomio.

Nei abhamo, nell'ampia collezione di libretti tezzache conservazio inll'Archivio del Collegio, delle comisilari di Archivio del Collegio, delle comisibulle in dialetto rapolitano ivi rappresentate per la prima volta, scritte da funosi mestri di cappella e da posti originali o speciali dal 1718 al 1750 (1), dove si veggeos i naturali colori del popolo e la morizace critica dei nostri autori. Basti dire che il Tinchera, valoreso pocha meloriammistico, ebbe carcere e fu bandito dopo la prima rappresentazione della Tezeranda Abbaraturas, dore poso in mostra ed in ridicio le male arti di un ipocrita plebos, sedicente eremita laico, piese di visi, che non altro secondava che le sue indegeo passioni. Questo textre popolare crèd quindi i a sua fama al Textro dei Fiorentia e al Textro Nuovo.

Sotto lo stesso Vicerè Conte di Ognatte su edificato nel 1652 il Teatro dei Fiorentini, detto così perchè eta presso la Chiesa, tuttavia esistente, di S. Giovanni Evangelista,

(1) Queste Commedie portavano i titoli come appresso:

1. Manisso Pappieso, 1718. Petisi anomias, muota sil — 2. Le Corriso, 1726. Petisi di Fietre Trinchera, musica stolian. 2. Le Corriso, 1726. Petisi di Fietre Trinchera, musica di Gior, Gallerio Brantili — La Tarennola Maherman, 1739. Petisi di Siriante Petisi di Stoliane, musica di Gior, Gallerio Genera. 6. La Tavenno de Monte. 6. Gomentillo correste, 1744. Petisi di Sadames, musica di Firito Gomen. 6. Commette Generale, 1744. Petisi di Angalo Marbilli, musica monima. — I. Mordano, 1715. Petisi di Trinchera, musica di Ricola Lappendon. 6. Le Eller spalera, 1743. Petisi di Trinchera, musica di Ricola Lappendon. 6. Le Eller spalera, 1743. Petisi di Trinchera, musica di Ricola Gomen. — 11. Le Patree Namemorato, 1740. Petisi di Trinchera, musica di Nonda Gomen. — 11. Le Patree Namemorato, 1740. Petisi di Trinchera, musica di Domenico Fischetti. — 13. Le Beree Lappello, 1740. Petisi di Trinchera, musica di Domenico Fischetti. — 13. Le Beree Lappello, 1740. Petisi di Granti d'Aran, musica di Canada.

la quale apparteneva ai nati in Firenze, o, come allera disvesi, alla nazione focusitati. Vi a rappreentavane commedie spaganole; gli attori venivano appositamente di Syagon, Durante il 1700 fin assegnata alle rappreentazioni nebiranmatiche, e nel 1712, anno in cui il Citarrea vi eserdira con l'Opera buffa. Es Errosognate del Gaete, segnita dalla per Le Pezici el Stellidura e Zorontre, veniva a ciù ingrandito, come ora trovasi, dall'archittot Francesco Sezzalo.

Qui si producevano i giovani compositori educati ne Conservatorii, e fecero ivi i primi ami Giambattista Pergolesi, Leonardo Vinci, Nicola Porpara, Niccolà Piccinni, Antonio Sacchini, Giovanni Paisiollo, e datiri. Fino al 1818 fa adsperato per rappresentazioni melodrammatiche, e ne' primordii eli nostro secolo perconne all'appose della grandeza, quando cantaronvi la Chabrand, la Coltellini, la Miller, la Dardanelli, la Canonolici, la Guidi, Crivelli, Denzelli, Rubnin, Pellegrini, Filippo Galli, e gli mimitabili per le loro lepidezze Antonio e Carlo Cassocia e Generao Lazio.

Dal 1849 in poi il teatro de Fiorentini è occupato da compoginie drammatiche o vi si rappresenta ogni razione di componimenti scenici in pross; da molti annie è diretto dal signor Adamo Alberti. È di bella e giusta capacità; sono cinque gli ordini dei palchetti, ed ogni ordine ne conta 17, esclusi i due posti ne' pilastri del proscenio.

Il Texno Xuovo fu costruito nel 1724, là dove era un girafinio, delto giartiallo di Moncealeriro, dall'architetto Carasile. Po denominato allora Textro sotto Monte Colorrio, e come il giardino, dal nome di una gran chiesa vicina. Ristanzato, fu detto perciò Nuovo, divenendo così rivale di quello de Fiorentini. Taluni scrittori lo attribuisceno all'architetto Domenico Antonio Vaccaro. Vi recitanzano spesso gli artisti del S. Carlino, poichè la corte a quei di, assai compiacendosi delle nostre fannose ed antiche maschere, e non intervenendo in quel bugigatallo di teatrino sotterranco del S. Carlino, poinò che fosse alternata la musica con la prosa

nel vernacolo nestro, nel Tentro Nuovo. Fu celluta pei alle compognio di prosa lombarde; in seguitu vi ritoraranoa nache quelle di musica, e vi si rappresentarono opere semi-erie, composte non solamente dagli alumia e dai musetri musti di alconservateri, ma ancorta de chiari compositori, come Aspa, Fioravandi Vincearo, ed altri; ed in ultimo dai giorani, che, sobbene non facessere i loro studii nel Gollegio di R. vone il Micela va Majella, suno pure in fama di valentissimi, come il Micela il Sarrie a Nicola d'Arienzo. Brucisto nel 1861, vanita rifatto qualche anno dopo, introducendovisi ia compagnia in prosa, in dialetto mapeleane che prima recivax a 18. Cartio. Ora vi si negue della musica ibrida, sotto l'impresario Giusene. Luri (1).

Il Rea Taxino S. Canao fa fato costruire nel 1337 da Re Carlo III: dileggo for di Givonni Medinao brigalioni Medinao brigalioni Medinao brigalioni Medinao brigalioni Medinao brigalioni di quale avenso speco più del convento, ne valendora di cospetto dei ragionieri la testimonianza di sna povera vita, for chiasso in Castello Statellon, dove col pane del fisco mano alconi sinni fano alla morte. Vi furnoni impiegati soli 230 giurni dalla delimizazione del diseggo al primo spettaco più con permanello per controlo del producto del produc

(1) Non è che non suppisso il decalimento di quesie scene, ose da qualche amo si unma negamento, ora le più strane elle musiche baffe financia, el ara vi si alternano, senza buso criterio nella serie, la cane bullo e serie del repertorio Italinos, la cui secuziano è affanta al artisti quasi tetti di pross. Vogitanos sperare che estet si diferziono di un impresario che risportira l'arte, tornel queste testro ad cuere palestra di queste buson musica loufa nella quale sono stati ercellanti i assestri mapolitata.

ni, si nellà pianta, come nella facciata. Bruciato nel 1816, fu rifatto dal detto cavalier Niccolini in sette mesi , spendendovisi 230,000 ducati. Nel 1814 veniva ristaurato di nnovo, ed anche ora è stato riabbellito sotto la direzione del cav. Fausto Niccolini. Il sipario è del rinomato cav. Giusepre Mancinelli.

Fin qui le nestre notizie; e siccome non non manchiamo di valerei, nella compilazione della presente opera, di tutti i ragginggli di che ci possono giovare i contemporanei, non abbiamo mancato di pregare, a proposito del S. Carlo, ha famiglia dell'utilimo costruttore di esso, l'illustre car. Antonio Nicolini, la quale ci ha gentilmente trasmesso quanto appresso:

• Carlo III di Borbone, che protesse le arti e la civilla del reame, non avea però alcuna passione nè per la musica, » de per teatri. Non coal la regina (1), di cui egli entre a però solo del presenta del contro del presenta del present

"Bisognava adunque contentare la sovrana, cestruire un altre teatre, e perchè tornasse agevole alla corte d'andarvi, volle il re che sorgesse presso la reggia, e volle pure che prendendo il titolo di S. Carlo, per ampiezza e splendore

(1) Fu nella ricorrenza del matrimonio con Amalia di Walburg figlia di Federigo Augusto re di Polonia, che Carlo III ritoranado in Napoli insieme con la moglie nel 2 luglio 1738 istitui il cavalleresco ordine civile di S. Gennaro col motto: In sanguine foedus. superasse quanti n'erano stati fino a quel punto costruiti in Europa (1).

- A Giuvami Medrano, brigadiere dell'esercito, fu camesos il diseggo, e la escenzione affichat ad Angelo Carasale, nato di plebe, ma per ingegno ed opera ardia silito in grandissima fama (2). Dopo 40 anni il Praga ne rianosò l'interno: na wenti i Napolenni il governo del regno, e chiamato a Napoli da Firenzo l'illustre architetto Autoni Noccolia, Gioscotion Murat eli commise di decorare novelamente la sala del S. Carlo, e questi superando su conserva all'usopo lambilito, e di in cui lo stesso inistre architera.
- (1) Fu queste forse il motivo che dette la spinta al pensiere del munificente re, di dottere Napoli di tali nisipue monumento attività. Chi aveva fatto imnalazare e il Musseo, e la Reggia di Caserta, e le Palazza di Capodimonte, e l'Eblistico de Granilli, e il Grande Altre dei Poveri ce. ce., non poteva trascurare di aggiungerei uno splendido teatre, che siesse a paro coi detti monumenti.
- (2) A proposito del San Carlo, è risaputo l'aneddoto che levo grido all'enoca della sua prima solenne apertura; cioè che Carlo III". entrato nel suo palco di gala, e non mai sazio, assieme alla regal famiglia ed alla corte, di ammirare tanta magnificenza, fu chiesto rispettosamente dal Carasale, che eli stava dappresso, come eli piaceva, e se avesse ad osservargli cosa alcuna. « Tutto va benissimo, mio caro ingegnere / rispose il monarca l: se non che trovo che per farmi da palazzo reale entrare in teatro, mi abbiate fatto attraversar la strada; eppur sono uniti l'uno all'altro! . S'inchinà l'architetto, e sel tenne ner detto : intanto lo spettacolo cominció e la corte sel custò tutto. Ma guando esso terminò, ed il Re e la real famiglia si levarono per andar via, ecco che il Carasale si presenta e tutto coverto di sudore ed acceso nel volto: « Maestà, egli disse, vi piaccia seguirmi. . E il condusse, assieme alla real famiglia ed alla corte, per un passaggio aperto nel frattempo, e che menava dritto al real palazzo: improvisato li per li, era stato coverto di tapezzerie. Sorpreso a questa maraviglia, il monarca non potè frenare la gioia di che si senti invaso, e rivolto al valoroso artista: « Voi ci avete avverrato ai predigi, gli disse, e questa seconda vestra opera, ideata ed eseguita in un attimo, vale bene la prima! »

tetto francese Lecomte si dichiaro vinto, aggiunse all'edifizio la facciata e l'atrio, come ora si veggono.

- " Le novelle decorazioni furono dal pubblico, raccolto in teatro, così fragorosamente applaudite, che Gioacchino chiamato nel suo palco reale il Niccolini, e porgendogli la decorazion del Merito, dissegli: Io militare ho il debito di decorarvi sul campo di battaglia, ed il campo della vostra vittoria è questo bel tcatro che avete rifatto. Ma l'opera ancora recente del toscano architetto era serbata a divenire preda delle fiamme. Nel 1816, una lucerna non bene spenta, dopo la pruova generale di un ballo, mentre stavasi per chiudere l'edifizio, appiccò il fuoco alle tele ed alle macchine del teatro, che in poche ore fu ridotto in un cumolo di cenere e di rovine. Vollesi allora che il S. Carlo risorgesse più grandioso di prima, e fra molti e varii progetti fu scelto quello del Niccolini, che più splendido degli altri, presentava pure il vantaggio della minore spesa, tanto tenue, che parve a tutti impossibile bastare all'opera progettata, meno che all'ardito intraprenditore Domenico Barbaia, il quale confidando nell'apprezzo dell'architetto, assunse, come suol dirsi, a sacco chiuso, l'esecuzione materiale dell'opera, e vi riuscì con universale meraviglia.
  - « L'incendio fu tale che convenne al Niccolini riedificare il teatro dalle fondamenta; però in meno di sette mesi, dei quali quaranta giorni furono spesi nello sgomberare il terreno degli avanti delle passate rovine, in meno di sette mesi, diciamo, dalla sera del funesto incendio, risorse questo tempio dell'arte, o schinase novellamente le sue porte collo stesso spettucolo dell'ultima sera prima dell'incendio, per modo che parce al pubblico che uno fossero state enance interrotte le rappresentazioni del suo gradito S. Carlo.
  - « Nel 1844 il Niccolini medesimo, coadiuvato dal cav. Fausto Niccolini suo figlio, migliorò molte parti del teatro; rifece gli apparecchi del palcoscenico, ricostrul in ferro i sedili della platea, ed in fine, poco dopo una bella opera d'arte fece

più leggiadra questa bellissima scena: intendiamo accennare del sipario dipinto dal nostro illustre cay. Mancinelli, opera che certamente onora l'arte napoletana ed il chiaro nittore.

a A questi bravi censi non crediamo aggiungere parola per encominar il San Carlo. Dell' pepca della sua riedificazione fin oggi, non pochi e grandi teatri sono surti in Europa; ma il nostro non e stato anorr vinto, o ad onta di multi anni e della canginia moda, a firmatio sempre giavane. Il San Carlo musicale è pur troppo decaduto dello spelentino de a cui il nimalarano e Rossini e Bellini e Donienti, la Malibran, Rubini e Lubikech; ma il S. Carlo monumentale non ha perduto il suo primato (f).

Non istimiamo pertanto sia opera da sfatare, se giunti a questo punto, facciamo alcun po' di descriziono del nostro maggiore tempio dell'Armonia, e come adesso trovasi. Quando il Niccolini venne a rinnovare il teatro, fecevi imanzi tutto il frontespizio onde mancava si bel monumento. V' ha un portico di cinque archi, dei quali i due estremi e quello

(1) Sostenendosi tutti i giorni, e senza prevora di fatto, ma per proprio colpo d'occhio o capriccio, i più atsurdi paragoni fra la grandezza dei più vasti e rinonati Teatri d'Italia, quali sono Le Scale ed il San Carlo, reodiamo opportuno riportur qui l'esattissima misura degli siessi, presa sopra luogo dall'ingegenre Daly.

SCALA—SCARLO
Distanza fra la corta di plate e la ribalia, metri 23 75 — 24 70

| id. fra la ribalta e il telone                  |    |    | 50 5 60    |  |
|-------------------------------------------------|----|----|------------|--|
| id. fra il telone e il fondo della scena        |    | 23 | 90 - 26 45 |  |
| id. fra la porta di platea e il fondo della     |    |    |            |  |
| scena                                           |    | 53 | 15 - 56 62 |  |
| Diametro della sala tra i parapetti dei palchi. |    | 21 | 70 - 23 67 |  |
| Larghezza dell'apertura della scena             | 20 | 15 | 00 - 1590  |  |
| Altezza dell'imposta della cupola sul più basso |    |    |            |  |
| della platea                                    |    | 18 | 30 - 24 60 |  |
| Alterra della freccia della cupola o cornice .  |    | 1  | 50 - 0 65  |  |
| Massima alterra della sala                      |    | 19 | 80 - 25 25 |  |
| Larghezza della scena fra i piloni              |    | 26 | 35 21 16   |  |

di mezzo rispondono alle magnifiche scale che menano al teatro, ed i rimanenti due ad altrettante nicchie che sono destinate a contener le statue di Apollo e di Minerva. I pilastri dell'arcate sono a bugne. Il bugnato è interrotto di sopra da cinque bassorilievi, ne' quali sono figurati i prodigi della lira di Antione ed Orfeo, in quello di mezzo Apollo e le Muse, e negli altri le anoteosi di Sofocle ed Euripide. Ilna halaustrata di travertino su le camere del portico, ed al piombo de'sottostanti pilastri elevansi quattordici colonne ioniche di bianco marmo con l'intero superiore corrispondente intavolamento, al quale sovrasta un frontone triangolare che sull'acroterio di mezzo sostiene una Partenope in piedi, la quale corona i genii della Tragedia e della Commedia, e su gli acroterii laterali sono due tripodi. Ai due estremi dell'intercolunnio ne' muri in tela ti si parano incisi in grandi lettere due supremi triumvirati della scena, da una parte Alfieri, Metastasio, Goldoni, dall'altra Pergolesi, Jommelli, Piccinni.

Le sale che adornano questo piano , destinate un tempo a pubblica bisca, froro poi donate da re Ferdiando 11º al-Paccademia de Cavalieri quando essa lasció il palazzo Berio en prima riunvias. Dal 1864 sono leggidarennete messe ad uso di ballo, raccogliendo i patristi napolitani e le persone più raggardereloi della nostra cittelianazza cui furono concesse da re Vittorio Emmanuele, e prendono il none di Carina dell'Unione. Tutto questo propostro non meno nella sua forma generale che nelle sue parti, ne bassorilieri, nei regi, dimostra l'ausa al quale de destinata la gran nole che fronteggia, ed a questo unitivo irspendono del pari gl'interni erramenti di questo mirabil femino dell'armonio.

Quando al Niccolini fu data facoltà, dopo l'incendio del 1816, di ricostruire il teatro, egli ampliando il paleoseenico e fabbricando in cima all'edifizio le capaci sale per gli artefici, fu certo per l'altra parte meno che avaro di ornamenti. Serbò l'antica fagura interna d'un semicerchio prolungato ne' suoi estremi della periferia con dua linea con vergenti verso il palcoscenico, racchiudendosi in esso una platea lunga metri 24.70, larga nel diametro metri 23.67 (1). I sei ordini, ciascuno di 32 palchi, sono lavorati nel paranetto a ricche dorature: e ciascuno ha un suo fregio di particolare disegno. Anzi per dare maggiore varietà, in ciascun ordine, meno che nel primo e pell'ultimo, dopo il terzo nalco, il quarto è sempre ornato di un bassorilievo dorato con genii in esso figurati e con insegne allusive alla commedia, alla musica, alla danza, Sorge splendidissimo sulla porta di entrata il palco reale, occupando lo spazio di due palchi della 2ª e 3ª fila, poggia sopra due grandi palme dorate che adornano i lati del maggiore ingresso, ed è ricoperto da un ricco nanneggiamento nurnureo, il quale cadendo da una corona dorata vien raccolto o sostenuto ai due lati da due Vittorie.

Con non minore splendidezza è adornato l'arco del padcoscenico di metri 30,68 di conto, sendo in esso effigiate in bassorillevo le Arti della scena appresso al Tempo, che caldito levato in allo segna le ore incies sur una zona circolare che girsagli sul capo, mentre una Sirena tenta di trattenerlo quasi, perchè a coloro che stanoo a godere i diletti del teatro non passino cest voloci le ora.

Degno di tutta la ricchezza di si magnifica sala è l'ernamento della soffitta: ha essa la forma di un velario, e quindi in ciascuna divisione de palchetti di sesta fila figura un'asta

(1) Il palescenzio un tempo era più lungo di qualle che ma ni di presenta; sera i nipi materi 1964, mi gli farzoo situli quando si voltera ampliare la reali seolerie. Ma ora che non vi sono più al acciderie di caratti, perchi i piatoconicio nan riterara qualli anti perchi piatoconicio mantino appropriate anti più altra di più altra quali perchi piatoconicio mantino anti più anti più altra di caratteri anti più altra di più al derata come a servire di sosteppo alla gran tella, ia quale fregiata nel mezzo di vivaci figure, mostra all'intorno un campo giallo orrato di gigli, terminando al lembo con rische frango d'en, le quali vengono, come dall'estremezo del valario, a cadere intorno uni judichi. Nel mezzo della gran esta la rappresentato Apollo il quale conduce a Minora i principali posti del mondo da Omero ad Alferi. Il dipinto del Gilismono Communicatione del mondo de del mondo de di dispinto del di Gilismono Communicatione.

Tarno san Canzino. Esisteva durante il 1700 un teatrino sotto le scale della porta maggiore di San Giacomo. Era destinato alla recita delle commedie in dialetto napoletano, nelle quali pigliavano parte tutte le macchere inventate da nostri maggiori. Nel 1770 si toles di sotto la Chiesza, e ne fu costrutu un altro a poca distanza, che si chiamò celebre dappo i che Lablabce canott in esso nel 1812. Oggi, comunque questo teatro sia grandemente decaduto, chè gli attori permettoria rippresentare certe socmissigni dove non autori sempre il pudore è rispettato, vi accorre folto editerio, in in maggior numero di forestieri, quali prendono diletto nel vedere presentati, henche con ispresiatae esagerazioni, i costumi el fatti i mondari mandella con impresiatae esagerazioni, i costumi el fatti i mondari mandella con impresiatae esagerazioni, i costumi el fatti i mondari mandella con impresiatae esagerazioni, i co-

TEATNO DEL FONDO. VI era in Napoli un'amministrazione del ramo militare cha avua diversi proventi, detti Juari. Da-po l'aboliziono dei Genutti nel secolo socres, quest'amministrazione vonne incaricata anche dei beni di quelli. Però ej intratii si divisoro, e la cassa fu detta Fondo della seperazione dei lucri. Dall'asuberanza di rendite si formò nel 1770 un Teatro così detto, come si leggava nel marmo del prospetto, e per abbreviazione pol Teatro del Fondo: cra vi si legga Teatro Mercodante, già Teatro del Fondo: l'architetto ne far Francesco Securo siciliano. Da prima venne addetto nel fire del recici ed alle più splendite ruppesentazioni corregrafiche ; poecia fu destinato alla commedia giocosa del abili grettechi, quando il solo S. Carlo divenne scena delle aballi grettechi, quando il solo S. Carlo divenne scena delle

tragedie liriche e dei gran balli. Fino a un decennio fa, una sola compagnia di cantanti e ballerini alternava le rappresentazioni col San Carlo. Da circa un lustro ceduto a compagnie di prosa, la musica giocosa tacque quasi del tutto. tranne che nei due anni decorsi, per cura dell'impresario sig. Giovanni Trisolini, risono dei divini concenti del Matrimonio Segreto, del Conte Ory, del D. Giovanni, di Così fan tutte. e dell' Elisir d'Amore. E perchè pure in questo anno (1879) il solerte sig. Trisolini, con quel gusto ed accorgimento che tanto le distingueno, aprirà di bel nuovo le porte di questo teatro a spettacoli melodrammatici, ho fede che negli anni avvenire, almeno in ogni estate, si rappresentino le più accette commedie liriche, e s'invitino giovani di eletto ingegno perchè ne scrivano di nuove. Solamente a guesto medo non può sembrare un'amara ironia il nome del Mercadante or ora apposto a questo teatro! Destinandosi queste scene nella stagione estiva a spettacoli di musica giocosa. potrebbe ritornare in pregio l'antica commedia lirica che oggi ben neco decorosamente si tace, come se la predilezione pel genere tragico avesse fugata dall'animo de'maestri e de'noeti la gaiezza e la giocondità. Nel 1848 da una commissione di architetti coll'ispezione dei signori del Giudice e Niccolini, spendendóvisi circa 64,000 ducati, questo teatro fo rifatto.

Texto S. Ferdinano. S. Pedificato nel 1794 dell'archito Camillo Locio I. Londo, como serviono altri. Ad una principeasa, figlia del re Ferdinando IV, anumalata, fu da uprincipeasa, figlia del re Ferdinando IV, anumalata, fu da medici prescritta l'aria di quel rinno, che reatava un pora pagaratto dalla città, ed allora poteva dirisi quasi in campaga. Issiemo com un plazzo addetto ad uno suo e della sur corte, seme construtto questo texto, onde servire di pasatempo all'informa. Altri vogliono invece che questo texto paperto i unu giardino del Principe di Ripa Francoso, atvolle difficato colà e perchè era cresciuta ivi la popolazione e prochè gli altri texti rimanezano troppo lentaini per racco-

giera l'ardine de giudici, degli arvecati e di tutte le persene fortasi, non meno che degli altri cittadini celà baltanti. Checebà ne sia della sua origine, egli è certo che quesbe tottre è ben comodo e spazione, avendo un palconecine salto a grandi spettacoli, cinque cridni di spalebetti molto ampii ed una longa plates. Sino agli ultimi tengi non vi è mai alliguata una compagini fissa: ora perè è de qualche anno in esercitie. Anche esso è stato ultimamente ristarrato, e vi di danno nesere in musica ed in mesa.

TEATRO DELLA FENICE, formatosi nel 1806, è ricavato sotterraneamente dalle scuderie del palazzo dei duchi di Frisia, dove giace, ed è chiamato così dal nome del fondatore. TEATRO PARTENDER, cretto nel 1828 dall'architetto Gio-

vanni Maztanoto, ha tre ordini di palchi con un loggione. Servì sul principio per l'opera in musica, indi per quella in prosa. E situato nel già Largo delle Pigne, oggi detto Piazza Ganour, quasi presso la Porta S. Gennaro.

TEATRO BRALINI, revito nel 1864 vicino al lungo ver printervarsa iquel loct delle Fasse d'Grans al largo del Mercatello, presso alla Porta Alba, da Carlo Sergente architetto. En a forma di circo, con due ordinal i logges et uno di patchi, e ricordava un poco i teatri francesi. Ils servito erdinarimente all'opera in musica. Un incendio, non si sa oprocurato o accidentalmente avvenuto, nell'inverso del 8899 in poche ore lo distrusse del tutto, e s'ignora se verra ricificates; però sismo certa che ne sorgeta un opera che di si dice avrà lo stesso nome dell'immertale mestro, che di si dice avrà lo stesso nome dell'immertale mestro, a spese di una societtà di capitalisti, che e ha ha dato l'in-carico allo stesso architetto Carlo Sergente, il quale diresse la costrusinee del Bellini.

TEATRO GOLDONI. Da una cantina con boltega superiore posta dappresso l'entrata del già Chiostro di San Tommaso d'Aquino, fa costruito questo Teatro nel 1868. Ha tro-rdini di palchi e platea. Venne aperto per l'opera in prosa, iodi vi farono rappresentato opere in musica, ed oggi ancora opere in prosa, musica, ed anche balletti.

Texaro Piaawonco. Piccolo textiño di forma eleganteelificato mi 1870 nel già Largo del Castello, che adesso si chiama Piarze del Menicipio, di contro la strada S. Brigida, dall'architetto cav. Funtso Niccolini. Ha un ordine di loggioni, ripartiti in tre compartimenti, ed una platez i vi fanno opere francesi in musica ed in prosa, accedemie vacili estrumentali, ed al presento opere seniscrie e buffe del repertorio italiano. È compre frequentato da gente eltra, e suò chiamarsi il texto del l'arrisocrazia nasolitano.

Taxino Rossini, a dritta della strada fuori Peria Medina, costruito dall'architetto Liberti, venne aperto al pubblico il 19 novembre 1870 con la Ceneratolo di Rossini. Semplicomente e graziosamente decorato, ha una platea capace di 200 postie 48 galenti divisi in roordini. Destinato alle rap-presentazioni in musica, è sempre affoliatissimo, nè per ora. Ha mai dissusse sie osere del cenere ciocoso o buffo.

TEATRO MERGADATE. Piccolo teatrino edificato nel 1870 in Piazza Cavere, col nome Teatro Velipicili. Ha de uniti di palchi. Si spri cell'opera in musica Pipede del mesetro Ferrari. Agli 11 marzo 1871 cambió il nome di Velipicelli in quello di Mercadonte, e la inaugurato coll'opera del master Perdinando Bonamici In Martinonio celle Lana, ch'e-be felice successo. Ora vi si danno opere in presa con musica con balletto.

POLITAMA NASCITANO. È un gran Teutro con tre ordini di polchi, controlio a quissi di andicator nel 1871 nella strada Monte di Dio a Pitzolletone. Fu dapprima destinata alle opere in musica, ma la costruzione è tule da poter essere con più proprietà adoperato per Circo equestre, come è state dappoi. Di a groposito di Circli, non discorreremo del Teutro a discritato al fuerero, perchè mezzo diruto; dicina solo, che fu dapprima adoperato per gli sputiaci di compagnia pipolche, poeta vi si successere compagnie di canto, una delle quali, composta dalle sorelle Marchiaso dal Patierno, incentrò gran favore: vi si rappresentareo per la prima volta Il Domino nero di Lauro Rossi, l'opera del Pedrotti Tutti in maschera, ed il maestro Alfonso Buonomo vi scrisse appositamente l'opera buffa La Mmalora de Chioria, e tutti tre ebbero buon successo.

Non parliamo della Darsena, teatro senza importanza nè storica ne artistica, che ha mediocrissime compagnie di prosa le quali vi recitano drammi e commedie triviali; e molto mene parleremo del Senero, teatrino ove accorre l'infimo volgo che si diletta di spettacoli di malandrini e banditi . e che vi si reca nella quaresima ad udirvi produzioni che davrebbero essere sacre, come Vita, miraceli e morte di S. Filomena; Id. di S. Margherita da Cortona; La Naseita del Verbo umanato: Il Diluvio Universale: La Morte di Oloferne colla bella Giuditta ce, cc., ma nelle quali produzioni interviene ad allietar lo spettacolo la maschera del Polcinella: ed io ricordo di aver letto negli ami trascorsi affisso in tutti gli angoli di Napoli: « Questa sera (era quella del Venerdi Santo ) si rappresenta la Passione e morte di Nostro Signore G. Cristo, con Pulcinella buffo napolitano. » Eppure gli stranieri non lasciano la bella città di Partenone senza intervenire sorridenti a queste umili scene . godendo esse pure di una certa celebrità relativa.

Ricorderono pertanto un altro umile e popolare tuatrino, con addimadato Apollo, e per lo innani? Teatro in Personaggi, e di D. Peppa, secondo il volgo. D. Peppa, la proprietaria, fun moglie di Salvatore Petito, eccellente comico, e uno de'migliori che sostenesso il carattere di Pulcinelli; asu quel teatrino seordirono pura i quattro valoresi figlicoli di lai, Antonio erede della maschera paterna, artista singola-lai, Antonio erede della maschera paterna, artista singola-re, e forse anche unico nella una specialità, Davide pur bravo comico, Pasquale egregio brillante, e Gestano, che poi datosi alla minira, è ogni anno scritturate al S. Carbo.

Ed ora ci si consentirà che alcun poco c' intratteniamo su'teatri filodrammatici.

Sorse il primo nel 1818 nel fabbricato del monastero di

San Severino, d'onde prese il nome. Costrutto in un locale che servi altra volta di cantina ai monaci Benedettini, era di forma ellittica, con tre ordini di palchetti, poteva contenere ben ottocento persone, ed era messo con gusto e decenza, e sempre fornito di quel che abbisognava per le rappresentazioni drammatiche e melodrammatiche. In poco tempo giunsero ad alternarsi in questo teatro sino a dieci compagnie drammatiche, le une indipendenti dalle altre, nelle quali si trovavano dilettanti che ben potevano rivaleggiar con artisti di grido; e vi è stata epoca, specialmente nei primi mesi dell'anno in cui s'incontra il carnovale, che vi era ogni sera rappresentazione. Molti bravi filarmonici vi concorrevano; ma quei che nel complesso di tutte le compagnie hanno lasciata maggiore rinomanza, sono: per la tragedia, Francesco Corigliano dei marchesi di Rignano; nel dramma Nicola Tofano, che fu poi cotanto applaudito sostenendo le parti di primo attore nel Teatro de Fiorentini; per le parti di caratterista Giuseppe Giannetti, senza dimenticare Giuseppe Cammarano che con una speciale compagnia tanto si distingueva sotto la maschera di Pulcinella.

Le compagile di musica organismasi in perfette regola , e solumente di rado ricorrevasi a qualche artista sograno, o ad alcuno frai coristi del S. Carlo. Dilettante era il di-rettere d'erchestra e i componenti di essa, tramen alcuni atrumenti. In mancanza danque invitavansi i migliori artisti, o ni prodecavano i giornia usicili di fresco dal Collegio di Masica. E da quell'erchestra uscirono professori valentismi, fra gli altri Lugii Schestiani, che fe poi primo insuli al Teatre San Carlo. Autonio Pauretta, che fin prefessore del Rosa, ergrejo compre di Espotta, Biccondo Montanoi, escellente comistiz, e Giovanni Labrun, divento pei direttere d'orchestra al lestro di Malia. sua varirio.

Fra quelli che cominciarono ivi a cantare per diletto e che divennero poscia artisti segnalati, citeremo il Winter. che al Teatro di S. Severino cantò nella Cenerentola, e poi esordì a S. Carlo nell'Otello con la Fôdor, e percorse splendida carriera: lo Scalese, l'esimio basso comico che ha calcato le prime scene di Europa; la Interlandi, che assunto il nome di Kinterland, esordì al S. Carlo, e poi fu scritturata per Londra; e la Marietta Fiocca, che meritamente venne festeggiata in tutta Italia. In quel teatro furono pure rappresentate opere scritte espressamente da giovani autori, e molti ricordano il favore con che fu accolta l'opera del Petillo I Nemici generosi, e I Mille talleri di Camillo Siri. farsa che fu poi applauditissima su tutti i teatri. Dello stesso Petillo era pure un'altra partizione buffa intitolata Il-Filosofo presuntuoso, che pure piacque: l'egregio Giusenne Mascia, dilettante compositore, e primo violino, direttore d'orchestra del teatro di cui è parola, serisse anche un'onera comica Le Rivali generose, rappresentata e clamorosamente applaudita.

Ma questo teatro accademico , che evidentemente avera renduto segnalati servigi all'arte, dopo ventun anno di prospera vita, dal 1818 cioè fino al 1839, fi disfatto per un decreto del Re Ferdinando IIº che comandava si trasferisse nel localo di S. Severino l'Archivio generale dell'ex regno di Napoli.

Oltre al Teatro di S. Severino, ve ne fu pure un altre cacademio del pari, che chiamossi di Mezaconanose, perchè posto in un palazzo di quella viurza, in un secondo piano fiatto costruire dal Bestone Gina Carlo Concera per uno della sua compagnia di dilettanti che rappresentavano i sun deramni, mas s'ignora l'oposa della sua fondizione. Dopo qualcho anno lo vendé e prosegui a servirzeno per la compagnia di dilettanti; oggi sarà fore pur esso distatto. Pe-teva contenero 300 persones; aveva due ordini di palchetti, ma il palcocentico era molto angusto e l'orchettra dava adito solamente a 16 o 47 sonatori. Tuttavia quando più ma cisisteva il lettor o S. Severino ripprese un po di lena:

parena propriis che nel carnevalo del 1846 questo lestrinsi volesse emufare l'attività dell'altro, poiche nel 14 febbrios i farence eseguite due fares, l'una del giovine meserro Giasppe Gargano portante per tilolo Quanti censi atterne du sano, del celebre Riminondi l'altro de intitolivata Le Verdammera de Puerto. Nella sera del 30 febbrios pure vi si cantà il Gampanello del Denienti e il Perdammera; ma poi vi regoli profondo silenzio, tratto tratto interrotto dalle rappresentazioni di una compagnia di raggra; tutti figli altra per la conseguita del puer del prosenta del proprienti per la conseguita del puer la viva coper, fina le quali fin amera col Tronotere, e le quali fin amera col Tronotere, e le quali fin amera col Tronotere, e l'altra professioni distatto aspolitano Na Surdate mèriace dista la casa de Pulecenelle.

Da ultimo non à faur di proposito rammentare la Sociotà Pliermanica fondata nel genato del 1835. Sona riandare i suoi statuti, rammenterò che sorse nel quarto sobile al primo jamo del palazzo del Principe della Rocca in via Trini-tà Maggiore, o nella gran sala fu edificato un teatrino con elegunti decorazioni. Dirigvar 1 ornochetra, composta di 50 professori del S. Carlo, l'incomparabile primo violino Giupepo Festa, e venne insugurata con un Inno all'Armenia, parole espressamente scritte da Pieragolo Fiorentino, musicate dal venerando vegliarda Giaparelli, a poi da me, che fui il primo direttore della musica di quella Filarmonica, concertato e diretto. In appresso via si eseguli un'o pera in un atto del maestro Camillo-Paturzo, che passò senza lode e serza hissimo.

Anche da questo textrino accademico uncirono dilettanti de quindi divenereo eletti artisti. Ed invero la Granchi catalò a S. Carlo con la Ronzi, Basadonna e Barreilleta. el Reberto Deverence de Donistità cerissa appositamente. La Bacclia, che sall testo in meristas funa, avera bellisami e potente voce di contralte: per lei furroso scritta le parti di Climene nella Saffo e di Giunia nella Ventale, el il porte Lillo per lei di Giunia nella Ventale, el il porte Lillo per lei di etto appositamente la parte pre-

tagonista di D. Jost cell'Osterio di Andujur, e percis più none trova iltra critta che il home supesse interpetare, per artita che il home supesse interpetare, quel carasitere, la ridusse per baritone, come al presente si secondo di positi della considera la signi Calla che fa artista in monti di poi a S. Carlo, al Fondo et il mobili fira più in considera di mobili fira più cara conspicui testri del Napolitano e della Sicilia, e fu talla Sicilia di Passa di Calla Sicilia di Sicil

Oggi pur sorge un'altra Filarmonica, e augurandole prapera e lunga vita, di vola eccanismo qui che oltra 'grandi concerti strumentali e vocali, fra' quali uno per concra la momeria dell'allor defunto Meradonte, nel quale si eseguirono una mia Sinfonia funcher ed un Cro del maestro Serrae appositamente sertiti per la luttuosa circostanza, propresentavamia ancora, oltre le apere in prost tanto in italiano quanto in franceso, quattro nuovi melofarami che abrea splendio successo: tre giocasi (dee de quali del socio cav. Delico, l'altro del maestro Miceli, che il poi venna eseguita al Teatro Nouvo con incontro strapisso», le Gilda del Salomé, poscia eseguitasi sulle scene del Foodo nell'inverso scorso.

Comunque destinato per la prosa, nel teatro al Vico Nile nel già Collegio de' Nobili si dette una volta una rappresentazione della Traviata, e poi per quattro sere, nell'aume er caduto 1871, eseguissi un'opera semiseria in due atti del maestro Nicola d'Arienzo, che ottenne l'esito più lieto, ed avea per titolo Il Gacciatore delle Alpi.

Quanto ai librettisti, covien dire che dopo Angelo Poliziano, il corretto ma Inquido untre dell' Orfeo, questo genere di letteratura non fece grandi passi se molto felici, aggirandosi sompo, e assai imperfattamente, tra favole, eroi greci e romani, ed azioni sacre, le quali ultime venizono recitato altresie, e spesso in conventi di frati e monache, per ricerarsi nel carnevale, o per solemizzare feste di santi e Madome tiloriar delle coorgregazioni spristuali. Tutto ciò durava ancora nel 1700, secolo in cui le comizioni del nostro teatro melodrammatico migliorarono, come si legge nella Prefazione delle opero per musica del rinomato poeta Giambattista Lorenzi (Napoli 1806). Noi trascriveremo questo brano, perchè narra a meraviglia tale impertante periodo di steri letteraria nel nostro uesse (1).

(1) Ad esuberanza di materie, riporteremo altresi quanto dice allo stesso proposito il dotto abato Luigi Galanti:

« Nel XV secolo comparvero i primi saggi del Teatro italiano in . Napoli, e si videro alcune farse nel genere ridicolo. Nei due se-« coli seguenti però furono scritte tragedie e commedie che oggi e non più si leggono , quantunque fossero parto di nomini sommi e e non mancassero di bellezza; tali si possono dire il Torrismondo e e Gl' Intriohi d'Amore di Torquato Tasso, la Penelope, l'Ulisse e e 14 commedie del Porta, il Candelaio di Giordano Bruno e tante altre. Tasso con l'Aminta perfeziono un genere nuovo di poesia e teatrale. Pel teatro istorico erano in voga le farse cavajole, nelle « quali si prendevano di mira gli abitanti della Cava (ora Cava dei « Tirreni ), che per essere commercianti avevano fama di usurai e « di mala fede , come i Florentini, i Lombardi ed i Giudei per si-« mil motivo l' avevano per tutta Europa. Molti uomini illustri dei « tempi di cui io scrivo furono grandi attori sulla scena comica . « come il Porta, il Bernini, e sopra tutti Salvator Rosa. Professarono a si bell'arte Michelangelo Fracanzano e Tiberio Fiorillo, noto sotto « il nome di Scaramuccia, i quali si accasarono in Francia. Il Tea-« tro musicale, che è il più gustato in Europa e il più bene inteso · in Italia, ebbe principio in Napoli nel XVII secolo; ma nel XVIII · fu portato alla perfezione, tanto per la poesia che per la musica « e gli attori. Metastasio, il principe dei poeti drammatici, ammire-\* vole per l'armonia dei versi e per l'espressione del sentimento. « fu esaurito dai musici italiani e tedeschi. La sua lingua è l'espres-· sione di tutti i sentimenti. l'anima di tutti i cuori.

Luigi Serio e qualche altro hanno pur composto drammi , che
 mal reggono al confronto di quelli del Metastasio. Un poco meglio
 si sostengono quelli dell'altro nostro concittadino Saverio Mattei.

<sup>«</sup> Il Saddumene ed il Federici scrissero melodrammi buffi, pieni di e piacevolezze e di grazie. Nelle arti belle , la gloria appartiene a

#### \_ 2196 \_

Già nei principii delle scorso secolo XVIII il textro in munica tanto erric che luffo er suo ammasso di mostruositi; basti pel primo leggere i drammi di Silvio Stanpiglia, che fia pure poste Caserse cel antesserse di Apostolo Zeno, e questi poi del Metastasio, per osserare lo stato insufficible o le inocerence di quie tempi: da ciò ai argomenti qual esser doven il secondo. Non primo del 1720 cominciò di divezarsi il primo per osera del esti-

e coloro che si avvicinano alla perfezione : il mediocre è ben presto « dimenticato. Tali sono i melodrammi del Trinchera e del Palomba, · i quali hanno avuto un successo passeggiero , ner la musica di un « valentuomo, o per la voce di un'attrice cantante. Il Lorenzi è sta-« to l'ultimo a dare qualche dramma applaudito nel passato secolo . in tal genere, come il Divertimento dei Numi e il Socrate immaa giagrio , nel quale ebbe parte il Galiani. Oggi le commedie buffe e sono una specie di farse istrioniche che racchiudono qualche bele lezza in mezzo a sciocchezze infinite. Primo Filippo Cammarano « ne dette moltissime, sostenendo benanche sulle scene con successo · la maschera del Pulcinella: nel qual genere si distinse altresi · Orazio Schiano con molte commedie scritte dono il Cammarano. . Del teatro comico sa parte l'istrionico, il cui gusto è antichissi-« mo nel nostro paese, Ricordiamoci le favole atellane. Vi si rape presentavano per lo più i costumi del basso popolo, e la scurri-« lità vi è divenuta l'oggetto favorito. Si è solo inteso a far ridere, a benché talvolta si sacrifichi la decenza in mezzo alle lenidezzo ed « alle grazie. Il Pulcinella ne è uno dei principali personaggi , il « quale rappresenta una caricatura del napoletano volgare , senza · riflettere all'indecenza di attribuire un carattere esagerato e falso alla propria nazione: carattere goffo, vile ed ampolloso che non è « del napoletano. Questo teatro istrionico ha avuto nel passato se-« colo grandi attori, tra gli altri Domenicantonio di Fiore nella su-« detta parte di Pulcinella , come ai nostri tempi Giancola e Giu-« seppe Cammarano, e molto più Massaro nel carattere tutto nuovo « di D. Fastidio. Il Massaro che nella Grecia avrebbe meritato delle « statue, è morto fra noi nell'indigenza,

« Il teatro tragico nel XVIII secolo ha avuto pochi cultori fra « noi. Le tragedie di Annibale Marchese hanno qualche merito tra « i letterati, se non sul teatro. »

" nominato Zeno , ed a perfezionarsi colla sublime penna « dell'linimitabile allievo del Gravina: ma il secondo rimase a tuttavia nel sue squallore; e sebbene in Napoli Bernardo " Sadummene, Francesco Antonio Tullio, D. Francesco Oli-" va coll'anagrammatice cognome di Viola, Carlo di Palma « ed altri , varie commedie avessero scritte nei nostri tea-« tri buffi per farli risorgere; pur tuttavia avendo seelti essi « argomenti bassi e triviali e personaggi plebei, come orto-" lani, marinai, facchini, osti, barbieri, e che so io, riusciva « l'azione di poco momento e la favola languida e snervata. " Un tal notar Pietro Trinchera fu il primo che runne u il guado : nose in iscena qualche carattere singulare in " quei tempi, ed introdusse un potajo ignorante, come nel « Barone di Zampano e nelle Zite; un governatore sciocco " e presuntuoso, como nella Vennegna ( vendemmia ) : un « maestro di cappella furbo e destro, come nell'Abate Col-" larone e nel Concerto; un dottore senza dottrina, come " nella Simpatia del sangue, ed altri caratteri graziosi : « ma le sue noterone dirsi più satire che commedie, e ba-" sta leggere il suo Finto Cieco, in cui un padre si finge « tale per estentare eneratezza e dare pel tempo stesso tut-" to il comodo alle figlio di far le cochette anche in sua " presenza: La Tavernola Abbenturosa, in cui il carattere " di Fra Macario è presso a noco il Tartufo di Molière o " il Don Pirlone del Gigli; La Finta vedova ed altre, per " osservare dove giungesso in quei tempi la mordace criti-" ca, il sarcasmo, l'insolenza, la sfacciataggine e la scoma postezza del teatro.

» Pie estigato fu senza alcun dubbio il notajo Antonio Pederico, che molli drammi diode allo nostre scene, assai più regolari, costumati e motto ben condotti: ma quel continuo distacco che i personaggi serii poco avean che fare cei buffi, rendeva delle volte l'azione quasi monotana e paco interessante. Anche il teatro fisso contribuiva in quei tempi a render il opera fredda e notos: r'ipeto

per tanto che con la penna del Federico il nostro teatro
 bullo ricevè non poco lustro e decenza. Lo scrittore della Storia crittica dei teatri, parlando di questo autore,
 lo vuole inimitabile « pel colorito tizianesco de suoi ritratti
 comici. » Questo colorito tizianesco lo veramente non so
 ravvisarlo.

" Il notajo Antonio Palomba fu più fecondo d'idee: cominciò egli a sfiorare tutti i novellatori, cominciando dal-« le cento novelle antiche, dall' Ecatomiti del Giraldi. da a quelle di Strapparola, di Masuccio Salernitano, del Ban-« delli, del Lasca, del Pecorone, e fino del notissimo Messer Giovanni Boccaccio, oltre all'aver saccheggiati tutti « gli antichi romanzieri, le Mille ed una notte, e i racconti " delle Fate: ma verso la fine di sua carriera teatrale diè « alle nostre scene varie commedie con più bei colpi di « scena, come nelle Magie, in Bernardone e Carmosina, " nel Curioso del suo proprio danno, nella Donna di tutti " i caratteri, nello Sposo di tre e marito di nessuna, nelle a Quattro mal maritate, ec. ec., ma tutto ciò ad altro non " servi che a render niù mostruoso e strano il teatro, con a avere allontanata dal medesimo la buona commedia. Vi fu " taluno, come Domenico Macchia e Pietro Napoli Signow relli, che con alcune loro commedie, e fra le altre col " Geloso, coll'Astuto balordo, colla Furba burlata, coll'Inna-" morato balardo ed altre, cercarono sul teatro napoletano « ricondurre la buona commedia; ma non vi riuscirono. pera chè il gusto era troppo alterato e corrotto. Vi riusci il " nostro Giambattista Lorenzi , il quale infinitamente ver-" sato nell'arte, colle sue grazie, delle quali dotato era a " ribocco, coi suoi sali attici ed arguti motti , con i veri « colpi e punti di scena, con un intreccio sempre regolato " dalla verosimiglianza, con angustiare perennemente e gra-« datamente in ogni scena nel suo proprio carattere la par-" te buffa, e più d'ogni altro colle particolari sue arguzie " e lepidezze a nessun altro scrittore prima di lui venute

### - 2199 --

- a in mente, produsse un tal diversivo nel teatro buffo na-
- « blico e della nazione intera; e se i coloriti non saranno
- « stati tizianeschi, come nel Federico, saranno certamente
- « raffaelleschi nel Lorenzi, perche più veri, più precisi e » più delicati.=

Contemporaneo al Lorenzi, che morì nel 1807 in età di oltre gli anni 86, come si rileva dal Signorelli Storia eritica de teatri, fureno l'egregio Domenico Piccinni (fratello al celebre maestro Nicola Piccinni) e Michele Cimorelli, a'unali seguirono Giovanni Schmidt livornese ed Andrea Leone Tottola. che fornirono a Gioacchino Rossini i libretti delle opere che compose in Napoli; vennero poi Andrea Passaro e Domenico Gilardoni, che diedero ai maestri molte composizioni melodrammatiche, fino a che non apparve Salvatore Cammarano, che l'opinione pubblica collocò immediatamente dono Felice Romani, e che se non ha la graziosa ed elegante facilità e scorrevolezza del primo nel verseggiare, è logico. ragionevole, offre situazioni drammatiche non arrischiate, e oossiede spesso quella robustezza che manca talvolta al noeta genovese. Egli è l'autore delle seguenti opere: L'Assedio di Calais, Belisario, Roberto Devercux, Elena da Feltre, Pia dei Tolomei, I Ciarlatani, Il Conte di Chalais, che con alcuni cambiamenti f-ttivi s'intitolò poi Maria di Rohan. Saffo, La Vestale, Cristina di Svezia, La Fidanzata Corsa, Il Proseritto, Il Ravvedimento, Alzira, Stella di Nanoli, Il Vascello di Gama, Buondelmonte, Orazii e Curiazii, Eleonora Dori, Merope, Maria de Rudenz, Poliulo, Luisa Miller, Folco d'Arles, Medea, Malvina di Scozia, Il Trovatore (1). La Battaglia di Legnano, Virginia; ed i grandi maestri che si sono valuti di lui, come Donizetti, Mercadante, Pacini e Verdi, ne han fatto la stima più grande, e reclamavano un

Lavoro rimasto incompinto, ed al quale die l'ultima mano Leane Emm. Bardare.

suo libro con premura. Molto prima del Cammarano il signor Vincenzo de Ritis dava fuori un' Aganadeca, ch' egli trasse dal Fingal e intitolò « tentativo drammatico, » forse perchè innestò con la musica il ballo, comunque non mancassero innanzi luminosi esempii della danza intromessa nell'opera: valga per tutti la Vestale dello Spontini. La musica pertanto, che era del dilettante Carlo Saccente, non piacque, quantunque eseguita al S. Carlo dalla Colbrand, dal Nozzari. dal David, dal Benedetti e dal Ciccimarra nel 1817. È curioso l'osservare che l'autore dello spartito chiamo per collaboratore il chiaro conte di Gallemberg che scrisse la musica dei ballabili. D'allora in poi, per quanto ne sappiamo, il de Ritis niù non compose libretti per musica: il tentativo venne fallito tanto all'autore dei versi che a quello della musica, comechè entrambi pretendessero di far riterno all'arte dei Greci. Al tempo del Cammarano deesi rammentare Emmanuele Bidera, autore delle seguenti opere: Gemma di Vergy, Odda di Bernaver, I Pirati Spagnuoli, Bianca Turenga. La battaglia di Navarrino. Le due epoche o L'astuccio d'oro, Ricciarda, Adolfo di Geval, Costanza d'Aragona, Le Miniere di Freinberg, Fenicia, Marino Falliero, tutte degnissime di lode. Fra costoro, se non si fosse distratto coi suoi gravi studii di antichità patria e filologia, si sarebbe avuto in Raffaele d'Ambra un immaginoso e sensato continuatore del progresso del dramma musicale, come era stato il restanratore della vera commedia buffa, la quale si era smarrita in un ibrido semiserio, e dove s'era perduto argemento, intreccio, ginoco di scena, lingua, festevolezza, e quell'atticità restata al Saddumene, al Federico, al Trinchera, al Lorenzi, e che egli sapeva bellamente usare con ispontaneità per i colori ed i costumi del secolo. Di lui abbiamo Gli Artifizi di Amore. Il Biglietto e l'Anello, Il Lazzarone, La Larva, La Colomba di Barcellona, La Marchesa e il Tamburino Castellammare, Il Mondo, Don Euforbio e L'Olimpo, Seguono ai medesimi, ed anche con successo. Pietro Salatino, che lasciò il teatro per il

chiastro; Marco d'Arienzo, autore del Proscritto, delle Due Guide, della Leonora, della Delfina, della Violetta, delle Preeauzioni, del Pelagio, di Piedigrotta, della Cantante, ec. ec.. il cui ingegno si è mostrato assai lodevolmente pieghevole e nel genere comico e nel semiserio e nel serio: Domenico Bolognese, che dopo il Cammarano fu per 14 anni poeta concertatore de reali Teatri di Napoli (S. Carlo e Fondo ). ed è altresi autore di molti drammi per musica, tra cui Il Muratore di Napoli, Ermelinda o meglio Esmeralda, Elena di Tolosa, Marco Visconti, Elnava o l'Assedio di Leida, Morosina, Il Folletto di Gresu, Ettore Fieramoseq, Statira, Giovanna Grey, Celinda, ec. ec.; e Leone Emmanuele Bardare, autore dell'Alina, di Osti e non Osti, della Fioraia, dell'Atrabilare e di altre opere teatrali di svariato genere, ben noto ancora come il d'Arienzo ed il Bolognese nella repubblica letteraria. Indi Almerindo Spadetta, fecondissimo librettista, autore del Don Ghecco; Leopoldo Tarantini, che diede alle scene eleganti libretti, come la Luisella, Maria d'Inghilterra, Foscarini, Alfonso d'Aragona, Corrado Pisani, Ettore Fieramosca, Lara, Matilde d'Inghilterra, D. Carlos. Bianca Contarini, Il Giojello, I Savojardi, L'Osteria d'Andujar, La Capanna Savojarda, Mattia l'invalido, Il Celibe maritato. I quindici. Lo Zio ed il Nipote, che brillano per gli elevati pensieri, per la chiara orditura del dramma, e per versi facili, passionati ed espressivi; Giambattista Cely Colaianni, Michele Cuciniello, Giovanni di Giordignano, G. A. Limoncelli, Vincenzo Torelli, Ernesto del Preite, Giuseppe Sesto Giannini, nomo di forti studii e lodevole poeta, miseramente anni or sono mancato ai vivi al pari di Gaetano Micci e di Alessandro Trudi; Francesco Rubino, il professore Federico Polidoro cultore appassionato della storia della musica, il cay, Federico Ouercia, oggi Provveditore agli studii per la provincia di Terra di Lavoro; ed in fine Gaetano Dura, Federico Bursotti, Giacomo Marulli, if Leoneavallo, il eav. Guglielmo Folliero de Luna, Michele Achille Binachi, Antonio de Lerma dei Castelnezzano, Alfredo Morgigni, Errico Cofino, Errico Golisciani, cid anche Goffendo Cammarano figlio a Salvatore. Ma fra i più valeni si dea nonverare l'egregio Achille de Launières, che scrisse in Napoli drammi per musica, come ne acrive tutavia, quantunque si sia atabilito a Parigi, che brillano per facilità e verzo, splendore d'immagni e leggiafria di stile: iluitiamente avenumo di lui il Figliud Prodigo, che il Serrao rivesti di pregeole musica.

Non pertanto, con la morte di varii degli accennati autori e col riposo di alcuni altri, il teatro lirico non si mostra ora tanto dovizioso di buoni libretti. Chi avrebbe potuto surrogare il Cammarano non è apparso, e dubitiamo molto che annaia, finchè le condizioni musicali volgeranno a questo modo, cioè schiave dello spettacolo e della nomoa. proclivi all'esagerazione ed al paradossale di ogni sorta, e confederate in istretta alleanza col macchinismo, col baglior delle scene, con la luce elettrica, e perfino con tuste quelle risorse state finora di spettanza della coreografia (e peppur di quella di buona scuola, ove tanto emersero i Gioia, i Vigano, i Galzerani e per ultimo Giusenne Rota!) Faccia il cielo che qualche autore che dorme si desti, oppure che alcuno ne sorga, il quale possa richiamare a bella vita il teatro lirico italiano. Al che fare, si eviti, e non v'ha dubbio. nella condotta del melodramma quel convenzionalismo che oggi ragionevolmente è abborrito: ma si dia nure l'ostracismo all'artifizio coreografico, come pure si sappiano trattar le passioni e si svolgano sentitamente e logicamente con buoni versi, onde possa primeggiare la melodia, ch'è stata e sarà sempre la stella polare degl'italiani compositori di musica. Ma, è giuocoforza pur dirlo, finchè nella musica italiana durerà la fatalissima moda (o meglio morbo) dell'ultramontanismo, notran valere a qualche cosa gli sforzi anche del meglio intenzionato librettista?

Nuncu complexitive delle opere musicali, cini Tragelie, i Drummi, Medicarmani, Cammelii, Azimai succe, Ostaria, Gantale, Farse el Infernacci, seritte e rappresentate successi XVII, XVII et XXI si itesti di Napali face secoli XVII, XVII et XXI si itesti di Napali face secoli XVII, XVII et XXI si itesti di Napali face della Separacione del lucci), Son Grabo, Real Petromope, Belli-ti, Galdani, Filamonica, Bassini, Mercadanie (alle size-iza Ganur) e Politema; come pure di quelle rappresentate ai Teatri fabramentia, estit di Son Secreta del Merco Cennane, della prima Filarmonica, della secondo Filarmonica, della vicami prima Filarmonica, della secondo Filarmonica, et di Teatro Accadencio nel gli Generali dei Nditi al Vico Nilo, et altre rappresentate nei Conservatori dalla luro pondazioni sino et ora.

Spoudendovi ingenti cure ed indicibilo tempo, abbiano complato d'a demantici che i conservano nel nostro Archivio, l'eleno completo e noninativo delle produzioni tutticione: ma l'enorme mole del manoscritto ci tratticae dal publicarlo, code non accrescere ulteriormente i logli della percente opera. Del resto esso è ostensibile presso di noi, a chianque abbia vaghezza o curiosità, sia pure per trarne nottire abbisqueroli alla storia dell'unite abbisqueroli al

### TEATRO DELLA PACE

Dal 1718 al 1764 si sono rappresentate 18 opere buffe in dialetto napoletano (1).

(1) Le opere move, notate non solamente per questo ma per intelligit altri teatri, mon sono sempre tali. Talvolta sono le medesime tol titolo cambiato, tal altra con diminuziono di qualche attore o di pezzi di musica. Anora probabilmente possono trovarsi altre opere move, di cui la partitura o di libertio manchino nell'Archino.

### TEATRO SAN BARTOLOMEO

Dal 1671 al 1700 si sono rappresentate 21 opere. Dal 1701 al 1736 si sono rappresentate 72 opere.

### TEATRO FIORENTINE

Dal 1706 al 1800 si sono rappresentate 222 operc. Dal 1801 al 1818 si sono rappresentate 98 opere (1).

### TEATRO NUOVO

Dal 1724 al 1800 si sono rappresentate 184 operc. Dal 1801 al 1860 si sono rappresentate 334 opere.

# TEATRO DEL FONDO

Dal 1734 al 1798 si sono rappresentate 72 opere. Dal 1801 al 1870 si sono rappresentate 224 opere.

# REAL TEATRO SAN CARLO

Dal 1737 al 1800 si sono rappresentate 156 opere. Dal 1801 al 1872 si sono rappresentate 458 opere.

### TEATRO DEL REAL PALAZZO

Dal 1674 al 1824 si sono rappresentate 35 opere.

## TEATRO SAN CARLINO

Dal 1791 al 1812 si sono rappresentate 4 opere, perchè quelle scene erano adoperate quasi sempre per la prosa.

<sup>(1)</sup> Sopra queste scene, adoperate dalla prosa fin dal 1818, fu rappresentate, nel 1869, un melodramma semiserio col titolo Armando e Maria, musicato da Carlo figlio dell'impresario Adamo Alberti, il quale che felice esito e fece bene sperare del giovine autore.

#### \_ 2205 -

#### TEATRO SAN FERDINANDO

Dal 1792 al 1857 si sono rappresentate 6 opere, per la ragione detta sopra-

### TEATRO FENICE

Dal 1828 al 1872 si sono rappresentate 31 opere, per la medesima ragione di sopra.

## TEATRO PARTENOPE

Nell'anno 1849 si è rappresentata un'opera, idem idem.

### TEATRO BELLING

Dal 1864 al 1869 si sono rappresentate 9 opere, tra le quali emerse per molti pregi quella del maestro cav. Claudio Conti La Figlia del Marinaro, applauditissima dal pubblico, e molto eucomiata dagl'intelligenti.

### TEATRO GOLDONI

Dal 1864 al 1872 (id.) si sono rappresentate 2 opere.

## TEATRO FILARMONICO

Nel 1872 si è rappresentata in questo teatro una sola opera, la Maria di Torre del giovino maestro Vincenzo Fornari, che dà le più lusinghiere speranze del suo avvenire, ed ha ottenuto il più grande e ben meritato successo.

### TEATRO ROSSINI

Dal 1870 al 1872, anno corrente, si sono rappresentate 8 opere, delle quali la più fortunata è stata *R Babboo* e l' Intrigante del maestro Errico Sarria, ch'ebbe più che 70 rappresentazioni di seguito, stando il teatro sempre stirato

#### - 2206 -

di ascoltatori, non istanchi di applandirla e di ammirarne le peregrine bellezze.

TEATRO VOLPICELLI poi detto MERCADANTE

Dal 1870 al 1872 (id.) si sono rappresentate 9 operc.

TEATRO POLITEAMA (1)

Nel 1871 si è rappresentata in questo teatro una sola opera, l'Oreste del maestro Carlo Alberti, ch'ebbe prospere sorti.

TEATRO SAN SEVERINO

Dal 1818 al 1836 si sono rappresentate 4 opere.

TEATRO DETTO DI MEZZO CANNONE

Nel 1846 si sono rappresentate 4 opere.

TEATRO DELLA PRIMA FILARMONICA

Nel 1835 si è rappresentata un'opera.

TEATRO DELLA SECONDA FILARMONICA

Dal 1868 al 1872 si sono rappresentate 4 opere.

TEATRO ACCADEMICO AL VICO NILO

Nel 1870 (25 giugno) si è rappresentata un'opera, che piacque.

(1) Dei teatri dore non si eseguirono opere musicali, non si è fatta menzione nella riportata tavola. Per le opere rappresentate ai teatri dei Conservatorii, si riscontri ciò che si è detto di essi nel presente lavoro.



### SOMMARIO

|         |   |        | ATORIA<br>slesso    |     |      |       |    |     |    |   |      |    |    |
|---------|---|--------|---------------------|-----|------|-------|----|-----|----|---|------|----|----|
| ROEMIO. | _ | Intend | imento              | del | l'au | tore- | —D | uca | di | N | oia- | -P | 0- |
|         |   |        | onssea<br>ori della |     |      |       |    |     |    |   |      |    |    |

# PARTE PRIMA

# Istituti d'istruzione musicale.

- INTROCUZIONE I.— La musica del secolo XVI. Lalandelargeno dei Npoletani-Scarlatti.—Principii del Bello
  musicale—Durante—Jonumelli—Precinni Compositorio
  del secolo XVIII Bono gusto della secolo di Napoli
  in Italia, in Europa Stranieri allievi di Napoli
  ofetty—Corosti—Gallii—Secchini o Piccinni —Pasiello
  e Cimarosa Tritto, Guglielmi, Fioravanti—Zingareli
  ii—Bassini —Bellini—Mercadante. 47
  - II.—Istituti d'istruzione musicale—Opinioni intorno alla loro fondazione — Opinione dell'autore. . . . 21

## CAPITOLO 1. - Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo.

- Soppressione ... Primi incrementi dell'arte - Scarlatti - Durante - Pergolesi - Bassi caminanti -Unione di due violini - De Villars - Musica sacra -Vinci - Recitativo Roticativo obbligato ... 27

# CAPITOLO II. - Conservatorio di S. Onofrio a Capuana.

- § 1. Genno storico. Pietro de Stefano Fondazione— Progresso — Governo — Primi maestri . . . . . 31
- § 11. Ossereazioni artistiche. Progressi nell'arte Quartetto d'accompagnamento, Jommelli Paisiello, pezzi concertali, introduzioni alle opere teatrali, sinfonie, genere semiserio I finali, Lugroscino, Piccinni Canto, Gizzi, Conti detto Gizziello . 33

## CAPITOLO III. - Conservatorio di S. Maria di Loreto.

- § 1. Cenno storico. Fountzione Giuvanni di Tappis spagnanlo Prittiggi Governo I Sonaschi Battimelli Mordini Esclusione dei Sonaschi Battimelli Altuni a pagamento Insegnamento Maestri Sirionio di Fiorenza e di Hayda Dione dei Conservatorii di S. Onofrio e di Loreto.
  § 811. Ostervacioni artistiche Scuola di canto italiana,
- § II. Osservazioni artistiche. Scuola di canto italiana, Gizziello, la Celestina, Farinelli, Caffarelli, Perporino— Allieve del Porpora—Cantate e Recitativi—Pezzi d'insieme e concertati di Guglielmi—Terzetti e quartetti— Partimenti di Fenaroli—Zingarelli . 40

## CAPITOLO IV.-Conservatorio della Pietà dei Turchini.

- \$ 1. Cenno storico. Fondazione Regolo Ampliazione Modifiche alle Regole Ricorso del Governo a Vienna—Maestri di Musica Allievi celebri . 43 \$ 11. Osservazioni artistiche. Novoya scuola di Leo

### CAPITOLO V. — Collegi in S. Sebastiano e S. Pictro a Maiella.

- § 1. Genno storico. Tendenza di unificazione Riforma del 1807-Perrino amministratore- Trattamento degli alunni, alunnati gratuiti-Disciplina ed istruzione letteraria-Proibizione delle musiche esterne-Restrizioni per le ammissioni - Abolizioni di pene - Maestrini-Insegnamento perfezionato - Regolamento del 1809 -Teatro nello Stabilimento - Esenzione dalla milizia -Parlamento italiano-Inni religiosi del Perrino-Lavori teatrali - L'Alaira e l' Ecuba di Manfroce - Perrino profeta-Aberrazione-Triade di Tritto. Paisiello, Fenaroli - Zingarelli direttore ed amministratore-Commissione amministrativa - Scuole esterne - Maestri ispettori-Scopo del Governo-Occupazione del Collegio 1820, 1826 - Raimondi - Zingarelli - Donizetti -Mercadante direttore-Conti - Attuale scuola di contronunto -- Lillo-Serrao -- Elogi del Conti-Elogi di Mercadante . . . . . . . . . . . . . . . . 51
- § II. Outerwaiseis eritatick. Progressi della sienza musicale Seperiorità della Scunta di Napoli eni secolo XVIII—Rivoluzione nella musica nel secolo XXIX— Vestata dello Spoulini Lirie ed Ecuba di Manfrocca Mayer, Paer e Generali—Progresso musicale, Rossini—Critici Musica giocosa, seria, religiona— Escundier Seguaci di Rossini Compositori della Scuola sapole-tara—Originalità di Mercadante, Pacini e Donizetti Sulle di Ritect—Bellini sossioniro dell'antica scuola—Sos sentimento musicale—Especa di Bellini—La musica i il trisnio del Napoletani Ambrogio Thomas. 72

## CAPITOLO VI. - Collegio delle Donne.

Conservatorii dell'Annunziata e di S. Eligio — Scuola di canto di Lorte abilita e perdab— Scuula di canto di Lorte abilita e perdab— Scuula di canto di Lorte abilita e perdab- Scuola di San Schastiano, scopo falsatoripe della Scuola di Bollo e del Collegio delle donzellaNecessità di una nuova Scuola di canto per le dolleScuola italiane e de estrer—Mattei, sun giudizia sull'ansegumento del canto — Scuolo XIX periodo della unsica — Celebri cantonii della prima metà del secoloSommi cantanti contemporane i fino a Labaleche cultata pusto del canto descio fino a Labaleche culcultiva giusto del canto desi giorni mostri, pochissime eccazionii—Decendara dell'arte vocale.

## CAPITOLO VII. - Archivio musicale.

Sua fondazione-Iscrizione del Barone Mattei-Donazioni di opere musicali al Conservatorio della Pictà - Archivista Sigismondi, opere, carte musicali e madrigali che arricchirono l'Archivio - Dono del Duca di Noia-Decreti 15 maggio 1795, 1811 e 1829 - Disposizioni in vigore-Doni della regina Carolina e del re Murat-165 volumi di Paisiello-Autografi di Cimarosa in 115 volumi venduti al Collegio - Originali di Piccinni comprati da Florimo e ceduti all'Archivio- Musica vocale e strumentale, ed autografi di celebri compositori acquistati da Florimo nei suoi tre viaggi all'estero-Doni di Florimo-447 opere di Zingarelli acquistate dal Collegio-Opere teatrali e chiesastiche di Tritto donate dal figlio Domenico-Decreto reale di maggio 1852-6000 volumi della Biblioteca - Catalogo generale, catalogo particolare, altro dei libretti - Compilazione di un nuevo inventario generale - Lacune della Biblioteea — Archivista Florimo — Nuovi acquisti — Cure del Florimo — Raccolta di ritratti di celebri maestri degliultimi tre secoli — Dono dei medesimi al Collegio Scopo del dono — Passione artistica del Florimo. 89

Nota su varie Biblioteche musicali di Europa.

Pregi singalari delle Biblioteche musicali di Napoli, Bologna, Modena, Firenze-Superiorit di Napoli e Bologna-Liceo Bolognese-P. Martini e P. Mattei-Grandi maestri ivi educati — Gasparri bibliotecario, suoi doni — Archivio musicale nel Quirinale, uno dei piùr ricchi — Tesori perduti. 99

CAPITOLO VIII. —Ordinamento e metodo d'insegnamento degli antichi Conservatorii.

Opuscolo Imbimbo - I Conservatorii opere di carità cittadina-Abiti degli alunni - I preterelli- I conservatoristi- Chiese dei Conservatorii- Opera degli alunni posta a profitto - Le Paranze - Posti a paramento-Le Flottole - Mali trattamenti degli alunni-Disordini nei Conservatorii-Amministrazione e reggenza del Collegio fino al 1844-Classi per l'istruzione musicale-Le Cartelle-Riunione degli alunni inferiori nello studio - Metodo nelle scuole di canto - I mastricelli -Istruzione letteraria-Esami annuali-Punizioni ne negligenti-Necessità di darsi gli esami semestrali interni. annuali pubblici - Età per l'ammissione al Collegio-Alunni gratuiti e pensionisti - Mutuo insegnamento. suoi vantaggi, esercizii d'emulazione non niù continuati -l Leisti e i Durantisti - Governi locali degli antichi Conservatorii-Riforme per decreto di re Giuseppe Napoleone, riconosciute poi da re Ferdinando IV --Numero degli alugni di ciascun Conservatorio . 102

### \_\_ 9919 \_\_

### CAPITOLO IX. - Conclusione.

|   | rsi me<br>servator |  |  |  |  |  |  |     |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--|-----|
|   | Musica,<br>inica g |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 | rettore            |  |  |  |  |  |  | 113 |

## DOCUMENTI PER LA PRIMA PARTE

# PRIMA APPENDICE — Documenti del Conservatorio di Loreto.

LIBBO PATRIMONIALE — Proemio, introduzione, rappresentana fatta a S. M. per la fondazione-Singapira pici per ridurre ad onesta vita la povera gente — Applient per ridurre ad onesta vita la povera gente — Applient per ridure ad onesta vita la povera gente — Applient per ridure ad onesta vita la povera gente del Conservatione del Conservatione del Conservatione in Pregiotaria di architettura—Argonenio di giustina e magraminità — I fondatori del Conservationi furnos poveri—Facchi del Caranine, Caravale — Prudetta a non togliere ceri abusti — Non distruggere un' opera buona per un'altra migliore — Poca utilità di un Reclussori pel poveri—Grande popolazione della capitale—Danni dalla sopressione del Conservatorio .

## Documenti del Conservatorio della Pietà dei Figliuoli Turchini

| Esposizione di Andrea Mammana    |     |     |      |       |     | 136   |
|----------------------------------|-----|-----|------|-------|-----|-------|
| Platea del Conservatorio         |     |     |      |       |     | 137   |
| Origine, fondazione e governo de | I R | . C | onse | rvate | гіо | della |
| Pietà dei Turchini               |     |     |      |       |     | 138   |

|    |                        |       |       |       |      | -     | -110 |      | _     |      |       |      |      |      |        |
|----|------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|--------|
| Se | conde                  | ca    | pitol | azion | ń.   |       |      |      |       |      |       |      |      |      | 146    |
| R  | gia I                  | rote  | zion  | е.    |      |       | ٠    | ٠    |       |      |       |      |      |      | 149    |
|    |                        | •     | ECON  |       | 170  | ewn.  | 10E  | _    | Do.   | **** | a be  |      |      |      |        |
|    |                        | ٥     | ECON. | IDA . | AFF  | END   | IUE  |      | Du    |      | ie me | ••   |      |      |        |
|    |                        |       |       |       |      |       |      |      |       |      |       |      |      |      | 151    |
| 2  | Cons                   | ervi  | atori | o di  | s.   | Ma    | ria  | det  | ta    | di i | Lor   | eto  |      |      | ivi    |
| 3. | Con                    | serv  | atori | o de  | lla  | Pie   | tà   | de'  | Tar   | chi  | ni    |      |      |      | 152    |
| 4. | Deci                   | reto  | port  | ante  | 111  | 12 1  | ifo  | rma  | di    | sis  | ten   | 12 1 | nel  | R.   | Col-   |
|    | legio                  | di    | Musi  | ica.  |      |       |      |      |       |      |       |      |      |      | 153    |
| 5. | Deci                   | reto  | pert  | ante  | ch   | e le  | di   | ispo | sizi  | oni  | da    | te   | pel  | Col  | legio  |
|    | di M                   | usic  | a sie | eno a | ppi  | licat | le a | ancl | ie a  | d (  | Coll  | egi  | o di | elle | Don-   |
|    |                        |       |       |       |      |       |      |      |       |      |       |      |      |      | 155    |
| 6. | Men                    | огіа  | del   | Cor   | nsig | lier  | e S  | ave  | Tio   | M    | tte   | i e  | lele | gat  | o del  |
|    | Cons                   | erra  | torio | del   | la I | Piet  | àd   | ei 1 | Lur   | hir  | ni.   |      |      |      | 156    |
| 7  | Dec                    | reto  | (17   | 195)  | ch   | e o   | rdir | a a  | ıgl'i | imp  | res   | arii | il   | dep  | osito  |
|    | al C                   | onse  | rvate | orio  | del  | la I  | Piet | àd   | legli | s    | part  | iti  | che  | si   | гар-   |
|    | prese                  | ntar  | 10 in | Na    | poli |       |      |      |       |      |       |      |      |      | 160    |
| 8. | Dec                    | reto  | di G  | ivac  | chii | 10 [  | Vap  | ole  | one   | ch   | 0     | rdin | a 3  | m    | aestri |
|    |                        |       |       |       |      |       |      |      |       |      |       |      |      |      | tiano  |
|    |                        |       |       |       |      |       |      |      |       |      |       |      |      |      | 161    |
| 9. |                        |       |       |       |      |       |      |      |       |      |       |      |      |      | ozoni  |
|    |                        |       |       |       |      |       |      |      |       |      |       |      |      |      | 162    |
| 1  | ). De                  | creu  | o di  | Fere  | lina | ndo   | н    | ch   | e 01  | rdir | a :   | ı tı | ıtti | gli  | edi-   |
|    |                        |       |       |       |      |       |      |      |       |      |       |      |      |      | pub-   |
|    |                        |       |       |       |      |       |      |      |       |      |       |      |      |      | 163    |
| 1  | l. No                  |       |       |       |      |       |      |      |       |      |       |      |      |      |        |
|    |                        |       |       |       |      |       |      |      |       |      |       |      |      |      | he a   |
|    |                        |       |       |       |      |       |      |      |       |      |       |      |      |      | zesto  |
|    |                        |       |       |       |      |       |      |      |       |      |       |      |      |      | mia    |
|    |                        |       |       |       |      |       |      |      |       |      |       |      |      |      | Col-   |
|    |                        |       |       |       |      |       |      |      |       |      |       |      |      |      | 164    |
| 1  | 2. Le                  | ttera | ı del | seg   | ret  | ario  | Fi   | anc  | esc   | o F  | loni  | to   |      |      | 170    |
| 1  | <ol> <li>De</li> </ol> |       |       |       |      |       |      |      |       |      |       |      |      |      |        |
|    | nata                   | al    | Celle | gio   |      |       |      |      |       |      |       |      |      |      | 171    |

#### \_ 991A \_

| - 2214 -                                                     |
|--------------------------------------------------------------|
| Due lettere di A. Carafa all'autore 172                      |
| 14. Lettera dei Governatori del Collegio di Musica al        |
| Cav. Carafa                                                  |
| 15. Lettera di ringraziamento del Ministro Broglio. 174      |
| 16. Notamento della musica manoscritta regalata dall'e-      |
| gregio maestro Cav. Michele Carafa a questo R. Col-          |
| legio, 1869                                                  |
| 17. Lettera del Governo del Collegio in occasione degli      |
| autografi donati dal Carafa 176                              |
| 18. Corrispondenza relativa all'offerta della collezione dei |
| ritratti dal Florimo fatta al R. Collegio di S. Pietro a     |
| Maiella                                                      |
| 19. Elenco dei ritratti di cui è parola nella precedente     |
| corrispondenza, col secolo in cui vissero i compositori      |
| cui appartengono 180                                         |
| Nota-Articolo del Marchese de Lauzières de Thémi-            |
| nes, nella Patrie ivi                                        |
| Dono di ricchissima collezione di lettere autografe di       |
| uomini e donne eminenti-Calamaio dell'armonia. 183           |
| 20. Professori e maestri di musica insegnanti in S. Pie-     |
| tro a Maiella 184                                            |
| 21. Professori ed ispettori delle scuole esterne . 185       |
| Professori per l'insegnamento letterario nelle scuole        |
| interne del Collegio                                         |
| 22. Strumenti musicali dei quali è corredato l'attuale       |
| Collegio di Musica in S. Pietro a Maiella ivi                |
| 23. Commissioni e Governi che dal 1817 finora si son         |
| succeduti ad amministrare e governare i Reali Collegi        |
| di Musica di S. Sebastiano e di S. Pietro a Maiella. 187     |
| 24. Modo come vestivano gli alunni di tutti i Conserva-      |
| torii dalla loro fondazione sino al presente 189             |
| 25. Dei beni dei Conservatorii e specchietto corrispon-      |
| dente                                                        |
| 26. Specchietto della rendita degli aboliti Conservatorii di |
| Musica secondo il bilancio del 1812, e di quella del         |
| R. Collegio nel 1868 193                                     |

| 27. | Sperchi | etto | dell | era | rio | del | R. | Co | lleg | io | đi | Mu | sica | per |
|-----|---------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|----|----|----|------|-----|
| le  | scuole  | inte | rne  |     |     |     |    |    |      |    |    |    |      | 194 |

### PARTE SECONDA

## Biografie.

| Avvertimento pag. 199                                      |
|------------------------------------------------------------|
| Alessandro Scarlatti Ragione a parlarne - Opinioni         |
| sulla patria ed epoca della nascita-Sua tomba in Mon-      |
| tesanto-Precoce ingegno-Primi studii in Parma, in          |
| Napoli, poi in Roma-L'Onestà in amore-Pompeo-              |
| Altre opere - Odoncre - Scarlatti in Roma-Pirro e          |
| Demetrio-Il Prigioniero fortunato-La Caduta de De-         |
| cemviri - Odicea e Berenice - Scarlatti maestro tito-      |
| lare in Roma, direttore di musica del Cardinale Otto-      |
| boni, decorato dello Speron d'oro- Suo ritorno a Na-       |
| poli, maestro del Conservatorio dei Poveri di Gesti Cri-   |
| sto-Operosità di Scarlatti, scrisse 106 opere teatra-      |
| li-Altre opere-200 musiche sacre-Giudizio di Jom-          |
| melli-Burney-Pregi delle sue opere per arte e dram-        |
| matica — Fuga — Suo esteso sapere — Maestro di tre         |
| Conservatorii — Melodia — Allievi — Epoca della sua        |
| scuola                                                     |
| Iscrizione sulla tomba dello Scarlatti 210                 |
| I. Composizioni di Alessandro Scarlatti esistenti nell'Ar- |
| chivio del R. Collegio di Napoli 244                       |
| II Altre menzionata nelle diverse biografia 949            |
|                                                            |

Conservatorio detto dei Poveri di Gesù Cristo.

Nicola Fago — Sua nascita—Allievo dello Scarlatti e del Provenzale—Primo maestro della Pietà dei Turchini— L'Eustachio—Suo stile—Suoi discepoli—Sua fine. 217  Composizioni di Nicola Fago esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli.
 218
 II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi

ammissione al Conservatorio dei Poweri di G. Uratso-Regolo pel riccimiento degli alumi — Son perfezionamento sotto Scarlatti — Se vers? e quando—Sae composizioni e sitti e— Chorea e Fispelle soco centradetti dal Villarona e dal Pétia—Suoi stabili sulla accola roman — La scoulo angoletana nel secolo XVIII — Tendenza dello Scarlatti per la drammatica—Tendenza del Duranta per la musica religiona. Suo stitle — Effetti delle sus composizioni—Saou merità artistici — Durante modello—Suo motodo—Mesteveric, Darante e Palestrina—Durante fondatore della seuola del secolo XVIII— Son magistero—Correzioni—Suoi discepoli—Che riferiscono di lui Pétis e Liberatore — Tengeramento di Durante — Sue mogli—Suo perfamento in conversazione e nel vestire—Sue stranetze—Suo amore pel passe natale—Cappella a S. Michele—Sua morte . . ivi

Leonardo Vinci — Sua nascita — Discepolo di Greco — Suoi studii — Opere più applaudite e scritte dal 1719 al 1731 — Genero sacro — Sua tragica e prematura morte — Suoi amiei — Sue indiscretzze — Vinci padre del teatro musicale — Melodie ed innovazioni — Imagini vive — Re-

| citativo obbligato- Vinci maestro della Real Cappella     |
|-----------------------------------------------------------|
| di Napoli - Suoi funerali 230                             |
| 1. Composizioni di Leonardo Vinci esistenti nell'Archivio |
| del R. Gollegio di Napoli 233                             |
| 11. Altre menzionate nelle diverse biografie 235          |
| Carlo Cotumacci - Sua nascita e vocazione alla musica-    |
| Suci studii e magistero in S. Onofrio - Organista -       |
| Composizioni di chiesa - Regole dell'accompagnamento,     |
| Trattato di contropunto -Altre opere didattiche -Sua      |
| fama — Morte ivi                                          |
| Componimenti di Carlo Cotamacci esistenti nell'Archivio   |
| del R. Collegio di Napoli 236                             |
| Giuseppe Prota-Sua nascita-Suoi studii-Suoi meriti-       |
| Sue discepeto-Sue opere ivi                               |
| Giambattista Pergolesi - Patria del Pergolesi - Mattei,   |
| Galanti, Grossi, Quadrio, Villarosa — Atto autentico      |
| della sua nascita - Sua ammissione al Conservatorio       |
| dei Poveri di Gesù Cristo Suoi maestri Suo slan-          |
| cio melodico - San Guglielmo di Aquitania - Suoi          |
| protettori-Suo genio-La Sallustia- Suoi competito-        |
| ri-Aria Per questo amore, il Recimero, terzetti-Sue       |
| opere sacre-Il Padre Raimo-Cantate, Orfeo-Altre           |
| opere teatrali - Successo dell'Olimpiade in Roma -        |
| Il Nerone di Duni-Merito della Salve Regina-Stabat,       |
| pregi di questo capolavoro e prezzo convenuto-Stabat      |
| di Rossini, entrambi sublimi-Giudizio di Grétry e de-     |
| gli autori del Nuovo Dizionario Commozione e pro-         |
| messa di Rossini-Chateaubriand e Grétry-Accusa del        |
| Padre Martini-Confutazione-Giudizio di Rousseau-          |
| Malattia del Pergolesi — Il maestro Feo — Morte del       |
| Pergolesi- Suoi amori con Maria Spinelli- Pergolesi       |
| rinnovatore della musica- D'Alembert e Millin-Mar         |
| montel-Rousseau-De Villars-Le due musiche fran-           |
| cese ed italiana-De Brosses-Raffaello e Pergolesi-        |
| Corigliano - Monumento a Pozzuoli 237                     |

#### 9918 ...

| - 2218 -                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizioni di Pergolesi esistenti nell'Archivio del<br>R. Collegio di Napoli     Collegio di Napoli     Collegio di Napoli     Altre menzionate nelle diverse biografie     256 |
| Riassunto pel Conservatorio dei Poveri di G. Cristo.                                                                                                                              |
| Ouadro sinottico dei maestri compositori 258                                                                                                                                      |
| •                                                                                                                                                                                 |
| Conservatorio detto di S. Onofrio a Capuana                                                                                                                                       |
| Domenico Gizzi - Sua nascita-Suoi primi maestri-Am-                                                                                                                               |
| missione in Sant' Onofrio - Suoi compagni-Sue prime                                                                                                                               |
| composizioni - Scuola di cante - Il Gizziello- Pregi                                                                                                                              |
| delle musiche del Gizzi-Sna voce-Sna morte-Snoi                                                                                                                                   |
| scritti                                                                                                                                                                           |
| Domenico Terradellas - Sua patria - Sua nascita-Ve-                                                                                                                               |
| nuta in Italia-Ammissione in Sant'Onofrio-Sue opere                                                                                                                               |
| Astarle, Artaserse, Romolo, Artemisia, Issifile, Merope.                                                                                                                          |
| Mitridate, Bellorofonte- Suoi giudizii sul gusto musi-                                                                                                                            |
| cale de Francesi — Rousseau— Terradellas a Roma—                                                                                                                                  |
| La Gazzetta di Lipsia — Jommelli— Morte del Terra-                                                                                                                                |
| dellas                                                                                                                                                                            |
| Composizioni del Terradellas esistenti nell'Archivio del                                                                                                                          |
| R. Collegio di Napoli 266                                                                                                                                                         |
| Gaetano Latilla — Sua nascita— Sua educazione musica-                                                                                                                             |
| le — Sue opere Demofoonte, Orazio — Sua malattia —                                                                                                                                |
| Sue cariche a Roma e Venezia—Ferrari suo discepolo—                                                                                                                               |
| Sua morte—Correzione del suo stile—Suo merito. 267                                                                                                                                |
| 1. Composizioni di Gaetano Latilla esistenti nell'Archivio                                                                                                                        |
| del R. Collegio di Napoli 269                                                                                                                                                     |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi                                                                                                                                  |
| Nicola Jommelli — Suoi genitori — Sue prime istituzioni                                                                                                                           |
| letterarie e musicali — Suo perfezionamento—L'Errore                                                                                                                              |
| amoroso, l'Odoardo, il Recimero, l'Astianatte, l'Ezio -                                                                                                                           |
| H Padre Martini - La Didone, l'Eumene, la Merope-                                                                                                                                 |
| Musica sacra — Jommelli arbitro—Altre opere e cari-                                                                                                                               |
| che sue — Metastasio — Jommelli a Vienna— Albani—                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                   |

Musiche ecclesiaviche in Roma — Dieci opere in un anno — Jonnelli a Stecarda (compone venti opere) — Modificazioni nel suo stitie sal gusto telesco—Suo ri-torio all'arte — Autro fice al Aversa—Invite del re di Portogallo — Suo ri-torio all'arte — Altre opere per S. Carlo, sua magasa—misiche — Applessia—La Celelia e la Cerere placessia—La Celelia e la Cerere placesia—La Celelia e la Cerere placesia—La Celelia con morti funchi-lario del Mattei — Di Genuaro Grossi—Strata Jonnellia in Aversa—Suoi castumi—Cemo higorafico . 270 Compositioni di Nicola Jonnelli existenti nell' Archivio del R. Collegio di Musica . 285

Nicola Piccinni - Sua nascita - Sua prima educazione-Sua istintiva passione musicale - Sua ammissione in Sant' Onofrio - Sue prime opere senza studio-Messa solenne da lui diretta - Applausi-Leo lo rimprovera e gli dà lezione - Sue prime opere Le Donne dispettose, Le Gelosie, Il Curioso del proprio danno, applaudite-Zenobia-Sibilla sua allieva e sposa-Alessandro nelle Indie, Cecebina - Ginguéné, finali con cori -Complesso scenico del Piccinni-Novità nei finali buffi - Giudizio di Jommelli - L'Olimpiade - Suoi lavori. operosità, fama - Carattere di Piccinni - Anfossi - Ingratitudine dei Romani - Ancora di Alessandro nelle Indic-I Viangiatori felici-Oratorii e Cantate-Onori ed amarezze - Piccinni a Parigi-Cristoforo Gluck l'Ifigenia in Aulide-Maria Antonietta -- Marmontel-Roland, i Piccinnisti-Glucchisti e Piccinnisti-Phaon -Piccinni maestro della Regina a Versailles, benevolenza della Regina -- Piccinni direttore dell'Opera, l'Atus, l'Issonia in Tauride di Gluck e di Piccinni - Didone di Piccinni e Chimene di Sacchini-Riproduzione del-VAtus-Le Dormeur éveillé e Le Faux Lord-Piccinni maestro alla Scuola reale .- Lucette e Diana ed Endimione acculte freddamente - Le Mensonge officieux e

Les Fourberies de Marine senza successo per nuovi in-eico sublime - Suo trionfale ritorno dalla Francia a Nanoli - Riproduzione di Alessandro al teatro S. Carlo ... Il Gionata, La Serva onerata... Matrimonio di sua figlia Freele al Termodonte fischiato Sue sciagure Domicilio coatto - Perdita dei suoi seritti a Parigi e della pensione a Napoli - Musiche di chiesa, sua miseria- Invito a Venezia-Ritorno a Parigi, anniausi e sovvenzioni- Romanze e Canzonette - Sua malattia-Marcia ner la Guardia consolare- Benevolenza di Bonanarte-Sna ultima malattia, sua morte-Tomba. 290 I. Composizioni di Nicola Piccinni esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . . II. Altre menzionate in diverse biografie. . . . . 313 Giovanni Paisiello - Sua nascita - Sua prima educazione-Sue belle disposizioni per la musica-Sua ammissione a Sant Onofrio-Suoi studii-Primo maestrino-Sne prime composizioni bene accolte - Snoi rivali -Opere pei diversi teatri italiani - Opere in Napeli -Dominio di Paisiello nei teatri d'Italia - Sua prima Messa di requie, altre opere per Milano e Venezia -Ouartetti - Le due Contesse per Roma, il Dario per Parigi -- Inviti a Vienna, Londra e Russia-Suo viaggio a Pietroburgo - Sue opere applaudite - Maestro della Granduchessa - Composizioni didascaliche - Caterina II - Sua liberalità per Paisiello-Notevoli composizioni prodotte in Russia - Sue ritorno in Italia per Varsavia, per Vienna - Il Re Teodoro, settimino nuovo genere e modello, sinfonie concertanti- Maestro nella Real cappella a Napoli - Nuovi inviti esteri- II Pirro, novità nell'introduzione e finale concertato, aria del tenore, banda musicale la prima volta sulle scene -Altre opere, Il Fanatico in berlina a Londra-La Nina pazza per amore - Pregi di questa musica - Grandi

trionfi di Palsiello nella riproduzione della Nina a San Carlo - Scuola del genere misto - Paisiello maestro della Nazione-Disgrazie con la Corte di Napoli-Suc umiliazioni-Nuovi onori-Paisiello a Parigi-Musiche per la cannella di Parigi-Te Deum e Messa per l'incoronazione-Cariche di Paisiello - Elogi dell'Imperatore-Proserpina-II successore di Paisiello a Parigi-Sue cariche a Napoli-I Pittagorici, felice successo-Nuovi onori - Murat - Zingarelli - Sua novertà-Disprezzo di re Ferdinando - Malattia di Paisiello-Sua morte - Onori ed elogi funebri-Pregi del Paisiello-Strumenti non niù negletti per lui-Miglioramenti arrecati nella musica-Paisiello e Bellini; la Nina pazza e la Sonnambula - Caratteri speciali della musica di Paisiello; stile-Poca generosità di Paisiello e invidia I. Composizioni di Giovanni Paisiello esistenti nell'Archi-

Giuseppe Gazzaniga — Sua nascita — Sua inclinazione per la musica — Perpora profettore — Suoi maestri — Prima opera per Vienna — Sue opere per Italia — Maestro a Crema — Composizioni sacre — Valente contropuntista; suoi pregi i iri Composizioni di Gazzanica esistenti nell'Archivio del R.

Componimenti di Giacomo Insanguine (detto Monopoli) esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . 341

| tore - Suo genio non comune - Sue opere teatrali-          |
|------------------------------------------------------------|
| Sua morte - L'Eumene-Composizioni sacre 34:                |
| I. Composizioni di de Majo esistenti nell'Archivio del R   |
| Collegio di Napoli 34                                      |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 340           |
| Salvatore Rispoli-Sua nascita e primi studii musicali-     |
| Sue opere drammatiche, altre composizioni - Musica         |
| chiesastica-Giudizio di Mattei-Morte iv                    |
| Composizioni di Salvatore Rispoli esistenti nell' Archivic |
| del R. Collegio di Napoli                                  |
| Giovanni Furno - Sua nascita-Disposizione musicale -       |
| Suoi studii in Sant'Onofrio-Sue cariche-Sue opere,         |
| L'Allegria disturbata - Suoi insegnamenti, suoi disce-     |
| poli illustri, sua morte                                   |
| Composizioni di Giovanni Furno esistenti nell'Archivio de  |
| R. Collegio di Napoli 350                                  |
| Luigi Capotorti - Sua nascita e disposizione pel violino-  |
| Sua ammissione gratuita a S. Onofrio, suoi maestri -       |
| Sue opere teatrali - Musica chiesastica - Maestro di       |
| molte chiese-Suoi allievi, suo ritire, sua morte. ivi      |
| Composizioni di Capotorti esistenti nell'Archivio del R.   |
| Collegio di Napoli                                         |
| Pietro Casella - Sua nascita, suoi studii, sne opere       |
| teatrali - Ispettore a S. Sebastiano-Maestro di molte      |
| chiese - Compositore di poca invenzione 353                |
| Composizioni di Pietro Casella esistenti nell'Archivio del |
| R. Collegio di Napoli ivi                                  |
| Riassunto pel Conservatorio chiamato di Sant' Onofrio a    |
| Capuana.                                                   |
| Quadre sinettico dei maestri compositori 356               |
|                                                            |

## Conservatorio detto di S. Maria di Loreto

Francesco Mancini - Sua nascita - Discepolo di Durante - Sue opere pel Collegio dei Nobili - Teatro S. Bartolomeo e del Palazzo reale - Secondo maestro della R. Cappella, poi primo maestro- Altre opere-Composizioni di Francesco Mancini esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli Nicolantonio Porpora - Sua nascita e suoi studii musicali - Prime opere teatrali in Napoli e Roma, elogi di Haendel - Altre opere teatrali e chiesastiche-Sua celebre scuola di canto e somui artisti che ne uscirono - Perpera maestro al Conservatorio di G. C .-Il Farinelli e le opere del Porpora - Adolfo Hasse-Fama ed indole del Porpora-Suo viaggio a Vienna-Germanico a Roma-Eunuchi Monticelli e Galimberti-L'Imperator Carlo VI - Siface a Venezia - Siroe del Vinci-Fine di Gabrielli-Ime neo in Atene-Meride e Selinunto-Arianna e Tosco-Parere di Fétis-Dodici eantate - Esio, Ermenegilda in Napoli - Viaggi di Porpora - Trilli-Valburga sua discepola-Gelosia di Adolfo Hasse-li Tamerlano ed Alessandro nelle Indie-La Semiramide riconosciuta - Tentativi al teatro Italiano a Londra-Opere ivi rappresentate-Dedica delle 12 cantate-Arcangelo Corell i-Il Gluck della Sonata-Suo ritorno a Venezia-Mitridate-Le Nozze di Ercole e di Ebe - Stabat - Di nuovo a Vienna - Sonate per violino e basso-Duetti latini-Metastasio-Haydn-La favorita del ministro - Porpora maestro a Napoli-II Trionfo di Camillo-Caffa relli e Raff-Sua ultima composizione - Miseria, infermità - Sua morte-Burney, gindizii sulle opere del Porpora-Suo carattere. 363 I. Composizioni di Porpora esistenti nell'Archivio del R.

| - 2224                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 37                                  |
| Nicola Logroscino-Sua nascita-Buffo celebre, inventor                            |
| dei finali-Piccinni-Logroscino a Palermo-Dispersio                               |
| ne delle sue opere, e perchè? -Il Gavernatore, Il vec                            |
| chio Marito, Tanto bene che male, Giunio Bruto -                                 |
| Sua morte                                                                        |
| Composizioni di Logroscino esistenti nell'Archivio del R                         |
| Collegio di Napoli                                                               |
| Egidio Romualdo Duni-Sua nascita-ll padre primo su                               |
| maestro-Sua educazione ne Conservatorii di Napoli-                               |
| Emulo del Pergolesi a Roma—Il Nerone— Pregi dell                                 |
| musica del Duni-Sua missione a Vienna-L'Artasers                                 |
| a Napoli-Altre opere-Sua malattia - Suoi viaggi-                                 |
| Maestro a Parma — Opere francesi e opere italiane-                               |
| Vantaggi alla musica francese - Sua seconda maniero                              |
| di comporre a Parigi-Il Papa Duni iv                                             |
| Composizioni di Duni esistenti nell'Archivio del R. Col                          |
| legio di Napoli                                                                  |
| Davide Perez - Sua nascita-Discepolo di Gallo e Manci                            |
| ni-Maestro a Palermo-Sue opere a Palermo, a Na                                   |
| poli ed altre città d'Italia-Perez in Portogallo, mae                            |
| stro della R. Cappella-ll Demetrio ed il Solimano-                               |
| Suo amore e rispetto per gli altri maestri italiani -                            |
| A Londra l'Ezio - Suo ritratto - Giudizio delle suo                              |
| onere — Sua morte                                                                |
| opere — Sua morte iv<br>I. Composizioni di Perez esistenti nell'Archiviò del Rea |
| Collegio di Napoli                                                               |
| II. Altre menzionale nello diverse biografie 396                                 |
| Ignazio Fiorillo - Sua nascita - Discepolo di Durante                            |
| Leo-Sue opere - Viaggi - Cariche - Applausi - Su                                 |
| morte—Altre composizioni—Opere principali—Stile. iv                              |
| Composizioni di Fiorillo esistenti nell' Archivio del Rea                        |
| Collegio di Napoli                                                               |
| Gennaro Manna — Sua nascita — Istruzione musicale —                              |
| tennate manna - Sua maseita - istruzione musicare -                              |

servatorio di Loreto-Musiche chiesastiche e loro me-Composizioni di Manna esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli . . . . . . . . . . . . . . . 392 Tommaso Traetta - Sua prima età-Istruzione completa musicale- Opere chiesastiche ed insegnamento in Nanoli-Ezio a Roma, encomii-Opere a Parma, a Vienna-Suo stile - a Venezia, in Russia-Didone abbandonata, premio-Il Germondo a Londra disapprovato-Suo ritorno in Italia - Morte a Venezia - Suo carat-I. Composizioni di Traetta esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli. . . . . . . . . . . . . . . . 397 II. Altre menzionate nelle diverse biografie. . . 398 Pietro Guglielmi - Natali - Sua educazione musicale in Napoli-Suoi orecchi lunghi-Fuga, orecchi di musicista-Sue opere a Torino, Venezia e Londra-Nuovi studii a 50 anni-Paisiello, sue trame contra Guelielmi-Cimarosa-II Principe di Sansevero-Alleanza dei tre maestri-Guglielmi maestro a Roma-Opere chiesastiche: pregi delle sue musiche- Giudizii intorno le sue opere-Debora e Sis ara, altre opere degne di menzione- Famiglia di Guglielmi-Sua vita dissinata-La cantante Oliva-Severità coi cantanti-Sua morte. I. Composizioni di Guglielmi esistenti nell' Archivio del II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . . 406 Alessandro Speranza - Nascita- Discepolo di Durante-Sua carriera ecclesiastica- Suoi allievi-Musiche sacre-Sua vita modesta e sua morte . . . . 407

Composizioni di Speranza esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli. . . . . . . . . . . . . . . 408 Fedele Fenaroli - Nascita - Educazione musicale-Macstro alla Pietà de Turchini - Suo carattere - Metodo d'insegnamento - Partimenti, loro pregi - Aggiunzioni

| del Choron-Edizioni diverse e traduzioni-Musica chie-                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| sastica — Giubilazione — Ultimi suoi allievi, Manfroce,                     |
| Mercadante, Conti-Sua ultima infermità, sua morte-                          |
| Suo carattere-Conversazioni musicali con Zingarelli-                        |
| Sue fattezze 408                                                            |
| Composizioni di Fedele Fenaroli esistenti nell'Archivio del                 |
| R. Collegio di Napoli 414                                                   |
| Antonio M.ª Gaspare Sacchini - Sua nascita-Disposi-                         |
| zione musicale-Durante in Pozzuoli protettore di Sac-                       |
| chini Suoi studii in Napoli Piccinni e Guglielmi                            |
| suoi emuli-Opere buffe in Napoli-Semiramide in Ro-                          |
| ma, Lucio Vero a Napoli- Composizioni sacre-Altre                           |
| opere - Maestro a Venezia-Suoi viaggi-Buon cuore                            |
| e poco giudizio-Rauzzini-Sacchini a Parigi, sue ope-                        |
| re francesi — Edipo a Colono — Maria Antonietta pro-                        |
| tettrice-Suoi funerali-Merito dell'Edipo-Pregi delle                        |
| musiche di Sacchini-Lettera del Piccinni - Giudizio                         |
| di Carpani-Sacchini nel Panteon a Parigi 418                                |
| <ol> <li>Composizioni di Sacchini esistenti nell'Archivio del R.</li> </ol> |
| Collegio di Napoli 433                                                      |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 434                            |
| Pasquale Anfossi- Sua nascita-Suoi studii-Sue prime                         |
| opere a Venezia, L'Incognita perseguitata, La Finta Giar-                   |
| diniera-Intrighi contro Piccinni a Roma-L'Olimpia-                          |
| de-Sue opere tradotte a Parigi-Suoi viaggi a Lon-                           |
| dra, Berlino, Praga, Firenze - Maestro a Roma- Suo                          |
| merito - Giudizio di Yriarte - Opere musicali. 435                          |
| I. Composizioni di Anfossi esistenti nell'Archivio del R.                   |
| Collegio di Napoli 439                                                      |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 440                            |
| Mattia Vento-Sua nascita-Studii, fama, opere per l'Ita-                     |
| lia-Londra-Opere stampate a Parigi-Sua morte. 441                           |
| Composizioni di Vento esistenti nell'Archivio del R. Col-                   |
| legio di Napoli                                                             |
| - Domenico Cimarosa - Poveri natali - Suoi genileri in                      |

#### \_\_ 9997 \_\_

Nanoli- Padre Polcano-Manna suo primo maestro al Conservatorio di Loreto, poi Sacchini, Fenaroli- Progressi del Cimarosa-Sua istruzione vocale, istrumentale e letteraria - La signora Ballante-Prime opere teatrali - Domestiche sventure-Altre opere- Stile-Idee muove-Molte opere - Il Valodimiro a Torino-Amedeo III-Altre opere meritevolissime-Suoi viaggi-Recali - La Vergine del Sele in Bussia-Cimarosa a Vienna-Tiziano, Michelangelo - Il Matrimonio segreto prodicio- his dono una cena-Il Matrimonio secreto a Napoli con varianti, centodieci ripetizioni-Gli Orazi. e Curiozii a Venezia- Analisi di questa musica-Alcuni tratti di modestia-Cimarosa e Mozart-Napoleone I e Grétry-Terzetti, quartetti e parlanti nelle onere-Cimarosa precursore di Rossini-Cimarosa repubblicano-Sue sventure: i Russi lo salvarono-Emigrazione a Venezia-Artemisia-Inno Borbonico-Inno repubblicano-Opinioni intorno alla sua morte-Suo carattere-Funerali-Monumento . . . . 442 I. Composizioni di Domenico Cimarosa esistenti nell' Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . 460 II. Altre menzionate nelle diverse biografie. . Nota. Un desiderio dell'autore.

# APPENDICE alla biografia di Cimarosa

| Num. I. Arturo Pougin                          |      |      | 465   |
|------------------------------------------------|------|------|-------|
| Num. II. L'autore e de Villars                 |      |      |       |
| Num. III. Lettere di Orlandi e Mercadante.     |      |      | 467   |
| Num. IV. Certificato del medico Piccioli sull  | ап   | iori | e del |
| Cimarosa-Iscrizione funeraria                  |      |      | 472   |
| Num. V. Villarosa, particolari de'fonerali-Isc | rizi | one  | . ivi |
| icola Antonio Zingarelli-Conoscenza intima     | a de | ılı. | auto- |
| re intorno la vita di Zingarelli Nascita, o    | orfa | no-  | -AI-  |
| liano del Cassamutario di Laurta. Cue ista     |      |      |       |

#### - 2228 -

sicale-Discepolo del Fenaroli-Istruzione letteraria-Perfezionamento presso Speranza - I quattro pazzi -Sua povertà-La Duchessa di Castelpagano-Il Pigmalione - Montezuma, opera dotta - Molte sue opere a Milano; Alzinda scritta in sette di -Zingarelli a Parigi-Altre opere a Milano-Musica sacra, opere teatrali - Zingarelli maestro a Loreto - Annuale - Napoleone ammiratore di Zingarelli- Cappella pontificia -Altre opere - Nascita del Re di Roma - Miollis - Zingarelli a Parigi - Una Messa di venti minuti-Grande artista, uomo di ferro-Ritorno a Napoli-Il Direttore del Real Collegio di Musica-Suoi allievi Mercadante, Conti-Carattere di Zingarelli-Bellini-400 solfeggi-Adelson e Salvini-II Ministro della pubblica istruzione-Corigliano-Selvaggi- Vincenzo Bellini-Crescentini, solfeggi-Esame sodisfacente -Congedo al Ministro-Uomo di ferro-Miserere, suoi pregi particolari-Altre musiche sacre - Solfeggi, partimenti, fughe -Onori - Sua effigie lui vivente, elogio, inno - Sua ultima infermità, morte-Onori funebri - Elogio di Basilio Puoti - Zingarelli uomo integerrimo - Parole di Fétis-Allievi dello Zingarelli-Monumento . . 473 Composizioni di Niccolò Zingarelli esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . . 499

# Appendice alla biografia di Zingarelli

Num. I. Lo eni (di Tascrefi, R. Liberator. 511
Num. III. a reni (di Tascrefi, R. Liberator. 511
Num. III. Stanze della Gerusslemme, R. Liberator. 11
Num. V. Miserere. Settembrini 512
Num. V. Lettera del dott. G. Schedow a Zingarelli 513
Num. V. Componimenti raccolti dall' autore nell'inaugurazione del ritatto di Zingarelli—Lettera dell'inaugurazione dei ritatto di Zingarelli—Lettera dell'une 2
zingarelli—Lettera di Bellini all'autore —Poeti che
scrissero nella ricorreuxa – Ottava 514

#### - 2229 -

| - 2223 -                                                   |
|------------------------------------------------------------|
| Num. VII. Opinione di Fétis 516                            |
| Num. VIII. Monumento di Zingarelli, Mastriani - Onori      |
| funebri, articolo dell' Omnibus letterario - Bernardo      |
| Quaranta, iscrizione-Benedetto Minichini, iscrizione-      |
| Busto di Giustino Leone a Roma 517                         |
| aetano Marinelli-Sua nascita-Pareri interno alla sua       |
| educazione musicale-Buon compositore drammatico-           |
| Sue opere, sua morte 523                                   |
| Composizioni di Marinelli esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napoli                                         |
| ilvestro Palma, compositore drammatico-Sua nascita-        |
| Alunno del Conservatorio di Loreto-Otto arie nell'ope-     |
| ra Le vane gelosie - Sue diverse opere a Napoli e          |
| Roma — Sua fine ivi                                        |
| Composizioni di Palma esistenti nell'Archivio del R. Col-  |
| legio di Napoli 526                                        |
| alvatore Fighera — Sua nascita—Primi studii forensi—       |
| Allievo del Conservatorio di Loreto-Opere buffe a Mi-      |
| lano, musiche sacre, studio di canto 527                   |
| arlo Coccia, vivente Avvertenza dell'autore Nascita        |
| Allievo di Visocchi-Casella-Prime composizioni-Di-         |
| scepolo di Valente, Fenaroli e Paisiello-Suo perfezio-     |
| namento - Maestro di Casa Reale-Musiche sacre - Il         |
| Matrimonio per cambiale a Roma, la Clotilde a Vene-        |
| zia; altre opere teatrali a Lisbona, Venezia, Milano,      |
| Napoli, Inghilterra, Torino — Ispettore, maestro della     |
| Cappella di Novara-Musiche donate all'Archivio-Al-         |
| tre musiche sacre 528                                      |
| 1. Composizioni di Coccia esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napoli 533                                     |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi           |
| iccardo Broschi, allievo di Loreto-Gran compositore-       |
| Sua nascita-Opere teatrali a Roma e Venezia. 534           |
| Composizioni di Broschi esistenti nell'Archivio del Real   |
| Collegio di Napoli 535                                     |

| <b>— 2230 —</b>                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riassunto del Conservatorio della Madonna di Loreto                                                        |
| Quadro sinettico                                                                                           |
|                                                                                                            |
| Conservatorio della Pietà dei Turchini.                                                                    |
| Domenico Sarri-Sua nascita-Allievo di Salvatore e Pro-                                                     |
| venzale, protetto da Francavilla, maestro della Rea                                                        |
| Cannella-Musiche sacre-Opere teatrali, Torino, Na-                                                         |
| poli -Arie e cantate, concerto 543                                                                         |
| poli —Arie e cantate, concerto 543  1. Composizioni di Sarri esistenti nell' Archivio del Rea              |
| Collegio di Napoli                                                                                         |
| II. Altre menzionate in diverse biografie 540                                                              |
| Leonardo Leo, caposcuola-Sua nascita oscura-Allievo d                                                      |
| Fago, Scarlatti-Fétis-Maestro della cattedrale, altre                                                      |
| cariche-Altri errori di biografi-Leo e Durante-Pro                                                         |
| duzioni di Leo-Opere teatrali, musiche sacre-Opere                                                         |
| serie, Achille in Sciro a Torino, Miserere-Altre ope                                                       |
| re pei teatri di Napoli - Musiche chiesastiche, altri                                                      |
| Miserere, sinfonie, quartetti, solfeggi-Grazia e melo                                                      |
| dia ed altri pregi musicali - Pruove del Miserere -                                                        |
| Suo carattere, doni                                                                                        |
| I. Composizioni di Leo esistenti nell'Archivio del Rea                                                     |
| Collegio di Napoli ,                                                                                       |
| Il. Altre menzionate nelle diverse biografie 56                                                            |
| Ni cola Sala-Sua nascita, suoi maestri, Leo, sua morte-                                                    |
| Metodiche lezioni, suo insegnamento - Lezioni pubbli<br>cate-Rami delle sue opere dispersi-Edizione france |
| se-Importanza dell'opera sua-Giudizio sulle sue mu                                                         |
| siche                                                                                                      |
| 1. Composizioni di Sala esistenti nell' Archivio del Res                                                   |
| Collegio di Napoli                                                                                         |
| II . Altre menzionate nelle diverse biografie 56                                                           |
| Pasquale Cafaro - Sua nascita - Primi studii scientifici, po                                               |
| discepolo di Leo- Maestro del Conservatorio, suoi al                                                       |
| lievi - Opere serie teatrali-Suo stile, gusto - Musi                                                       |

| - 2231 -                                                   |
|------------------------------------------------------------|
| che chiesastiche, semplici, caratteristiche - Maestro      |
| della regina e dotto armonista del suo secelo-Onori-       |
| ficenze Morte                                              |
| 1. Composizioni di Cafaro esistenti noll'Archivio del Real |
| Collegio di Napoli 569                                     |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 570           |
| acomo Tritto-Sua nascita-Suo gusto pel violoncello,        |
| allievo di Cafaro - Maestrino, studio Sala- Sue pro-       |
| mozioni - Arrivo di Paisiello-Musiche chiesastiche-        |
| Carriera teatrale-Suoi discepoli - Una musica e due        |
| scuole-Bassi numerati. Teoria musicale - Sue cari-         |
| che, sua morte, biografia 574                              |
| 1. Composizioni di Tritto esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napoli                                         |
| 11. Altre menzionate nelle diverse biografie 579           |
| ngelo Tarchi - Nascita - Disposizione musicale- Suoi       |
| maestri Sala e Tarantino — Opere buffe e serie per         |
| l'Italia-Sua fecondità, quattro opere in nove mesi-        |
| Sua rinomanza- Altre opere, oratorii-Opere a Pari-         |
| gi - Opere chiesastiche - Sua morte 580                    |
| 1. Composizioni di Tarchi esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napoli 583                                     |
| H. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi            |
| ancescopaolo Parenti-Sua nascita, allievo di Taran-        |
| tino e Sala-Ottimo compositore e maestro di canto-         |
| Opere teatrali per Napoli, Parigi-Musiche di chiesa-       |
| Morte                                                      |
| Composizioni di Parenti esistenti nell' Archivio del Real  |
| Collegio di Napoli ivi                                     |
| iuseppe Farinelli-Sua nascita-Suoi studii musicali-        |
| Maestri-Giovane compositore, imitatore del Cimarosa-       |
| Sue svariate opere teatrali-Maestro a Trieste-Valore       |
| delle sue musiche-Composizioni chiesastiche . 585          |
| Composizioni di Farinelli esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napoli 586                                     |
| 84                                                         |
|                                                            |

| Valentino Fioravanti-Sua nascita-Suoi maestri-Fétis,       |
|------------------------------------------------------------|
| Gerber - Sue opere teatrali per l'Italia, Portogallo,      |
| Francia, allori-I virtuosi ambulanti, I tre Comingi-       |
| Pregi delle sue musiche - Opinione di Cimarosa- In-        |
| venzione dei parlanti-Ultime sue opere-Musica chiesa-      |
| stica dotta-Carattere del Fioravanti-Sua morte. 587        |
| I. Composizioni di Fioravanti esistenti nell'Archivio del  |
| R. Collegio di Napoli , 591                                |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 593           |
| Gaspare Luigi Spontini - Sua nascita- Suoi studii let-     |
| terarii-L'organo ed il clavicembalo-Disposizione per       |
| la musica-Sua fuga in Ancona, suoi maestri di mu-          |
| sica, suo concorso-Autografo del concorso col giudi-       |
| zio degli esaminatori Una visita di Spontini all'auto-     |
| re-Sue opere teatrali- Spontini a Parigi - La finta        |
| Filosofa; Julie; Petite Maison, opera di un mese- La       |
| Vestale, suo stile, traduzioni - L'eccelsa Gara-Prove      |
| della Vestale-Pronostico di Napoleone I - 100 rappre-      |
| sentazioni-Analisi di Clément-Effetti della Vestale -      |
| 11 Monitore-Fernando Cortes, suoi pregi; successo-         |
| Spontini sposo-Direttore dell'Opera Italiana-Madama        |
| Catalani - Altre opere; rappresentazione di Fernando       |
| Gortez-Federigo Guglielmo III-Spontini a Berlino -         |
| L'Olimpia, ritoccata; Lalla Rook- Altre opere-Alci-        |
| doro; la Mildon-Agnese- Parere di Rossini-Ritorno          |
| a Parigi, in Italia — Done al sue paese natale—Papa        |
| Gregorio - Spontini a Berlino, a Parigi - Pensione-        |
| L'impere della moda Arte nobile di Spontini- Sua           |
| infermità e ritorno in Italia - Suoi onori 594             |
| I. Composizioni di Spentini esistenti nell'Archivio del R. |
| Collegio di Napoli 609                                     |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 610           |
| Stefano Pavesi - Notizie sue dalla Biografia musicale -    |
| Sua nascita - Studii-Espulsione dal Conservatorio-         |
| Repubblica napoletana- Reazione- Banda musicale in         |

| - 2233 -                                                   |
|------------------------------------------------------------|
| Digione-Concerti teatrali- Suo ritorno in patria- Sue      |
| opere a Venezia, Verona, Milano-Félis - I Baccanali        |
| a Pisa, Il Solitorio a Napoli-Caratteri delle sue mu-      |
| siche-Maestro a Crema-Sua morte                            |
| 1. Composizioni di Pavesi esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napoli                                         |
| II. Altre menzionale in diverse biografie 614              |
| Vincenzo Piodo - Sua nascita, suoi studii musicali, sue    |
| opere in diverse città d'Italia-Musiche chiesastiche a     |
| Napoli - Ispettore del canto nel Collegio di Napoli-       |
| Suoi scritti per la chiesa del Purgatorio: sua morte: 615  |
| 1. Composizioni di Fiodo esistenti nell'Archivio del Real  |
| Collegio di Napoli 616                                     |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 617           |
| Francesco Catugno-Sua nascita, suoi maestri-Ester ed       |
| Asmero - Sue musiche sacre e teatrali - Sua morte, ivi     |
| Composizioni di Catugno esistenti nell'Archivio del Real   |
| Collegio di Napoli 619                                     |
| Pietro Raimondi - Suol poveri natali-Memorie del Cic-      |
| conetti, osservazioni dell'autore Primi studii lettera-    |
| rii del Raimondi - Disposizioni per la musica - Suoi       |
| maestri, suoi progressi, sua povertà - Un viaggio a        |
| Roma-L'ospedale di S. Maria Novella-Sua madre a            |
| Genova- Sperante-Sue opere e fetici successi-L'O-          |
| racolo di Delfo a San Carto-Sua stima per Tritto-          |
| Altre opere per diverse città italiane - Maestro nel       |
| Collegio di Musica di Napoli, Paletmo, al Vaticano-        |
| Sue opere chiesastiche e loro pregi-Oratorii-Carat-        |
| tere delle sue musiche - Onorificenze - Parole di A.       |
| Tosi. Biografia                                            |
| I. Composizioni di Raimondi esistenti nell'Archivio del R. |
| Collegio di Napoli 626                                     |
| 11. Altre menzionate nelle diverse biografie 628           |
| Nicolantonio Manfroce- Suoi meriti, suoi natali - Una      |
| Messa scritta prima di studiare - Cresci e Bianchi-        |

Suoi studii nel Conservatorio dei Turchini, a Roma-Sacchini e Traetta a lui prediletti, Haydo e Mozart --La Vestale di Spontini-Composizioni a 15 anni-Speranze - Manfroce anello fra la musica di Paisiello e Cimarosa e quella di Rossini - Esame dell'Alzira e dell' Ecuba - Rivoluzione musicale cominciata da Manfroce, compiuta poi da Rossini-Orchestra piena-Sua originalità, ingegno - Progressi della Scuola Napoletana-Osservazioni: poca esperienza-Ritorno a S. Sebastiano, suoi studii camerali, sua infermità-Stabat-Pensione - Un consulto medico - La regina Murat -Morte di Manfroce - Alessandro Perrella - Il Municipio di Palmi - Fattezze di Manfroce, sue qualità -Donde l'autore attinse tante notizie-Opere di Manfroce-De Bonifont; privilegi degli alunni musicisti. 629 Composizioni di Manfroce esistenti nell'Archivio del Real

Collegio di Napoli . . . . . . . . . . 640 Saverio Mercadante - Biografia sua di Colucci e dichiarazione dell'autore-Nascita di Mercadante, sua tendenza alla musica, suoi primi studii: solista di violino e concertatore-Sue composizioni per violino pubblicate-Allievo di Furno, Tritto e Zingarelli-Speranze-Rossini visita il Collegio-Accademia in suo onore-Due sinfonie di Mercadante, elogi-Altre sinfonie e composizioni diverse; Messa-La scuola di ballo-Cantata-L'Apoteosi di Ercole, felice successo, terzetto, sua popolarità - Altre opere per molte città d'Italia- Mercadante a Vienna-La Donna Caritea - Mercadante a Madrid, a Lisbona-Un critico francese-Le opere del Mercadante si scostano dal Rossini - Bellini-La buona e la cattiva musica - Sessanta enere teatrali-La Zaira del Bellini e del Mercadante-Il Giuramento, Il Bravo, Le Due illustri rivali-Mercadante si trasformò interamente- Perde un occhio- Maestro a Novara - La Vestale -- Altre opere -- Direttore del Collegio

- di Napoli Eleonora, Orazii e Curiazii-Giudizio dei Napoletani- I critici- Virginia che dorme- Fama di Mercadante: nerde l'altro occhio - Detta la musica-Il lamento del Bardo, poema di straziante dolore -Mercadante cieco, buon direttore-Virginia a S. Carlo nel 1866- Una corona di alloro- Mercadante sinonimo di sanienza musicale - Altre composizioni dettate nella cecità. Caterina Medici - Musiche per camera. musiche sacre- Socio delle Accademie di Napoli, Parigi ed altre-Giudizio di Martinez. . . 640 I. Composizioni di Saverio Mercadante esistenti nell' Ar-
- chivio del R. Collegio di Napoli. . . . . . 662 II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . . 667
- Francesco Feo, discepolo del Gizzi e Pitoni Sue prime onere teatrali-Direttore della scuola di canto-Onere sacre-Sua valentia-Gluck ed il Kurie di Feo-Stile.
  - I. Composizioni di Francesco Feo esistenti nell' Archivio del-R. Collegio di Napoli. . . . . . . . .
- . U. Altre menzionate nelle diverse biografie Riassunto del Conservatorio della Pietà de' Turchini. 671 Note al quadro del detto Conservatorio . . .

# Collegio di Musica in San Schastiano e S.Pietro a Majella.

Carlo Conti-Sua nascita in Arpino-Suoi primi studii di scienze mediche - Sua tendenza ner la musica-Suoi maestri Furno, Tritto, Fenaroli, Zingarelli - Mayer-Studii classici-Suoi frutti, Le Truppe in Franconia-Rossini e Zingarelli-Altre opere : Misantropia e pentimento, rappresentata per un'intera stagione, cavatine di Biagio, di Carlotta- Altre opere per Roma e Napoli, l' Alexi, l'Olimpia, suo merito, il gran finale - Gioranna Shore alla Scala-Cantata pel busto di Monti-

## APPENDICE alla biografia .

Nuu, I. Il Ceasore universale dei Testri 701
Articolo dei Gironale dei Regos delle Dus Sicilie. 703
Num. III. Una lettera di Mercadante 705
Num. III. Una lettera di Mercadante 706
Num. III. Van lettera di Mercadante 706
Num. III. Van lettera di Mercadante 706
Num. V. Una lettera dell'autore 708
Isstriatese di Scherillo 714
Vincenzo Bellini—Amiciaia dell'autore ser Bellini—Nati-

ta—Bellini canta 18 mesi—Sua educarisee musicale— Allievo dell'avo paterno che di siesepole di Josepa e Picclani—Attestato del Menicipio di Catania—Bellini el Collegio per concorno—Sua maestri Funno, Conti, Tritto, Zingarelli — I. Hayda ed il Menatt — And Jomnelli, Palisiolo e Pergelezi — Lo Stabet, suo desiderio d'imitarso la dolezza — La Semiramide di Rosnii—Sconforto del maestrino Bellini—See prime conposizioni errie—Genio di Rossini—Bellini ha contrienza della propria individualità, la Norme — Arte rimovata.

e propria - Adelson e Salvini - Il Pasticcione ed il Pubblico. Bianca e Gernando-Barbaia-Bellini e Romani - L'autore e Fétis - Barbò - Bellini e Rubini nel duetto del Pirata Gualtiero ed Imogene - Gindizio nella Gazzetta di Milano e dei Teatri - Il Pirata: giornali viennesi-Applausi alla Scala-La Straniera-Una lettera di Bellini all'autore - Riforma musicale, canto-Medaglia-Aneddoto tra Bellini e Romani -La Zaira - I Capuleti ed i Montecchi, la stretta del 1º atto-Giudizio di Mercadanto -- Merito dell'opera -- Insolenza del tenore Bonfigli-Elogi della stampa musicale-Dedica alla patria-Una lettera di Perucchini-Anselmo del Zio- La Sonnambula-Nota-La Norma, lettera sulla stessa di Bellini all'autore - Una lettera di Mercadante con una conclusione di Bellini-In mia mano alfin tu sei; la Casta Diva-Halévy-Pregi della Norma-Zingarelli- la tenerezza delle lagrime-Pougin, i Veneziani-Il Petrarca dei suoni-Bellini a Naneli, eli alunni del Collegio l'onorano-Visite di Bellini a Zingarelli - Bellini a Catania - Suo ritorno a Milano- Mercadante- La Beatrice di Tenda a Venezia. infelice successo-Lettera di Bellini-Conforti di Mercadante- Bellini a Londra, a Parigi-Bellini e Rossini-Gualielmo Tell, giudizio di Bellini, di Luigi e Federico Ricci - Umiltà di Bellini- Mayer - I Puritani. snlendido successo- Le corone- La Legion d'onore-Pregi dell'opera-Lettere di Auber, Gallemberg, Donizetti - Malattia di Bellini - Affetti di parenti e di amici -Sua merte-Onori-Monumento di Marocchetti-Lettera di Mercadante - Funerali a Napoli- Altre musiche di Bellini-Giudizii-La poesia e la musica, potenza delle melodie di Bellini- Il recitativo - Finali dei pezzi in altro tuono- I crescendo- La strumentatura aiuto al canto-Varii giudizii-Carattere di Vincenzo Bellini. 709 I. Composizioni di Vincenzo Bellini esistenti nell' Archi-

II. Altre menzionate nelle diverse biografie. . . 773

## Dichiarazioni ed aneddoti

- Al lettare— Dichitrazioni intorno ad alcune osservazioni del signor Anselno del Zio U. Orrette di Alferir Il teatro Bellini a Portalba Notizia sull'Eranni Lo spettro di Bellini Rossini e Bellini a Relazioni tra Bellini e Pacini Dellini del suoi primi amori Il trasporto delle ceneri di Bellini a Catania Una di-chirazione intorno alla stretta del finale del 4º atto del Pirata Alcune osservazioni intorno ai giofizii di Ardriano D. La Fage su Bellini Relazioni tra Bellini e Donizetti—Aneddoti di Bellini e della Malbran a Londra— Una lettera di Federico Riccii. Nariona del Catania del Catania del Santia del Malbran a Londra— Una lettera di Federico Riccii. Nariona del Catania del Malbran a Londra— Una lettera di Federico Riccii.
- Luigi Ricci Sua nascita e tendenza per la musica- II violino, it cembato, it compositore musicale-Discepolo di Furno, di Zingarelli-Messa a 4 voci, ammirazione di Bellini-Pietro Generali-L'Impresario in angustis-Scherzo con Zingarelli e Cantata in onore di questo-La Cena frastornata, L'Abate Taccarella, terzetto, Il Diavolo condannato a prender moglie- La bella Gandolfi, amori del Ricci, disinganno a Sinigaglia-Viaggio a Venezia - Colombo , L' Orfanella di Ginerra, Il Sonnambulo, Ferdinando Cortez - La seducente Ekertin-Annibale in Torino: la Favelli- Il Marchese Visconti-La Neve. Nota-Altre opere di Ricci-De Villars-La Chiara di Rosemberg, pregi di quest'opera-Aneddoto - Il Nuovo Figaro, entusiasmo - La Roser, Frezzolini e Zuccoli-Gloria ed amore-1 due Sergenti a Milano - Un'Avventura di Scaramuccia, suo capolavoro-De Villars-La Brambilla, suo disprezzo ed umiliazione-Gli Esposti fecero il giro d'Italia-La musa del Ricci-La Luna di miele- I Romani-Il Barbiere-Aneddeti di Verdi e Bellini - La Malibran-II

Colonnello a Napoli, trionfo e gioie del Ricci-Napoli, snoi incontri-Malpica-Chiara di Montalbano a Milano-Il Disertore per amore a Napoli-Nuovi trionfi-Le Norte di Piggro-Mozart- Ricci a Trieste-Rossini La Semiramide - Mozart Il Don Giovanni-Rovescio ed intolleranza-Amore fraterno - Catastrofe familiare-Le gemelle Stolz, loro qualità e pregi personali ed artistici- Sentimenti del Ricci- Una visita-L'armadio- Ricci a Costantinopoli - Lo Scaramuccia. ovazioni-Giuseppe Donizetti-Messe-L'Amante di richiamo per Torino-Il Birrajo-Il Diavolo a quattro-Guerra Danese-1848-La signora Ricci-Separazione tra Luigi e Federico-Nuova famiglia-Musiche sacre-Relazione di Dal Torso-La Messa pastorale, la Messa di Requiem - Pace fraterna - Crispino e la Comare, rappresentato in tutt' i teatri de'due mondi - La Festa di Piedigrotta - Nota sulla fondazione del Tempio a Piedigrotta-Lettere di Ricci all'impresario, al poeta-Novità di quest'opera-374 rappresentazioni consecutive-Parti dell'opera, pregi-Piedigrotta a Parigi, lettera di Federico - Malinconia di Ricci -Ritorno alla cetra dei profeti-L'Uffizio della settimana santa-Miserere, Dies irae, Lamentazioni - Scuola di canto ecclesiastico-Vita laboriosa di Luigi-Lotta tra l'uomo e l'artista - Ricci, l'autore e Rossi a Venezia, a Praga-I tre Italiani festeggiati-L'Isola bella-L'addio-Il Diavolo a quattro in Trieste-Il teatro l'Armonia-Acclamazioni serotine-Delirio-Manicomio di Praga-Il professore Köstl-Morte di Luigi Ricci-Funerali-Iscrizioni di Händler-Monumento nel Teatro Grande-Il maestro Ruta-Ottime qualità del Ricci-Suo umore gaio, sua trina ammirazione, suoi giudizii - Allievi-Indipendenza di animo: modestia - Società filarmonicodrammatica di Trieste - Composizioni-Ritiro domestico - Scopo per cui scrisse Le Nove di Figuro - Gin-

| <b>—</b> 2240 —                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| dizio del Dal Torso-Alcune pecche - La scienza de            |
| pedanti-Un verso di Orazio-Donizetti e Ricci. 83             |
| I. Composizioni di Luigi Ricci esistenti nell'Archivio de    |
| R. Collegio di Napoli                                        |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 888             |
| Angelo Ciccarelli Sua nascita, sua disposizione per la       |
| musica, suoi primi studii a Lanciano - Gianni-La fi-         |
| glia del sottintendento Corcioni- Organani e De Gior-        |
| gio-Invito della Corcioni a Napoli - Gasparo Selvag-         |
| gi-Crescentini - Zingarelli -Invito a Dresda per le-         |
| zioni di canto-Maestro della corte sassone-Dolzaver-         |
| Due Messe-Caterina di Guisa-Composizioni varie per           |
| camera—Composizioni chiesastiche ivi                         |
| I. Composizioni di Angelo Ciccarelli esistenti nell'Archivio |
| del R. Collegio di Napoli 893                                |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi             |
| Michele Costa - Sua nascita, sue disposizioni musicali-      |
| Il padre primo suo maestro, poi Furno, Tritto, Zinga-        |
| relli, Crescentini-Messa per monaca- Il sospetto fu-         |
| nesto, Il delitto punito - Dixit e sinfonie-Il Carcere       |
| d'Ildegonda, Malvina-Costa a Birmingham, a Londra-           |
| Quartetto- Valente direttore d'orchestra- Malek-Adei         |
| a Parigi-Lettera di Carafa-Don Garlos-Teatro ita-            |
| liano a Covent Garden-Oratorii-Articolo da Birmin-           |
| gham-Cantate-Sir Michael Costa-Inno al Sultano-              |
| Inno per la nascita di Guglielmo a Berlino - Decora-         |
| zioni cavalleresche del Costa 894                            |
| I. Composizioni di Michele Costa esistenti nell' Archivio    |
| del R. Collegio di Napoli 901                                |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi             |
| Giuseppe Curci - Tra i maestri di canto è annoverato-        |
| Natali di Curci- Inclinazione da bambino per la mu-          |
| sica-Sua ammissione al Collegio di Musica, suoi mae-         |
| striPrima MessaDomine Deus alla modaZinga-                   |
| relli-Apostrofe-Altre composizioni chiesastiche-Un'          |

e L'Uragano a Venezia- Perrucchini e Velluti - Romanze-Maestro di canto a Vienna-Il Romanziere napoletano-La Principessa Schuvaloff-Allieve del Curci-Curci a Pesth-Suoi viaggi-Curci rivede il padre a Barletta-Alfonso d'Aranona in Napoli e perchè non fu eseguito - Inno - Curci insegna lingua francese-Sventure domestiche - Musiche sacre, Christus e Miserere-Promesse all'autore di due autografi. . 902 1. Composizioni di Giuseppe Curci esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . 914 II. Altre menzionate nelle diverse biografie. . . Federico Ricci- Nascita e prima educazione nella musica-Suoi studii al Collegio-Bellini-Brevetto di maestrine-Prime composizioni-Amore fraterno-Un mese di permesso... Gl'indivisibili... Federico non ritorna al Collegio-Suoi studii a Roma-Il Colonnello, Monsieur des Chalumeaux- Orazio Vernet- Note -Altre opere teatrali-Lode alle donne-La Gabussi-Altre onere-Cantate - Accompagnamento a getto d'acqua muto -Gusti sovrani per la musica - Vallombra di Ricci ed I Crociati di Verdi a Milano-Ricci a Parigi-La Contessa Merlin-Canto di Ricci - Lablache, Vernet, De Villars-Altre opere, La Griselda, coro di donne ripetuto sempre-Opere composte da Luigi e Federico-Loro modo di studiare e di comporre-L'unipersonalità nell'opera Grispino e la Comare --- Altre opere di Federico-Fraschini- Dure condizioni dei compositori in Italia-Lotte col mondo del palcoscenico-Il fumo della gloria pel maestro-L'utile esclusivo dell'editore -I trattati internazionali-Silenzio di Federico-La mu-

sica dell'avvenire-Parole di Morandi -- Il D'Arcais-Wagner-Sebastiano Bach, suoi imitatori-Carlo Botta-Federico Ispettore di canto alla scuola di Pietro-

burgo-Suo ritiro dal teatro-Morte e resurrezione di Ricci-Altre composizioni, La Marchesina-Cantata -Ricci Cavaliere-Dopo 15 anni, Una follia a Roma-L'Impresario Bagier-Traduzione della Follia-Arturo Heulhard- Il Teatro dell'Ateneo-L'Avenir National-Le Constitutionnel-L'Epoque-L'Indépendance Belge-Journal de Saint-Pétersbourg-La Liberté-Le Moniteur-- L'Opinion Nationale-- La Presse libre-- Le Siècle-L'Union-Articoli di altri Giornali-De Villars-Partitura al Collegio di Napoli-R. Commissario de Novellis, lettera-Risposta di Ricci-Propagatore di pretta scuola di canto-Speranze. . . . . . . 916 I. Composizioni di Federico Ricci esistenti nell' Archivio del R. Collegio di Musica . . . . . . 946 II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . . Lauro Rossi-Sua nascita e tendenze musicali-Alunno in S. Sebastiano-Nota su'Conservatorii-Suoi maestri-Composizioni pei suoi compagni-Opere teatrali-Donizetti-Il Disertore Svizzero a Roma-Altre opere teatrali - I Falsi monetarii - La Malibran - L'Amelia -Canto e ballo-Leocadia, felice successo-Rossi a Veracrux-Concerti pubblici-Maestro al Messico-Opere tradotte in Ispagnuolo-Lavori chiesastici- La società de cinque-Corso di recite-Attività ed affetto di Rossi-La guerra del 1838-Il Rossi all'Avana-Marty-Lealtà e generosità di Rossi-Isabella Obermaver Rossi-La febbre gialla-Nuovo viaggio-Ritorno di Rossi-Grata memoria nel nuovo mondo- Opere rimodernate-Altre nuove opere - Direttore del Conservatorio di Musica a Milano- Sventure in famiglia - Seconda moulie- Terze nozze-Molte altre opere- Accademic che l'onorarono - Pregi del Rossi come educatore -Altre qualità . . . . . . . . . . . . I. Composizioni di Lauro Rossi esistenti nell'Archivio del

| <ol> <li>Altre menzionate nelle diverse biografie 961</li> </ol>                |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Errico Petrella - Suoi natali - Primi studii in San Seba-                       |
| stiano -La tastiera di bucce d'arancia - Maestrini-                             |
| Maestri-Proposta d'un'opera teatrale a 16 anni-Op-                              |
| posizioni - Il Diavolo color di rosa - Andaces fortuna                          |
| juvat - Ruggi, Zingarelli - Una doppia ricompensa -                             |
| Raimondi e Fioravanti -Il Giorno delle Nozze; Pulci-                            |
| nella morto e non morto-Altre opere-Compensa-10                                 |
| anni di silenzio - Mercadante - Leonora; Le Precau-                             |
| sioni, rappresentate un anno intero-Elogio del Gior-                            |
| nale ufficiale-Elena di Tolosa, Marco Visconti-Ver-                             |
| diPaciniPetrellaAltre opere Inno a Vittorio                                     |
| Emmanuele-Altre opere-Teatro Petrella a Lecco-                                  |
| Tre maniere di comporre di Petrella 962                                         |
| Onorificenze di Petrella                                                        |
| I. Composizioni di Errico Petrella esistenti nell' Archivio                     |
| del Real Collegio di Napoli 972<br>II. Altre menzionate nelle diverse biografie |
|                                                                                 |
| Giuseppe Lillo-Sua nascita-Primi rudimenti e vocazio-                           |
| ne per la musica-Ammissione gratuita al Collegio di                             |
| Napeli - Suoi maestri - Pianisti - Lettera di Claudio                           |
| Conti — Messa, Dixit—La Moglie per 24 ore, Il Gio-                              |
| iello, Odda, Rosmunda, Il Conte di Chalais- Note -                              |
| Donizetti - Caterina Cornaro e Maria di Rohan; La                               |
| Modista, L'Osteria-Disamina-Altre opere-Lillo mae-                              |
| stro di pianoforte-Ispettore al Collegio-Il Mulatto a                           |
| Torino-Lillo a Parigi, suoi parenti, onori- Caterina                            |
| Howard-Altre opere senza successi-Giudizio dell'au-                             |
| tore - Lillo maestro di composizione e contropunto al                           |
| Collegio - Lillo al Manicomio di Aversa - Ritorna al                            |
| Collegio-Utili avvertimenti agli allievi-Sua morte-                             |
| Solenni esequie- Dono dei fratelli al Collegio- Lillo                           |
| socio di diverse Accademie-Sue conoscenze letterarie                            |
| -Lettera dei fratelli Lillo-Lettera del R. Commissa-                            |
| alle de Manadille                                                               |

I Composizioni di Giuseppe Lillo esistenti nell' Archivio del R. Collegio di Napoli. . . . . . . . . . . 988 II. Altre menzionate pelle diverse biografie . . . 989 Notamento della musica che i signori fratelli Lillo hanno regalata all'Archivio di questo B. Collegio - Autografi di Giusenne Lillo-Musica di Giosuè Lillo-Stampe e copie-102 volumi di musica di autori diversi . ivi Salvatore Sarmiento-Sua nascita-Accademia data a 13 anni in Palermo-Suni studii-Gratuita ammissione al Collegio-Suoi maestri-Prima operetta Valeria la Ciera-Altre opere teatrali in Italia, Guillery de la Trompette a Parigi, gran successo-Sarmiento maestro della R. Camera e Cappella-Suoi predecessori-Archivio di musica della R. Cappella-Musiche chiesastiche di Sermiento Gran Messa funebra Concorco Morte: 991 I. Composizioni di Salvatoro Sarmiento esistenti nell'Ar-II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . . ivi Nicola de Giosa-Sua nascita-Dilettante di flauto-Gratuita ammissione al Collegio-Bongiorno-Maestrino di flauto-Suoi maestri di partimento od armonia sonata e contropunto-Donizetti-Sue composizioni diverse: Preghiera, Inno funebre- Due operette diverse- La fantesca-Discorso con Mercadante-Uscita del Collegio-La Gasa degli Artisti-Detrattori - Giudizii di Fioravanti e Bidera-Felice risultato - Elvina - Il maestro Siri e de Giosa - Sfida - Pecche osservate in Elvina dallo stesso de Giosa-Ammaestramenti di Zingarelli-Molinari-Don Checco-Casaccia- Don Checco a San Carlo-Altre opere, L'Arrivo del signor Zio-Polemica tra Brofferio e Regli-Ouattro opere non mai rappresentate-Il Bosco di Dafue-Musica vocale per camera-Cariche del de Giosa-Musiche chiesastiche-Socio di diverse Accademie-Schizzo del de Giosa. . I. Composizioni di Nicola de Giosa esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . .

II. Altre menzisuate nelle diverse biografie. 0005 disseppe Puznon — Sun anzielt.— 100th — Gratitis anminisione al Callegio — Prime nobel — Maestrino — Soni massiti in junafortel, parlimoto e contropunto — Donizetti, Mercadante — Prime composizioncelle. — Messo, Vespere, due Sinfonie — Inne pel ricevimento di Inserie — Il Marchese Albergati — Altre compositioni di merito — Il Figlio delle scheire pel Fonde- Escentori — Elfrida di Salerma a San Carlo — Direttore del IR. Teatro—Altre opere teatrali – Musiche chiesatiche. 4006
1. Composizioni di Giuseppo Puzdue esistenti nell'Archivo del IR. Cellegio di Napoli.

II. Altre menzionate nolle diverse biografie. 4017 destano Braga — Sun anscita — Il Gophonda di Gintia-Nova:—La Duchessa d'Atri—Sun geratulta annissione al Collegio—Benti, Parisi, Ruggi—Il prino violencello cella sinfonia la Semiranide—Mercadante—Altri mascrit del Braga—Mestrino et 4 anni—Carlo Conti — Lettera di Braga all'autore—Amor fraterno—Prino apera, Aline pel Fondo—Gonerot ai Firentinia Propre, Aline pel Fondo—Gonerot ai Firentinia Propressa della contra della c

reuze 3 Vienna— Concetto— Conscente— Quartetti di Braga—Concetto a Firenze—Lettera ad Amalia Colonna—Braga a Parigi—Accademis—Il perzo classico di Mondelsoha — Conoscenze de Sommi nell'arte — Rossain — Braga a Londra—Il grandi artisti nel polizio del Doca di Wellington — L'Estella di S. Germano per Vienna. Il Riterto per Napoli—Duo Album unsicati a Parigi—Braga mestro di canto— La Mendicante, Mornile, Ruy-Blaci, non ancora rappresentata, Gii Avendurieri—Il Ruy-Blaci Amerita—Li Seligona Pricci—Varie compositioni per camera—La signora Fricci—Varie compositioni per camera—

 Composizioni di Gaetano Braga esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli
 1029
 11. Altre menzionate nelle diverse biografie
 1030

Paolo Serrao — Sua nuscita — Filadelfa — Primo sugoi di Sanii — Gratuita ammissone al Collegio — Puninione della tromba — Parisi, Costi — Prima Messa — Altre compositioni chiesastiche — Nel 1848 violentario mella G. N. di Napoli—Suo ritorno al Collegio—Limmostero — Primo mestrino— Dissone de Berti, Gimbatiata Pergolerii — Oratorio— La Duolessa di Guise Prodigo— Concorsi del Serrao — Cariche del Serrao al Callegio, ai Teatri di Napolii — Sinfonio i Monggio e del mecadente—Gran Messa di Requis—Inno al Re per I Espositione Maritima— Omori del Serrao. — I vi

sione al Collegio — Suo maestro— Grata memoria per Conti — Insegnamenti del Conti — Disposizione delle voci—Armonia—Lettera di Marchetti a Santini— Gentile

da Varano a Torino, successo-La Demente-La Traviata di Verdi. Nota-La Demente riprodotta in Roma ed in Jesi- Una caduta di Marchetti- Il Paria-Musiche per camera- Suo fratello Raffaele- Marchetti a Milano - Marcelliano Marcello-Giudizio sul Paria -Un nuovo soggetto - Giulietta e Romeo sul Shakspeare-Sette rappresentazioni a Trieste, a Milano -Gounod-Prognostici sul merito di Marchetti-Il Ruu Blas-Promesse dell'impresario della Scala - La Forza del Destino di Verdi-Gli Ambrosiani-Il Run Blas a Firenze- Suo posto d'onore- Trionfi in molte città italiane-A Napoli Marchetti dirige l'orchestra-Onori di Marchetti- Scrive Gustavo Wasa - Nota sulla imitazione della musica straniera e sulla individualità italiana. . . . . . . . . . . . . . . . . 1039 I. Composizioni di Filippo Marchetti esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli. . . . . . 1048 II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . 1049

Luigit Vespoli — Tritto muestro di Evangelista Vespoli —
Natali di Luigi — Tritto muestro di Evangelista Vespoli —
Natali di Luigi — Tritto muestro di Evangelista Vespoli —
Natali di Luigi — Tritto muestro evocentrato —
Deto alco alconi perito — Carratte e occentrato —
Zelo nello studio della musica—Il terretto del Troutato—Iu Caro di marinari — Maestrini successori di sertro — La Caranter pel R. Texto del Fondo—Escutori — Pezzi favoriti e pregi di questa musica—Vespoli,
Ricci, Doniretti, Rossini— Spottorta — 12 studii per
pianoferte— Infingardaggine per l'arte.
Cammozinimi di Luiri Vessoli i stettata i sell' archivio del

Ernesto Viceconte — Natali— Tendenze per la musica— Sua entrata nel Collegio—Controbasso—Suoi maestri— Prime composizioni—Il primo atto del Traviato—Suoi compagni in questa composizione—Messa a S. Giorgio del Cenovesi—Cantanti — Evelina — Altre musiche per

**— 2248** camera e chiesa- Luisa Strozzi a San Carlo- Selvag-I. Composizioni di Ernesto Viceconte esistenti nell'Archi-II. Altre menzionate nelle diverse biografie. . . 1057 Erennio Gammieri- Natali- Gran trasporto per la musica-Suoi studii in Campobasso-Entrata al Collegio-Busti - Cantante in orchestra-Posto gratuito - Suoi maestri-Concertatore a Pietroburgo- Maestro di canto-Sue tendenze per la composizione-Il Chatterton-Bardare e Pinto-Tragedia greca-Madama Barbot-Successo dell'opera, articolo di George Max, altro del Courrier Busso .- L'Assedio di Firenze dal romanzo di Guerrazzi -- Versi del Cay, Pinto- Desiderii dell'autore-Cavallini 1058 I. Componimenti di Erennio Gammieri esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Nanoli . . . . . . . . . 1065 II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . . . ivi Claudio Conti-Sua nascita-Tendenze musicali- Entrata al Collegio e posto gratuito-Parisi e Mefcadante suoi maestri-Idealità de sentimenti del Conti-Maestrino-· Metodo revienale regissimo nei musicisti .... Conti buon maestro di canto-Il Traviato-Coro di Corsari-Musica religiosa piacevole e richiesta- Inno di gala: 4859. Messa e Gredo a Gravina, Inno-Pange lingua alla palestrina-La Scala santa- La Figlia del Marinaro, incoraggiamento-Successo dell'opera al Teatro Bellini-Musica sacra e per camera-Inno pel Principe di Napoli-Elegia per Meyerbeer - Passione per la musica per camera - Memorie dedicate a Mercadante - A se stesso, parole di Leopardi -- Antonio Tari -- Affetto del Conti pel Collegio-Conti cavaliere . . . . ivi I. Composizioni di Claudio Conti esistenti nell' Archivio

del R. Collegio di Napoli . . . . . . . . 1070 II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . 1074

## Supplemento alle biografie del R. Collegio

- Nicola Pornasimi Natali Ammissione in S. Schastino-Furno, Titto e Singralli suoi mastiri — Marno — Musiche chiesastiche— Capomusica nel 1º Reggimento Svizzeri e Granalieri G. R. — Oh quanta imposture; Lo natrimunio per modificio; Liferencio in angualti: La Vedeva scalira— Direttore della banda di San Carlo— Roberto di Costanua—Direttoro all'Alburgo del'overi— Abre cariche o musiche per l'esercito — Ispettere di istrumenti al Collegio— Musica militare strumostale— Concertone: Marvis funebre — Musica per balli a San Carlo, chiesastica o per camora— Mediciri del For
  - nasini Morte. 1975

    I. Composizioni di Nicola Fernasini esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli. 1076

    II. Altre menzionate nelle diverse biografie 4077

  - II. Autre mentionate neise diverse biografie ivi diovanni Moretti. Nascila- Entrata al Collegio Suoi studii-Posto gratuito-Maestri-La gioia dei midditi, Il premio della Rosa, La Sirega, Lo Spritio nell'Ampolla, l'Eredità di Pulcinella, La Fidanzato di Urio.

| <del>-</del> 2250 <del>-</del>                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| latano, I Due Forzati-Applausi- Il collegiale-Altre                                                        |
| opere teatrali, Il Policarpio- Direttore a diversi tea-                                                    |
| tri-Maestro di canto e contropunto-Modestia. 1079                                                          |
| I. Composizioni di Giovanni Moretti esistenti nell'Archivio                                                |
| del R. Collegio di Napoli                                                                                  |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 1082                                                          |
| aolo Fabrizj — Natali—Istinto musicale—Ammissione al                                                       |
| Collegio di S. Sebastiano - Il controbasso-Poste gra-                                                      |
| tuito- Zingarelli- Musica chiesastica- La Vedova di                                                        |
| un vivo al Teatro Partenope - Altre opere teatrali -                                                       |
| Cav. Santangelo-Fabrizi direttore della musica all'Al-                                                     |
| bergo de'Poveri - Tentativi per la fondazione di un                                                        |
| nuovo Collegio di Musica nell'Albergo dei Poveri —                                                         |
| Il quale Collegio fu considerato poi come altra scuola                                                     |
| esterna del Collegio di S. Pietro a Majella-Il Cav. de                                                     |
| Zerbi-Riforme-L'elemento giovine-Cariche del Fa-                                                           |
| brizj ed onorificenze — Musiche chiesastiche—Protezio-                                                     |
| ne del ministro-Fine di Fabrizj 1083                                                                       |
| I. Composizioni di Paolo Fabrizi esistenti nell' Archivio                                                  |
| del R. Collegio di Napoli 1087                                                                             |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi                                                           |
| affaele Giannetti-Natali-Primi studii letterarii-Voce                                                      |
| di soprano- Boccetti- Proibizione di cantare- Studii                                                       |
| musicali- Ammissione al Collegio di Napoli- Lanza,                                                         |
| Ruggi, Donizetti suoi maestri - Dono al Municipio di                                                       |
| Spoleto e premio che ne ottenne-Il tenore-Cimarosa                                                         |
| e Busti suoi maestri-Crescentini-Salve Regina al re-                                                       |
| pertorio del Collegio - Mercadante - Messa e Dixit - Gilletta; La Figlia del Pilota; La Colomba di Bareel- |
| lona —Musica per la festa di S. Giacomo —Composi-                                                          |
|                                                                                                            |
| zioni per camera—Due opere teatrali non ancora rap-<br>presentate                                          |
| I. Composizioni di Raffaele Giannetti esistenti nell'Archi-                                                |
| via dal P. Callagia di Navali                                                                              |
| vio del R. Collegio di Napoli                                                                              |
| 11. Milie menzionate nelle diverse biogrape 1091                                                           |

Achille Pistilli - Suoi natali- Ammissione al Collegio e posto gratuito-Suoi maestri- Composizioni chiesastiche-Mercadante-Il finto Feudatario: Rodolfo da Brienza: Matilde d'Ostan: La Gondoliera di Venezia-Medioere compositore pianista-11 figlio a 13 appi di belle speranze e sua morte-Mania di Pistilli e morte-Musiche chiesastiche sul gusto teatrale. . . . 1091 I. Composizioni di Achille Pistilli esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . . . 1093 II. Altre menzionate nelle diverse biografic . . 1096 Paolo Savoia, figlio di valentissimo musicista-Posto gratuito al Collegio con esame particolare-Suoi maestri-Composizioni chiesastiche - Sinfonie - Capemusica nel 3º Reggimento Svizzero e G. Reali-Esaminatore-Un Maestro ed un Poeta - Timidezza del suo carattere-Musica per la festa di S. Giacomo-Capomusica della G. Nazionale-Direttore della banda nel Teatro S. Carla - Introduzione all'opera Cristianella - Sinfonia-mareia di Mercadante trascritta da Savoja . . . ivi I. Composizioni di Paolo Savoja esistenti nell'Archivio del II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . . ivi Giovanni Zoboli, nato da egregio musicista - Posto gratuito al Collegio-Suoi maestri-Composizioni chiesastiche - Sinfonia e coro per la Casina di Bolozna -Credo lodato da Rossini-Opere teatrali-Maestro all'Albergo - Ritiro - Zoboli in Ariano . . . 2000 I. Composizioni di Giovanni Zoboli esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . . 2002 II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . . ivi Riassunto pel Collegio R. di Musica in S. Sebastiano e

Macstri compositori allievi della scuola dei Conservatorii di Napoli.

| Domenico Scarlatti, allievo di suo padre Alessandro —<br>Suoi studii in Roma con maestro Gaspari e Pasquini—<br>Primo gravicembalista— Irene — Amico lettore—55 a-<br>rie—Musichta Haendel—Cantale di merito—Il Tessor<br>dei pionisti—Opere teatrali —Musica religiosa —Mac- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stro di cappella in Vaticano—Amleto—Narciso rappre-                                                                                                                                                                                                                           |
| sentato-Suoi viaggi-Ritorno a Napoli -Adolfo Has-                                                                                                                                                                                                                             |
| se-Scarlatti in Ispagna maestro di corte-Onorificen-                                                                                                                                                                                                                          |
| ze-Sua morte-Ultime composizioni facili-Suo me-                                                                                                                                                                                                                               |
| rito riferito dal Fétis 2011                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I. Composizioni di Domenico Scarlatti esistenti nell'Archi-                                                                                                                                                                                                                   |
| vio del R. Collegio di Napoli 2016                                                                                                                                                                                                                                            |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi                                                                                                                                                                                                                              |
| Giacomo Cordella - Una lite di suo padre Girolamo con                                                                                                                                                                                                                         |
| Garofalo per compenso-Natali e primi studii musicali                                                                                                                                                                                                                          |
| di Giacomo-Merito-Sue opere buffe rappresentate in                                                                                                                                                                                                                            |
| molte città italiane-Annibale in Capua pel teatro S.                                                                                                                                                                                                                          |
| Carlo-Altre opere teatrali-Maestro alla R. Cappella;                                                                                                                                                                                                                          |
| al Collegio-Direttore di musica al teatro massimo-                                                                                                                                                                                                                            |
| Cantate-Opere chiesastiche-Morte 2017                                                                                                                                                                                                                                         |
| I. Composizioni di Giacomo Cordella esistenti nell'Archivio                                                                                                                                                                                                                   |
| del R. Collegio di Napoli 2020                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 2021                                                                                                                                                                                                                             |
| Michele Carafa-Nobiltà di natali-Educazione militare-                                                                                                                                                                                                                         |
| Piacere per la musica — Primi studii col mantovano                                                                                                                                                                                                                            |
| Fazzi e con Ruggi-Operette musicali che annunziano i                                                                                                                                                                                                                          |
| suo ingegno- La Musicomania scritta a Parigi- Sol-<br>dato di Murat- Prigioniere a Campotanese- Seudiero                                                                                                                                                                      |
| del Re-Capitano in Sicilia-Altri onori-Campagne-                                                                                                                                                                                                                              |
| Suo ritorno alla musica — Il Vascello l'Occidente al                                                                                                                                                                                                                          |
| Fondo, La Gelosia corretta—Gabriella di Vergy, analis                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# CELEBRI CANTANTI

Gaetano Majorano- Il Caffarelli-Suoi poveri natali- Il piccolo contadino e l'organo- Caffaro-Felice organizzazione musicale-Evirazione-Primi studii di Majorano-Sua ammissione al Collegio-Porpora, suo metodo-Cinque anni di studii su un foglio di carta-Sospetti-Risultato-Caffarelli al teatro Valle in Roma-Entusiasmo-Simpatie-Fortuna-Gli spadaccini-Caffarelli in Napoli - Una corsa a Roma ed un bravo a Gizziello-Successi splendidissimi a Londra-Ricco ed enerato ritorna in Italia- a Madrid, Vienna e Parigi -La tabacchiera d'oro di Luigi XV e le 30 tabacchiere di Caffarelli-Il ritratto del Re si donava ai soli ambasciatori-Nota-Il brillante ed il passaporto-Il Duca di San Dorato-60mila lire di rendita -Il palazzo al vico Carminello a Toledo-Un'orgogliosa iscrizione-Capasso-Morte del Caffarelli-Pregi suoi-Farinelli e Gizziello-Insolenza ed orgoglio di Caffarelli-Un brano di lettera di Metastasio. . . . . . 2039

no di lettera di Metastasio.

Carlo Broschi—Sua patria, quale?—Perchè venisse detto
Farinelli —Nobiltà e povertà? —La caduta! —Le istorielle degli evirati si somigliano tutte — Dubbii risul-

tati della evirazione-Fortuna del Farinelli-Discepolo del Pornora - Prima cantata in casa Farina - Prima cantata al pubblico nell'Angeliea e Medoro - Oninione contraria-Il ragazzo fa la sua prima comparsa a Roma nell'Eumene - Il trombetta ed il cantore- Burney maestro del Farinelli, se vero ?- Il cantore Bernacchi il re dei cantanti - Farinelli canta a Vienna, a Venezia, a Napoli-La celebre Tesi-Suoi viaggi diversi in Italia ed Austria - Un consiglio di Carlo VI.-Il cantante più patetico-Ricco, va a Londra-Suo fortunatissimo incontro - Serata al palazzo di Saint-James-Luigi XV, dono del suo ritratto di brillanti e 500 luigi-25 anni in Ispagna - Il canto vince la malinconia di Filippo V-Il favorito del Re-Triboulet-Il primo ministro di Spagna-Opinione di Bocous-Accorgimento di Farinelli-Carattere generoso e nobile-Aneddoti -Farinelli ed il sarto-Carlo III e Farinelli-II celebro cantante ed il cortigiano -- Meditazioni nel palazzo a Bologna - Visite di forestieri - Farinelli e Benedetto XIV-Pianoforti e ritratti conservati da Farinclfi-Lo storico Martini - Morte di Farinelli . . . . 2048

Giacachino Conti-II Gizziello—Cagioni elela sua evirazione—Boti della voce di Conti-Duonenico Gizzi masstro suo — Esordi il Gizziello con l'Artaserea a Roma, poi a Napoli, a Londra — I den teatri rivali divenuti fernidabili — La vicinanza del Farinelli — L'Achilli en Sciro al S. Carto di Napoli—Tio chi fosse queste a masica—Pregi di Caffarelli e di Gizziello particolaria—II dono del Re di Portogallo per la pasterale canatta da Gizziello — Ritiro e carità del Gizziello — Sua morte prematura . 2004

Composizioni di Giuseppe Aprile esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli . . . . . . . . . 2066 Luigi Lablache- Nota di schiarimenti-Rivoluzione francese - Nobiltà di casato - Commercio con le Indie-Nascita di Luigi- Il Terrore-La Francesca Lablache e la bandiera della Repubblica Napoletana-Inno di Cimarosa - Ruffo - Il tavolato del teatro del Fondo -Morte di Duport-Presentazione degli artisti repubblicani all'autorità-Pene loro inflitte- La bandiera bruciata - Lo zio di Luigi in America - La governante presso la Principessa d'Avellino - Munificenza di Giusenne Nanoleone - Fortuna della famiglia Lablache-Luigi studia il violino, il controbasso-L'abbassamento di voce-La voce di basso-Il maestro Valente-Il teatro nel Collegio-Lablache buffo nella Contadina bizzarra-Fuga di Lablache dal Collegio-Ritorno al Collegio - Le scappatine alla Lablache-Real rescritto-Povertà di Lablache espulso dal Collegio - L'amicissimo Cioffi - Nota - Il cantore del teatrino di puni -Lablache a S. Carlino- Felice successo-L'artista Pirotti noi sposa di Lablache -- Suoi salutari consigli al marito-Da Palermo a Milano-Purezza di pronunzia-Lablache a Laybach - Cantante della Real Cappella a Napoli - Trienfi a Vienna, a Napoli - Cantanti della gala 12 gennaio 1826 - Lablache nella Bianca e Gernando di Bellini ed in altre opere - A Parigi al Teatro dell'Opera italiana, di nuovo a Napoli e viceversa, poi a Londra-Elogio di Lablache, vero internetre di Rossini-Errico VIII nell'Anna Bolena, Oroveso nella Norma-Se possano imitarsi i genii dell'arte-Secondo Rossini tre erano i veri genii del canto-Lablache sommo nell'arte- Ottime qualità del suo spirito-Lablache a Pietroburgo- Lodatore di Napoli nell'arte- Grande in tutt' i generi di musica- I parlanti- Lablache, la Giuditta Pasta e la Malibran - Innovatore dell'opera lirica — Recitativi declamati— L'autore al pianoforte con Lablacle a Parigi- Loddarie dei cantantes. Piagoso di Loigi — Onorificenza di Alessandro II — Dalla Meison Leglite di Perigi alla villa di Pentilipo — L'artista Winter divenato domenicano visita Luigi nell'oltima infernità— Sas morte nel 1858— Peneralii— Amore di Lablache ed altre virtit— Le arti helle son necquero mai all'Italia — I cultori del hello sono erramente di una nazione—Des teorelle di Lablache— La Marchesa Brayda— La monecaziono — 15 figliculi di Luigi — Visita dell'autore allo stesso — Onorificenze e diplomi di Liad helache—Epigradi di Baldacchia.

# APPENDICE alla precedente biografia

Incontro di Luigi Lablache con Giuseppe Napoleone-Le tabacchiere-Il cieco sonator di violino-Le Camelie di D. Pasquale - L'udienza reale a Capodimonte-Lablache scambiato per un celebre nano-Lablache, la Regina Vittoria e l'Imperatore Alessandro-Kissingen. 2098 Raffaele Mirate- Sua pascita- Grande sua attitudine per la musica-Carabella suo maestro-Sua ammissione al Collegio - Il violino, il concertista, il soprano - Crescentini e Mirate-Il Miserere di Zingarelli-Il posto gratuito- Cambiamento di voce; i gorgheggi- La cavatina di Giuseppe Lillo - Un secondo esperimento -Scuola del Busti-- Triste presagio di un medico-- Mirate tenore al Teatro Nuovo, a S. Carlo-Lablache lo scrittura per Parigi-Mirate in altri teatri d'Italia-A Vienna: di nuovo in Italia-Suo ritiro dall'arte-Vi ritorna per la Virginia - Una corona di Mirate a Mercadante-Ritiro di Mirate a Sorrento . . . 2108 Opere composte per Mirate . . . . . . . . 2116

# GIUNTE ALLA PARTE SECONDA

| Avvertenza                                                     |
|----------------------------------------------------------------|
| Avvertenza                                                     |
| Gaetano Andreozzi - Sua nascita - Alunno della Pietà dei       |
| Turchini, discepolo di Jommelli-Cantate e duettini-            |
| La Morte di Cesare, Bajazet, L'Olimpiade-Altre opere           |
| teatrali per l'Italia e Pietroburgo - Quartetti - Altre        |
| opere-Giovanna d'Arco ultima-Insegnamento del can-             |
| to-Sua moglie Anna dei Santi di Firenze, artista-Un            |
| viaggio a Pilnitz-Una notizia funesta, rassegnazione-          |
| Seconde nozze - Indigenza - La Duchessa di Berry-              |
| Pregi di Andreozzi 2121                                        |
| 1. Composizioni di Gaetano Andreozzi esistenti nell'Archi-     |
| vio del Real Collegio di Napoli 2124                           |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 2125              |
| Francesco Ruggi-Sua nascita-Sua educazione musica-             |
| le-Maestro della Città di Napoli - Opere teatrali se-          |
| rie e buffe-Musiche chiesastiche-Regalo di 84 auto-            |
| rie e bulle-Musiche chiesastiche-riegalo di 64 auto-           |
| grafi al Collegio-L'Oratorio pel catafalco del 1815-           |
| Maestro delle figlie di Re Murat-Maestro di canto al-          |
| l'Educandato de' Miracoli - Sua delicatezza- Rispetto          |
| ed amore per lui-Socio in luogo di Cottrau-Maestro             |
| di contropunto-Famiglia di Ruggi-Opinione di Em-               |
| manuele Rocco sulle musiche sacre di Ruggi ivi                 |
| L Composizioni di Francesco Ruggi esistenti nell' Archi-       |
| vio del Real Collegio di Napoli 2131                           |
| II. Autografi di Ruggi donati e depositati nell'Archivio. 2132 |
| Luigi Niccolini, fratello dell'architetto Antonio - Primi      |
| studii in Firenze, poi in Napoli con Sala, Tritto e Pai-       |
| siello- Cantata- Musica per balletti di San Carlo -            |
| Maestro della cappella di Livorno - Musica sacra -             |
| Merte-Pregi 2134                                               |
| 1. Composizioni di Luigi Niccolini esistenti nell' Archivio    |
| 1. Composizioni di Edigi McCollin esistenti neli incenti       |

| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 2135                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Giuseppe Niccolini - Sua nascita; figlio di musicista -                   |
| Suoi primi studii musicali-Ammissione al Conservato-                      |
| rio di S. Onofrio-La prima sua opera, La Figlia stra-                     |
| vagante-Altre opere teatrali-Molta musica saera: ivi                      |
| I. Composizioni di Giuseppe Niccolini esistenti nell' Ar-                 |
| chivio del R. Collegio di Napoli 2138                                     |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 2139                         |
| Giuseppe Mosca - Sua nascita - Educazione musicale nel                    |
| Conservatorio di Loreto-Sua prima opera Silvia e No-                      |
| dane a Roma- Altre opere molte rappresentate in di-                       |
| versi teatri d'Italia ed a Parigi - Sua morte - Mosca                     |
| senza genio creatore - Il walzer dei Pretendenti de-                      |
| lusi ivi                                                                  |
| 1. Composizioni di Giuseppe Mosca esistenti nell'Archivio                 |
| del Real Collegio di Napoli 2142                                          |
| Il. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi                          |
| Luigi Mosca-Chi fosse-Suoi studii nel Conservatorio dei                   |
| <ul> <li>Turchini—Maestro accompagnatore a S. Carlo—Prima</li> </ul>      |
| <ul> <li>opera L'Impresario burlato— Altre opere teatrali— In-</li> </ul> |
| segnamento del canto-Musica sacra-Sua morte. 2143                         |
| I. Composizioni di Luigi Mosca esistenti nell'Archivio del                |
| Real Collegio di Napoli                                                   |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 2146                         |
| Giuseppe Bornaccini-Sua nascita-Sua educazione mu-                        |
| sicale in Roma, in Napoli - Composizioni scritte nel                      |
| Collegio - Ritorno in Ancona sua patria - Cantata -                       |
| Album - Musica sacra-Direttore di quel teatro-Sua                         |
| prima opera a Venezia-Incontro di Bellini-Ida, I due                      |
| incogniti-Proponimento di non iscrivere per teatro-                       |

Insegnamento musicale a Trieste— Una Cantata ed un regalo — Molti pezzi di musica per gli allievi di canto — L'Assedio di Ancona del 1974 per la proclamazione dello Statuto, 1861—llinunzia alle sue cariche—Pensione di iritro—Oporificenze di Bornaccini. ivi

| Composizioni di Ginseppe Bornaccini menzionate nelle di-     |
|--------------------------------------------------------------|
| verse biografie                                              |
| Salvatore Agnelli-Sua nascita-Infantili commozioni nel       |
| sentire la musica- Sua educazione al Collegio di Pa-         |
| lermo- Morte del padre-Seconde nozze - Ammissione            |
| al Collegio di Napoli e suoi maestri-Favori largitigli       |
| da Zingarelli-Prima opera I due Pedanti-Altre ope-           |
| re-Agnelli a Marsiglia-Un articolo della Gazette des         |
| Etrangers-Musica chiesastica-Certificato di Rossini-         |
| Parole di Donizetti - Cromwello non potuto rappresen-        |
| tare a S. Carlo-Ritorno di Agnelli in Francia. 2152          |
| I. Composizioni di Salvatore Agnelli esistenti nell'Archivio |
| del Real Collegio di Napoli                                  |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 2156            |
| Emmanuele de Roxas — Sua nascita —Studii militari —          |
| Entrata al Collegio di S. Pietro a Majella - L'oboe-         |
| Concorso pel posto gratuito- Allievo di Belpasso- Il         |
| bariteno alla scuela di Busti, di Crescentini - Studii       |
| di composizione - Commediola rappresentata a Vico            |
| Equense- La Figlia del Sergente, libretto di Ruta-           |
| Duetto Di te si susurra-Musica sacra -Opera semi-            |
| seria Rita-Morte del padre-Roxas maestro di canto-           |
| Suoi discepoli-Musica per camera-Pregi del suo in-           |
| segnamento ivi                                               |
| 1. Composizioni di Emmanuele de Roxas esistenti nell'Ar-     |
| chivio del R. Collegio di Napoli 2159                        |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi             |
| Conclusione - Parole del Manifesto Se l'autore abbia         |
| raggiunto le scopo-Ciò che egli ha praticato per con-        |
| durre a fine l'opera - Una seconda edizione 2160             |
| Riassunto delle tre diverse categorie-Quadro sinettico-      |
| Note al quadro 2162                                          |
| Indice alfabetico dei maestri compositori e celebri can-     |
| tanti                                                        |

## Notizie su i teatri e sui poeti melodrammatici napoletani:

Teatro della Commedia vecchia - di S. Bartolomeo - Sue gloriose rimembranze-La chiesa la Graziella-La commedia lirica, opera speciale dei Nanoletani-Il Tentro della Pace - Nosocomio della Pace - Libretti teatrali esistenti nell'Archivio del Collegio-Trinchera-II Tegtro dei Fiorentini: vi si rappresentavano commedie spagnuole, poi rappresentazioni melodrammatiche, indi opere buffe. Quivi si producevano i giovani compositori dei Conservatorii. Oggi vi si rappresenta la prosa. -Alberti-Il Teatro Nuovo. Vi recitavano gli artisti di San Carlino, poi fu ceduto a compagnie lombarde di prosa, in seguito di musica- Il R. Teatro S. Carlo-Sua costruzione-Restauri interni per l'architetto Fuga -- Medifiche per l'architetto Niccolini -- Sipario di Mancinelli - Relazione intorno a questo teatro- Nota interno all'ordine civile di S. Gennaro-Altre opere di Carlo III - Il Carasale apre una galleria dal teatro alla Corte in tre ore - Descrizione del Teatro S. Carlo-Misura e paragone tra la Seala e S. Carlo-II frontespizio-L'accademia dei Cavalieri-Figurazione interna-I sei ordini di palchi-Il palco reale-Il nalcoscenioo-Sua antica lunghezza-La tela della soffitta dipinta da Giuseppe Cammarano-Tentro S. Carlino, antico teatro sotto S. Giacomo-Altro costrutto col nome di S. Carline, vi cantò Lablache-Decadimento di questo teatro-Teatro del Fondo. Il Fondo della senarazione dei lucri poi teatro Mercadante-Epoca della sua costruzione-Sue diverse destinazioni-L'impresario Trisolini-Ouali rappresentazioni dovrebbero farvisi-Restauro del 1848-Teatro S. Ferdinando-Sua edificazione e per chi?-Sua forma ed uso-Tentro della Penice-Sua fondazione. TEATRI FILODRAMMATICI- Teatro S. Severino - Suo sito e capienza - Rappresentazioni e compagnie - Compagnie di rinomanza-Compagnie di musica e professori usciti da quell'orehestra-Cantanti che acquistarono grido --Opere scritte per questo teatro-Sua fine - Il Teatro di Mezzoeunnone fondato da chi e quando e perchè-Sua forma-Emulo del teatro S. Severino nel 1846-Rappresentazioni ivi eseguite-Compagnia dei figli del maestro de Luca-Società Filermonica-Epoca e luogo della sua fondazione - Orchestra diretta da Ginseppe Festa-Inaugurazione - Inno all'Armonia di Zingarelli e diretto dall'autore-Altre rappresentazioni-Dilettanti di questa Società, divenuti eletti artisti-Altra Filarmonica: grandi concerti eseguiti, uno in onore di Mercadante - Sinfenia dell'autore, Coro del maestro Serrao-Opere in prosa italiana e francese-Melodrammi nuovi-Teatro al Vico Nilo, rappresentazioni in prosa ed in musica . . . . . . . . . . . . . . . . 2190

ed in musica 2190

Librattisti — Angelo Poliziano — Niun progresso reale in
quiest — Angelo Poliziano — Niun progresso reale in
quiest genere di letteratura fino al secolo XVIII — Miquiestamento del teatro drammatico — Nota, giudizizi di

Luigi Galanti intorno agli scrittori dal secolo XV al XVIII, da Torquato Tasso a Metastasio e Mattei-Scrittori di melodrammi buffi e di commedie buffe-La maschera del Pulcinella -Grandi istrioni del secolo passato - Condizioni del teatro tragico nel secolo XVIII-Brano della prefazione delle opere di Giambattista Lorenzi-Il teatro in musica nel secolo XVIII mostruoso-Silvio Stampiglia, Apostolo Zeno, l'allievo del Gravina-Altri scrittori napoletani non migliorarono le condizioni del teatro-Trinchera rompe il guado, pone in iscena caratteri singolari e graziosi-Le sue commedie sono satire-Il Notaio Antonio Federico; suoi drammi migliori, ma di azione monotona e di poco interess Fecondità delle idee di Notar Antonio Palomba-Altri tentativi di Macchia e Signorelli per la buona commedia-Superiorità del poeta Giambattista Lorenzi versatissimo nell'arte - Contemporanei del Lorenzi - Altri scrittori fino a Salvatore Cammarano- Opere di questo autore -- Maestri che si sono serviti di lui--- Il De Ritis-Emmanuele Bidera, coetaneo al Cammarano, sue opere-Raffaele d'Ambra, sue opere per musica-Pietro Salatino - Marco d'Arienzo, sue opere e suo ingegno - Domenico Bolognese, poeta concertatore dei R. Teatri, sue opere-Leone Emmanuele Bardare-Almerindo Spadetta - Leopoldo Tarantini, suoi eleganti libretti-Altri molti scrittori- Scarsezza attuale di buoni libretti-Che cosa dovrebbe fare un buonoiscrittore Numero complessivo delle opere rappresentate nei diversi teatri di Napoli

FINE DEL SOMMARIO.



## **— 2263 —**

INDICE DE QUADRI SINOTTICI.

50 16 Allievò

52 13 sibene

67 31

70 16

7.5 2 Generali ducati 30

93 25 entrarne

|                       | pel Conservatorio chian                                | nato <i>de Poveri di</i>        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gesik                 | Cristo                                                 | pag. 258                        |
|                       | " " di Sant'Onofrio                                    |                                 |
| 3° Idem »             | " " della Madonna o                                    |                                 |
| 4° Idem »             | " " della Pietà de'                                    |                                 |
|                       | Collegio Reale di Music                                |                                 |
|                       | n Sebastiano e San Piet                                |                                 |
| 6° Idem de            | lle tre diverse categorie                              | 2162                            |
| INDICE ALPAI          | BETICO                                                 | » 2169                          |
| Notitie en i          | TEATRI E SUI POETI MELO                                | DRAMMATICI NA-                  |
| POLITAN               |                                                        | 2173                            |
| 1                     |                                                        | 2207                            |
| SOMMARIO GE           | NERALE                                                 | 2201                            |
|                       | FINE.                                                  |                                 |
| ERF                   | ATA                                                    | CORRIGE                         |
|                       |                                                        |                                 |
| Pagina Linea          | In vece di                                             | leggasi                         |
| Pagina Linea<br>19 14 | In vece di<br>Giacomo Tritta                           | leggasi<br>Giacómo Tritto       |
|                       | Am 1000 01                                             |                                 |
| 19 14                 | Giacomo Tritta                                         | Giacomo Tritto                  |
| 19 14<br>40 12        | Giacomo Tritta<br>Francesco de Feo<br>Regina Minghetti | Giacómo Tritto<br>Francesco Feo |

Allievo

avvenuta nel 1861 stesso avvenuta ai 4 febbraio

sebbene

1863 Manfroce

entrare

di ducati 36

# - 2264 -

|        |           | - 2201 -                 |                           |
|--------|-----------|--------------------------|---------------------------|
| Pagina | Linea     | In vece di               | leggasi .                 |
| 108    | (in nota) | Appendice n. 20          | Appendice n. 27           |
| 123    | 19        | della                    | dalla                     |
| 131    | 8         | spingere                 | spegnere '                |
| 152    | 14        | giusto                   | gittsta                   |
| 152    | 25        | peciali                  | speciali                  |
| 154    | 20        | dalla                    | della                     |
| 162    | 92        | Segretario               | Segreteria                |
| 169    | (in nota) | marzo del 1739           | nel 1743 a 1744           |
| 172    | 28        | Ni ši occuper            | s'occuper                 |
| 173    | 7         | que tous les             | que de tous les           |
| 173    | 45        | e de ntoi                | et de moi                 |
| 175    | 11 .      | Eusemia di Messina       | Eufemio di Messina        |
| 175    | 28        | Longarido                | Sangarido                 |
| 187    | 12        | Offleidi                 | Oficleide                 |
| 229    | 29        | nel 1789                 | nel 1689                  |
| 232    | 2         | Artaserse                | Artaserse scritta in Roma |
|        |           |                          | nel 1731, poi rappre-     |
|        |           |                          | sentata in Napoli al      |
|        |           |                          | Teatro S. Bartolomeo      |
|        |           |                          | nel 1732                  |
| 253    | 23        | Composizioni di          | 1.º Composizioni di       |
| 275    | 3         | De Feo                   | Feo                       |
| 277    | (in nota) | Miserere in Gesolreutte  |                           |
| 285    | 1         | Composizioni •           | 1.º Composizioni          |
| 319    | 7         | nel Duettino Il mio ben  | nell'Aria: Il mio ben     |
|        |           | quando verrà             | quando verra?             |
| 336    | 30        | Fischietti               | Fischetti.                |
| 338    | 4         | Porpora forse accolse    | Porpora accolse           |
| 344    | 20        | Ipermnestra              | Ipermestra                |
| 348    | 17        | del Cardinale Arcivesco- | del Nunzio Apostolico     |
|        |           | vo di Napoli             |                           |
| 371    | 21        | Rosdale c Lucio Papirio  | (dopo Papirio) e nel 1738 |
|        |           |                          | Carlo il Calvo            |
|        |           |                          |                           |

Pagina Linea - In vece di

leggasi

| 379 | 12        | Rosdale 1737                             | (dopo Rosdale) Carlo il<br>Calvo 1738 |
|-----|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |           |                                          |                                       |
| 387 | 18        | Giuseppe Emannete                        | Giuseppe Emmanuele                    |
| 403 | 19        | diciassettesimo secolo                   | decimottavo secolo                    |
| 421 | 12        | Luigi Bracco da prima                    | e la Brasco da prima                  |
|     |           | donna                                    | doma                                  |
| 445 | 1         | dopo dodici anni                         | dopo undici anni                      |
| 460 | 7         | Composizioni di                          | 1°. Composizioni di                   |
| 464 | 9         | Altre menzionate                         | 11.º Altre menzionate                 |
| 533 | 13        | (dopo la Figlia dell'Ar-                 | Marta opera seria San                 |
|     |           | eiere) Napoli 1834                       | Carlo 1835                            |
| 551 | (2ª neta) | Arioso nel recitativo del-<br>l'Africana | Arioso nell'Africana                  |
| 558 | 14        | a tutto il paese                         | all'intero paese                      |
| 613 | 14        | in età di anni 62                        | in età di anni 72                     |
| 615 | 8         | da Giovanni Salina                       | da Giovanni Salini                    |
| 619 | 11        | all'età di undici anni                   | all'età di quindici anni              |
| 637 | 2         | i primi primi                            | i primi frutti                        |
| 667 | 12        | Andronica                                | Andronico                             |
| 667 | 12        | Nictori                                  | Nittoeri.                             |
| 667 | nel(NB.)  | la Medea, la Statira                     | Medea e Virginia nel                  |
|     |           |                                          | 1851, la Violetta nel                 |
|     |           |                                          | 1852, Statira nel 1853,               |
|     |           |                                          | e Pelagio nel 1857                    |
| 683 | 9.        | con cori e senza                         | con cori e sempre accom-              |
|     |           |                                          | pagnati                               |
| 683 | 15        | alla più serena                          | alla più severa                       |
| 688 | 31        | Magnetti                                 | Magnetta                              |
| 848 | 21        | de Pontigrus                             | Conte de Pontiguy                     |
| 857 | 11        | 1846                                     | 1847                                  |
| 892 | 10        | Detzaver                                 | Detsaver                              |
| 900 | 34        | per la nascita del Ro                    | pel natalizio del Re                  |
|     |           | •                                        | •                                     |

#### \_\_ 2266 \_\_

| — 2266 — |       |                           |                            |
|----------|-------|---------------------------|----------------------------|
| Pagina   | Linea | In vece di                | leggasi                    |
| 914      | 17    | Composizioni di           | I.º Composizioni di        |
| 961      | 3     | Composizioni di           | 1.º Composizioni di        |
| 961      | 22    | Altre menzionate          | II.º Altre menzionate      |
| 1035     | 16    | anno 1880                 | 1870                       |
| 2174     | 1 e 2 | la seguente notizia       | le seguenti notizie        |
| 2194     | 25    | caduto 1871               | caduto 1870                |
| 2215     | 13    | Musica                    | della Musica               |
| 2223     | 13    | al Conservatorio di G. C. | dei Poveri di G. C.        |
| 2225     | 22    | Debora e Sistara          | Debora e Sisara            |
| 2227     | 11    | centodieci ripetizioni    | centodieci rappresenta-    |
|          |       |                           | zioni consecutive.         |
| 2229     | 32    | Allievo di Loreto         | Allievo del Conservato-    |
|          |       |                           | rio di Loreto              |
| 2238     |       | I.º Altre menzionate.     | II.º Altre menzionate      |
| 2239     | 30    | Teatro grande             | Teatro grande in Trieste   |
| 2245     | 4     | suoi maestri inpianoforte | suoi maestri di pianoforte |
| 2245     | 32    | sinfonia la Semiramide    | sinfonia della Semira-     |
|          |       |                           |                            |



F Grai



## CONDIZIONI

L'opera per caratteri (unovi), ses a cersta affatto s al presente fascicolo, sarà condotta cersia massima elep ed esattezza tipografica.

gine 64 eguna.

L'opera intera costera di un sid volume di 10 o i spense circa. Ogni dispensa costa Lira I italizma pagabile : ll'atto

stere.

Le associazioni si fanno in Napoli presso l'editore di seca Federico Girard in via Toledo, 203, e nelle provi ed all'estero presso i distributori del presente fascicolo